



# BLIOTECA LUCCHESI-PALLI

II.ª SALA

SCAFFALE I

3LIOTECA · :HESI · PALLI ·







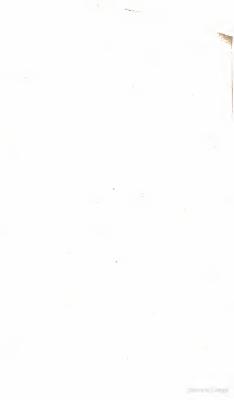





# GIUSEPPE REVERE

NUOVA EDIZIONE, RIVEDUTA DALL' AUTORE.

LOBENZINO DE' MEDICI I PIAGNONI E GLI ARRABBIATI. - SAMPIERO



FIRENZE. FELICE LE MONNIER

1860.



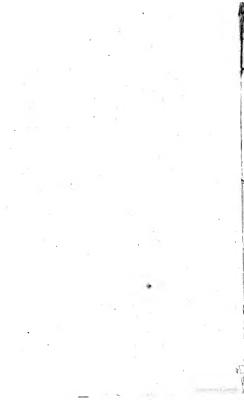

DRAMMI STORICI.

Proprietà letteraria



DI

# GIUSEPPE REVERE.

NUOVA EDIZIONE, BIVEDUTA DALL'AUTORE.

LORENZINO DE' REDICI

IL NARCHESE DI BEDMAR





FIRENZE.

FELICE LE MONNIER.

1860.

## A NICCOLÒ TOMMASEO.

T.

I miei drammi storici, malinconici testimoni de'confidenti propositi della mia giovanezza, escono di bel nuovo a provarsi con la sazietà dell'universale. Mandati fuori per me in altra condizione di tempi, allorchè la fede nell'opera delle lettere, speranze non rimote, e pietosi conforti di riputati amici mi rincalzavano, ora, considerati ad animo riposato, mi si mostrano così manchevoli di pregio letterario, come soverchiati da ciò che le presenti necessità richiederebbero. Tuttavia non mi pare disacconcio il consentire si ristampino, e da chi si vuole vadano loro inpanzi alcune mie parole, queste indirizzo a voi, venerato amico mio, non già a dar loro quella rilevanza che per bontà propria non s'hanno, ma sì per poter discorrere alla libera intorno all'arte nostra, senza che mi venga sulle labbra quella sconsolatezza di riso lagrimoso con la quale finiscono quasi sempre i miei presenti concetti. Il vostro nome, i patimenti illibati del vostro intelletto, la comunanza di casi, e la fede incrollabile che voi tenete, a quanto v' ha di generoso e diritto ne'vasti campi del pensiero, conferiranno per fermo a fugare da me le sterili ironie della mia vita sconfidata. Parlando con voi, mi parrà di ragionare ancora con le vereconde

nevers.

sue passate vicende; nè le presenti avrebbe potuto con più destra ventura ritrarre, perchè sciaguratamente inette, e non tali di certo, da meritare di essere tramandate a'venturi, e nemmanco ridette a' presenti con la onoranza di pubblica e drammatica parola. In queste condizioni rigorose, alcuni giovani con animo deliberato si diedero a maturare lavori per altri tempi, e studiate le miserie presenti, pensarono che le loro prove avrebbero potuto valere d'incitamento a cose manco incompiute, se, bontà de' casi, si fossero rallargati i confini della renubblica letteraria.

E fu allora, e, con pensieri da questi non disformi. che io mandai fuori il Lorenzino de' Medici. Il quale s'ebbe onorate accoglienze, oltre ogni mio credere, imperciocchè io non mi pensava il mio dramma avesse a stare a competenza co' più riputati lavori teatrali d'altri paesi. Nelle parole che lo precedono io diceva ricisamente come e' mi paresse vero a tal segno da non reggere sul proscenio. D' altra parte io aggiustava poca fede pell'udienza, guasta da consuetudini retoriche per la vecchia tragedia, fuorviata pel dramma storico da ogni maniera di enormezze e di passioni dissennate, le quali ci venivano fresche e trionfanti di Francia, Laonde m'ingegnai, senza darmi pensiero della recitazione, di dettare italianamente e di allegare il vero storico con quelle invenzioni le quali non avessero menomato credenza alle ragioni di que'tempi; dettai per la lettura, nè mi parve gran fallo, se il mio dramma largamente imaginato, arieggiasse ad alcun che di più letterario, di quel non s'usasse in questa maniera di opere. Io mi ebbi invero critica onorata e benigna per questo mio primo lavoro; ancorchè qualche retore mi chiamasse al suo sindacato, e mi chiedesse gravemente la ragione per la quale non avessi dettato il mio dramma in versi:

altri non me la voleva passar liscia, perchè a' personaggi toscani io avessi posto in bocca favella prettamente toscana (e volesse Iddio che così proprio mi fosse riuscito); a taluno pativa la soverchia religione del frate domenicano, e sapeva male la meschianza del grave col comico, ma sottosopra io aveva a contentarmi del più de' giudizi. Mi confortarono le libere e schiette lodi de' migliori, le oneste critiche accolsi ad animo chino, gli appunti vani non curai, secondo il mio consueto nulla risposi a qualche critica puntigliosamente di fede rea, e dettai i Piagnoni e gli Arrabbiati.

#### П.

A seguire il mio concetto sul dramma storico accomodato a'nostri tempi, e secondo quel che io ne diceva nella prefazione del Lorenzino de' Medici, andai a bussare all'uscio del maraviglioso frate di San Marco. Il Savonarola mi parve mostrasse tal grandezza di proposto nella sua impresa tra religiosa e politica, e tanta gagliardezza di tempra, da non lo si poter lasciare da banda. Io voleva un dramma il quale comprendesse un secolo, e il Savonarola chiudeva con invitto martirio il suo, lasciando in eredità al cinquecento le sue speranze e i suoi pietosi errori. Smesso ogni pensiero di recitazione, da che il Teatro avrebbe rappicciolito il campo nel quale si compievano que' fatti, e sfigurata l'indole del personaggio, mandai fuori l'opera mia in due volumi ne' quali la fantasia del lettore volli aiutasse, a così dire, l'efficacia del lavoro. Dettai minutamente quel che alla volgare si domanda l'azione, e lasciai ch' egli imaginasse il teatro vasto come il disegno del dramma, dove il popolo in ogni sua condizione, dallo sgherro al gonfaloniere, dal manigoldo a Francesco Valori, si mostrano in tutte le loro

temperanze per dar ragione di quello sventurato successo.

E qui, se mi fosse consentito, e non temessi nota d'immodestia, vorrei pur dire a voi, mio venerando amico, come lunghi ed accurati, ancorchè infelici, fossero gli studi per me fatti allora sulle opere del Savonarola a intenderne l'animo, e pazienti le ricerche intorno agli uomini del suo tempo. Le parole che nel mio dramma i personaggi usano, e che talfiata il grosso de' lettori avrà probabilmente seambiate per ghiribizzi della mia fantasia, erano proprio il succo de' miei poveri studi. Così pure m'ingegnai di dar persona a nuovi caratteri, e con la favella di que' giorni ritrarre affetti e convincimenti come allora pote-vano mostrarsi; ma a rinflancare l' opera mia volevansi note e documenti storici che mi furono vietati dalla revisione, la quale per giunta mi toglieva alcuni luoghi efficaci dello stesso lavoro.

I Piagnoni e gli Arrabbiati ebbero lettori di molti; ma non tutti concordarono nel portar sentenza ricisa intorno ad essi. L'opera urtava, e consuetudini letterarie, e suscettività religiose. Libertà e fede erano i fondamenti del mio concetto; l'una intesa al modo onde l'età di mezzo l'aveva foggiata a'vari comuni d'Italia, l'altra come un frate di que' tempi selvaggiamente mistico poteva soltanto promulgarla. Troppo si disse di Alessandro VI e della sua corte, nè io con quella facile indignazione, sfruttata di poi per istudio di setta da molti scrittori, verrò qui a parlarne. Basterà sia posto in sodo, come le bruttezze di que' tempi avessero a pungere il castissimo animo di quell' indomito frate, e farlo perfino nimico giurato di tutte quelle morbidezze della vita civile, le quali, secondo lui, menavano diritte alla corruzione de' costumi, corruzione che i portamenti della corte romana raffermavano, e, starei per dire, consacravano. Diritta-

mente vedeva il Savonarola, e profetava que'guai onde fu di poi percossa la Chiesa veramente, allorchè una voce della sua manco pietosa, venne di Germania a combatterla; ma se il frate italiano errò in qualche parte, i suoi errori splendidamente, magnanimi, voglionsi ascrivere alla nebbia non ancor del tutto diradata della età di mezzo. Laonde il suo gagliardo proposito di sbarbare la tirannia dal mondo in nome di quella pietosa autorità la quale sommessa alle battiture e alla servitù della terra, era ita a imperare libera ne' cieli, mi si mostrava altissimo pensiero, e tale potersi eziandio drammaticamente chiarire. Ma perchè s' intendessero così le cagioni di quei fatti, generate dalla credulità de' tempi non per anco al tutto disnebbiata dagli studi rinascenti, e come la setta del frate avesse fede nella buona riuscita della sua impresa, volli che il popolo entrasse per intero nel mio lavoro, siccome quello dalle cui persuasioni veniva la forza del frate. E questo popolo mostrai nelle sue varie e disformi temperanze di sètte; il piagnone spartanamente cristiano, l'arrabbiato corrottamente cattolico; il primo eretico per decreto di Roma col frate scomunicato. l'altro ortodosso con la Roma de' Borgia.

Il vero concetto del Savonarola cavai dalle sue opere, così politiche come ascetiche; le fattezze dell' animo da quanto intorno a lui scrissero e devoti ed avversi; i portamenti del popolo dallo studio accurato e degli uomini e de' tempi. E questi tempi di poi, uscito il mio libro, furono argomento a nuovi e pazienti studi di storici e filosofi i quali s'ingegnarono di chiarire quella dottrina, ed alcuni forse non badando al mutamento delle condizioni nostre, di rinfrescarla. Altri, con intendimenti di patria e religiosa carità, del Savonarola tennero quanto stimarono diritto ed accomodato a' nostri casì presenti, perchè la fede non avesse a firsi più nimica di quella

libertà che il maestro promulgava. A voi, mio venerato Tommaseo, non ricorderò per nome, chi con magnanima fede chiarisse l'animo suo in guesto arduo e per me pauroso argomento. Non si conviene che io ponga, come si suol dire, la bocca in cielo; dal canto mio, scevro da ogni maniera di puntigliosa scredenza, dettai i Piagnoni e gli Arrabbiati, al modo onde i tempi e la interezza della coscienza me li figuravano; gli ondeggiamenti sventurati della ragione, le sottili dubitanze del pensiero esercitato nella critica delle leggendo, non entrarono punto nell' opera mia. Scrissi con la fede istorica del Frate di San Marco, e non mi saprei ben dire in qual conto io fossi avuto da parecchi lettori di grosso intendimento. Alcuni avrebbero voluto l'amore primeggiasse nel mio lavoro; altri il frate superatore del rogo e con fine giocondo, gridatore di Repubblica universale; a parecchi sapevano male le bestemmie degli arrabbiati, e le devozioni delle femminette piagnone; e ci furono taluni i quali videro nel libro perfino il trionfo della sagrestia. Io lasciai che ciascuno dicesse la sua, come meglio la gli pareva; imperciocchè mi era industriato di ritrarre que' tempi con la più accurata verità storica che per me si sapesse ; ed ebbi il raro conforto di vedere uomini i quali da buona pezza studiavano intorno al Savonarola, a interrogare le mie fantasie, a frugare nelle scene del mio dramma, e a rincontrarvi molte di quelle cose le quali essi a gran fatica avevano cavato da polverosi e obliati documenti.

Ho detto più sopra come non mi passasse nemmanco ped ago il mio lavoro fosse acconcio alla rappresentazione, e per la maniera ampia onde io aveva adagiato il mio soggetto, e per la natura stessa del fatto; ma ancorchè il teatro nol patisse, mi parve che per l'arte la mia prova non tornasse al tutto disutile. E a ravvalorarmi in questa mia opinione, jo andava considerando come le nostre vi-

cende cotanto diverse da quelle di Grecia e di Roma libere, ricercassero larga scelta di casi, anche fra quelli che per avventura non s'attagliassero al consueto campo del proscenio. L' ineluttabilità del fato, i rancori degli Dei. gli errori degli eroi indiati per amori sacrilegamente celesti, o per prove dissennate, non sono già il fondamento della nostra fede storica o politica, e la verità umana che per avventura in siffatte novelle si mostra, troppo abbiamo più verace nelle sventure storiche de' nostri padri. Falli di comuni, colleganze di popoli e papi, soverchiamenti di religione, fame mai satolla d'imperatori, conquisti stranieri, magnanime difese, subite e popolaresche cacciate. cittadini guerrieri, donne maravigliose per fortezza virile. altre per selvaggia libidine di autorità, ci stanno innanzi e chiedono la nostra fantasia si rinfiammi a' nostri propri casi. L'autore drammatico non ha sempre al suo comando nelle nostre storie un vero tiranno a pugnalare; poichè i nostri Creonti furono così alla grossa già belli e spacciati sul proscenio da mani maestre; ma nondimanco ci rimangono casi ne' quali, ancorchè più modesti e meno riputati i protagonisti, la tragedia o il dramma non fallano; tragedia non appropriata, se vuolsi, al ritmo della melopea antica, ma che pure si accompagna tumultuosamente armonizzando col tocco della martinella nel campo, con lo stormo delle campane nelle città, con le strida de' vinti e dei vincitori ne' ribollimenti popolari e nelle pugne contro lo straniero.

Gli è perciò che i Piagnoni non garberanno a coloro che rifuggono dal garbuglio delle storie di casa nostra, e il Frate di San Marco non sarà mai un eroe, e nemmanco un gramo di tiranno, da pareggiarsi a quei della Grecia o di Roma! L'avessero alla più trista per una cotal sorta di Prometeo Domenicano, confitto sulla croce da un Giove terreno, intorno al quale non vengono le

divinità dell' Olimpo a pascerlo di conforto o di rimbrotti, non lo a consolarlo con le proprie miserie, non l'Oceano a cavallo di un mostro alato a dargli consigli di sommissione; nè Vulcano, che avrei avuto a mettere pel primo, a ribadirgli le catene. Il povero frate ha intorno se le vampe che lo bruciano; siamo a' tempi di Alessandro VI, di Lorenzo il Magnifico; l'ironia già si mescola con la fede; le arti pagane rideste dal sonno dell'età di mezzo, si stanno trasfigurando per Michelangiolo e Rafaello; il Berni beffeggia, il Machiavello indaga con sottile e rigorosa freddezza i guai de' suoi giorni; dalle terre germaniche un altro frate si mostra nella nebbia d'un prossimo futuro, e il Savonarola con una fede di altri secoli, ne' quali era fede il miracolo, muore con maravigliosa placidezza sulla croce, invocando chi prima di lui moriva allo stesso modo. Per me questa la è storia drammatica, la quale non iscade punto a comparazione di quella del figlio di Giapeto.

Troppe cose avrei a metter qui se avessi in animo di discorrere intorno alla dicevolezza degli argomenti ne' negozi drammatici secondo sono richiesti a' nostri giorni. Per non m'ingolfare in disputazioni critiche, le quali forse io vengo sbugiardando con l'opera mia, aggiungerò questo solo; come tutti quei popoli i quali vollero mettere sul teatro la loro più fresca storia, fu giocoforza si discostassero dagli antichi precetti dettati per genti, le quali dalla finzione scenica, e per origine e per religione, avevano a cavare altra maniera d'insegnamenti. Basta leggere Aristotile per vedere come co'nostri presenti intendimenti più non reggano i suoi precetti, spezialmente laddove discorre sul fine della favola scenica.

Voi, amico e maestro mio, le sapete a menadito queste cose, e se le ricordo, fo soltanto a giustificare la scelta di alcuni argomenti, invero poco giocondi, e al tutto disformi da'consueti. Forse în parecchie opinioni voi non sarete dalla mia, ma io metto giù alla buona quel che mi va per la mente, non intendeudo punto di offender la vostra intemerata coscienza in que' luoghi ne' quali i miei convincimenti intorno alla fede si discostano da' vostri. Per quanto risguarda l'universale, io mi assicurerò porterà ricisa sentenza su me col leggere il libro, senza darsi pensiero de' precetti di scuola e delle liti di retori, le quali, alla stretta de'conti, non generarono mai opera buona ne' durevole.

#### III.

Di parola in parola io sono tirato qui a storiare i miei pochi lavori drammatici; laonde converrà aggiunga come usciti il Lorenzino e i Piagnoni, mi cadesse in mente di avventurarmi in più angusti confini alla prova della rappresentazione. A tal uopo dettai il Sampiero. In questo dramma la bisogna procede d'altro modo che non ne'due primi. Non isvarianza od ampiezza di casi, non popolo accecato da male o esorbitanti passioni in casa propria, nè tiranno da finire; ma sì profughi disperati di ogni ajuto, presti a perigliarsi ad ogni impresa più arrischiata per riavere la patria. Sospetti e intemperanza di disegni; miserie gagliardamente patite, disertamenti di affetti civili e domestici, sventure di cuore le quali fanno più acute quelle della patria, e alla perfine, doloroso a dirsi, italiani oppressori d'isola italiana. Qui l'indomabile amore alla terra natia congiunto a feroci ed invitte consuetudini, e nella donna mirabile altezza di animo, la vittima, a così dire, più grande del sacrificatore, maggiore dell' inudito sacrifizio.

Vannina, della nobilissima casa d'Ornano di Corsica, si dà in moglie a Sampiero dalla Bastelica, uomo di umili

nascimenti, poichè vogliono fosse figlio di un caprajo. Cresciuto e nobilitato dalle proprie opere, fu paggio nella corte del cardinale Ippolito de' Medici, dove, spogliata la rozzezza natia, apparò lettere e ogni maniera di gentili e cavalleresche discipline. Giovane e prode della fortissima persona, andò alla scuola di quel terribile Giovanni delle Bande Nere, del quale fu soldato sovra gli altri riputatissimo per fierezza e gagliardia. E storici nostrali e capitani francesi, i quali scrissero de' tempi loro e delle guerre d'Italia, narrano della sua prodezza, e come fosse uomo fortissimo di braccio e di cuore. Egli è lodato perfino dal guascone Montluc ne'suoi Commentarj; lo ricorda qual grandissimo querriero il Sozzini nell'assedio di Siena; il Guazzo narrò le sue miracolose prove contro gli Spagnuoli. Or bene, costui volli mostrare sul proscenio, Bruto novello alla foggia corsa, e non mi parve fallo. Lessi dappoi in uno scritto del Cousin, come al primo Napoleone, innamorato di Sampiero, andasse per l'animo di dettarne Tragedia e ne avesse buttate giù alcune scene; ma che acconcia veramente alla tragedia e'non vedesse in quel caso, altro che la morte di Vannina, cioè a dire una scena sola, e ne smettesse il pensiero. A questo modo, mi pare, se la memoria non mi fa gabbo, dica il filosofo francese, da che, secondo il mio consueto, scrivo senza libri; coloro che hanno più agio di me raffrontino od appurino il luogo.

Sampiero e Vannina, tempre d'altri tempi, e Italiani nel midollo, mi parvero, ripeto, tali personaggi da meritarsi l'onoranza del prosenio. Non viluppo di casi inventati a scapito del vero, volli porre tra queste anime fortissime, non leziosaggine di passioni sdolcinate; fra costoro lotta arcana e palese di sanguinosa grandezza di coure, concordia in un proposito efferato; semplice il disegno, foschi i colori, cupo il fine come il dolore della

patria perduta. Ne' loro compagni le consuete sospizioni, l'esorbitanze de' profughi, i disegni stemperati, il subito mutarsi di proposito, e nella fortezza di Sampiero la selvaggia natura, e della sua propria origine, e della sua isola materna. Il dramma piacque, ne punto offese la scelta del soggetto; poiche i mici Milanesi intesero per bene, come a trovar manco storpi nella revisione, io avessi scelto piaga Italiana inciprignita da mani italiane; i Genovesi adombravano alla larga altro popolo; eravano al tempo delle allegorie storiche, e il dramma, ancorche non andasse veramente a sangue all'autorità, fu lasciato rappresentare. Dal canto mio mi pareva d'a vere fatto gran guadagno, da che mi era riuscito di parlare liberamente del nostro povero paese, tirando in ballo la non sospetta Corsica.

Volli provarmi di'poi con un argomento il quale mi consentisse maggior varietà di casi e ricchezza di viluppo, e trascelsi la congiura del marchese di Bedmar. Qui ebbi in pensiero di collegare una sventura di cuore con un sottile tranello politico, macchinato dalla infida monarchia spagnuola a danno della repubblica veneta. La storia della congiura del Bedmar, ambasciatore di Filippo III presso la Serenissima, congiura disdetta da' nimici de' Veneziani, punita da questi come ricercava il pericolo dal quale erano stati minacciati, rafferma da' loro storici. tra i quali il Nanni che ne parla alla distesa e con minuti particolari, mi parve accomodata al mio disegno. M'ingegnai di studiare que' tempi, raffrontai col Saint Real, in molte parti romanziere, alcuni processi usciti intorno a quel fatto per le stampe di questi ultimi tempi, e dettai un dramma il quale s'ebbe pure onorate accoglienze. Per le indagini fatte dipoi da' più freschi frugatori delle nostre istorie, ogni uomo dabbene potrà assicurarsi come accurate fossero le mie ricerche acciocchè il fatto si mostrasse con verità e fedeltà di luogo e di tempi in tutti i suoi più minuti particolari. Per alcuni lavori storici usciti di poi in Germania, credo, si possa intendere qual fatica, ancorchè non palese, io durassi a compiere il mio lavoro.

Il Sampiero e il Bedmar furono stampati a Milano, ancorchè io mi recassi di mala voglia a mandarli fuori, poveri come mi parevano di quel raffinato stampo letterario che pur si ricerca a render meritevoli di lettura lavori imaginati per una udienza da teatro, la quale in un paio d'ore, e per la rapida opera della parola proferita, porta ricisa e non meditata sentenza intorno ad un componimento. Lasciai nondimanco se n'andassero al loro viaggio, ma non mi diedi briga alcuna perchè si ristampassero, aspettando lume e consiglio dal tempo; a Napoli non la pensarono di questo modo, e mi onorarono, alla mia non saputa, d'una ristampa, bontà di quelle leggi intorno alla proprietà letteraria.

Ora questi drammi non bassamente giudicati anche da' critici forastieri, escono manco disadorni, ma non punto rifatti. Nel solo Lorenzino m' ingegnai di togliere alcune titubanze di stile cagionate dalla mia inesperienza giovanesca, e vi aggiunsi quanto la ombrosa Revisione aveva levato dalla prima edizione; i Piagnoni lasciai come erano perchè non saprei di presente aggiunger cosa la quale ne allargasse lo stampo. Nel fatto della lingua io non potrei altro che guastarli, e anche così come sono mi assicuro che letti pazientemente non si mostreranno lavoro spregevole.

IV.

Io non saprei dire se i tempi e l'animo mio mi consentiranno di darmi ancora a tal maniera di opera; ma da che parlo con voi, uomo intero e cotanto mio amorevole, jo vorrei che l'autorità del vostro nome, e l'esempio che date all'Italia del modo verecondo onde s'abbiano a professar lettere, mi rincorasse a parlar pure a' giovani scrittori ne' quali ferve il generoso proposito di provvedere alle necessità del nostro teatro. Qual tristo governo alcuni comici abbietti e autori dozzinali facciano spesso dell'arte non dirò io qui, poichè la debita riverenza all' arte medesima nol consentirebbe : d'altra parte il gran parlare che ora si fa intorno alla riforma del nostro teatro, e le cure di giovani attori ed autori i quali sentono nobilmente la vergogna della nostra miseria e s' industriano di porvi riparo con generosa perseveranza, è chiara prova delle nostre grame condizioni. Laonde a coloro che non disperano nè di sè nè del nostro paese, che hanno nel cuore la fede dell'arte e nella fantasia le vampe dell'affetto io direi: Studiate con la storia de' popoli quella eterna dell'uomo, unite le passioni del cuore alle più nobili e gagliarde dell'intelletto, combattete ad animo intrepido contro la fredda e spensicrata svogliatezza letteraria de'vostri tempi, temperate le male consuetudini dell'arte comica che spesso non intende ad altro che a lucro, vi basti l'animo di educare, di ravviare le udienze guaste ne'giudizi per disformità di casi e stemperatezze di passioni non possibili. Sacerdozio civile è l'arte, la quale è mestieri di nutrire con le nostre istorie, con le nostre speranze, e talfiata, sarei per dire, con la coraggiosa ed espiatrice dipintura de'nostri falli. Non vi tiri il facile e ingannevole desiderio del plauso romoroso, col secondare le fuggevoli passioni della giornata; ma sì mirate a quel vero inconcusso, il quale ha le sue barbe nella natura umana e non muta per mutar di bandiere, di canzoni, o di catene. Liberi come Iddio volle fossero i promulgatori della sua parola, e nel dramma storico dove vengono ad assumer vita le nostre morte vicende, e nella commedia civile e domestica dove il

riso si alterna con peccati e virtù casalinghe, abbiate sempre l'occhio al fine cui debbe intendere l'uomo che parli all'universale; nè vi disamori, così la guerra che avrete a combattere contro la sazietà della udienza, come quella vi moverà la mala voglia di alcuni recitanti. E se la scena non vi comporta, anzichè chinare la dignità dell'animo vostro all'andazzo de' volghi, o l'altezza e la verità del concetto ai terrori ingenerosi di chi vi sta sopra, smettete il pensiero della rappresentazione, e detate tali opere da rimaner documento a tempi migliori.

Queste cose io direi, ed altre forse non al tutto inefficaci, se le opere mie rispondessero all' animo che le detta, e al concetto che io mi ho dell' arte. Ditele voi con maggiore autorità e di mente e di cuore, e forse desterete i nostri giovani ad opere egregie. Le quali forse usciranno quando gli scrittori taliani piglieranno ad imitare negl'intendimenti gli uomini del vostro stampo; e di questo modo i nostri popoli giudicheranno con mitezza anche coloro, che poveri d'ingegno e sbalestrati da pubbliche e private sventure, non attennero quel che con improvvido consiglio forse promettevano ne'facili rapimenti della giovanezza.

GIUSEPPE REVERE.

Genova, dicembre del 1858.

LORENZINO DE' MEDICI.

BEVERE



#### Non est mortus puells , sed dormit;

È necessario ch'io metta innanzi a questo lavoro alcune parole, le quali più presto che discorrere sull'arte, come è uso d'oggidi, faranno intendere al lettore qualche mio pensiero, lasciandogli liberissimo il giudizio rispetto al libro. — Io non voglio farla da critico, ma sibbene manifestar qui alcune ragioni come autore.

Leggendo le nostre storie, si belle di magnanime azioni, e si turpi alcune volte per delitti, m'incontrai in Lorenzino de' Medici; personaggio d'indole coperta e sul quale gli stessi storici contemporanei non osarono portar giudizio. - E mi destò gran maraviglia il vedere come poco andarono essi d'accordo nel parlarne, e mi parve che non fosse inutile impresa quella d'adoperare coll'ajuto d'un verace studio di que' tempi di metterlo alquanto in chiaro, e di mostrarlo coi vizi e colle virtù proprie di quel secolo fortunoso e grande ad una. Immaginai però il dramma presente, e mirando alla santità della storia, volli serbare il fatto in tutta la sua interezza, non imitando alcuni moderni, i quali guastando il vero, spacciano i fantasmi della loro immaginativa vestiti di nomi storici, per moneta di buona lega, e mettono in bocca ad essi pensieri di tre secoli più tardi.-Imperocché io tengo che il nostro dramma debba essere vero, siccome la dichiarazione della vita, fedelissimo al tempo che manifesta, vasto siccome il pensiero d'oggidi, multiplice come la vita stessa. Ma nondimanco esso debbe aggirarsi intorno ad un principio per trovar fede e mantenere il pensiero del lettore ne' tempi a' quali si riferisce,

e non ha mai da stuprare la storia siccome l'unico ed intatto patrimonio che ne rimane. — Se ci togliete o difformate le memorie, che cosa potremo noi additare allo straniero?

Considerando inoltre alla nostra presente condizione, non iscrissi il mio dramma per la scena; esso è vero di troppo, nè il teatro il comporterebbe; io lo direi un continuo conflitto colle consuetudini d'oggidi, un ritratto troppo severo d'una vita perduta, di passioni attutate, di credenze infiacchite. In esso il principio religioso a fiera lotta colle passioni dell'animo, d'accordo coll'amor di patria , fermo saldissimo in una setta . nullo in altri, debole ne' più. In esso un uomo coperto d' ogni laidezza fisica e morale, stanco della ignominia, chiedente quasi una rigenerazione alla gloria d'una grande impresa. Giovine di ventitre anni il quale non avendo più nulla a trovar nel mondo de'vizi, fa ritorno alla virtu, ma alla sua foggia. Ne volli fare di quest' uomo un compiuto eroe, perocche la sua passata vita nol consentiva, ma sibbene manifestarlo con quel contrasto che chiaro per le sue azioni si appalesa. --Volli in parte ritrarre i liberi, anzi sbrigliati costumi del cinquecento, ed accennare ancora la carità di patria inviscerata nell'amore, affratellata colla religione. Adoperai inoltre di mostrare di lontano il progredimento de'lumi, la merce d'una rivoltura religiosa, la quale citò davanti al tribunale della ragione quel che non vuol disamina, ma fede. Nell'individuo accennai un popolo, ed un fatto mi valse ad abbracciare un tempo e manifestarlo svolgendo il fatto stesso.

Temprata, a così dire, la fantasia a' que' tempi, e tornato col pensiero al presente, cercai che il mio d'ramma accennasse anche la tendenza umfactrice a sociale d'oggidi, anzichè l'insuvioualità propria de' secoli che precedettero il nostro.

Non più adunque il dramma dell' insuvioua, ne le vicende d' un grande secverate da quelle del popolo, ma una manifestazione di tutte le idee fondamentali di quel tempo, acciocchè da esse i possa giugnere alle leggi, al principio da cui furono generate; e nel concetto più presto sintetico che analitico; imperocchè abbiam mestieri di fabbricare e non di distruggere. — Egli è per ciò che nulla non debbe andar perduto, ma servire d'inizio al dubbioso avvenire; non dovendo noi per superbia disprezzare,

nèper febbre d'imitazione ciecamente accettare il frutto intellettuale delle altre nazioni; ma valerci della intera scienza europea, e così mettere almanco il nostro pensiero in condizione di progredire cogli altri, ed ajutare al perfezionamento dell'umanità.

L'Autore del Saulle, della Mirra, rispetto a' suoi tempi fu grande, ma nondimanco ristretto fra le rigidezze dell'arte e' restò da meno del suo ingegno. Ei volle far rivivere tra noi la tragedia greca austera e poetica come i tempi di Eschilo, di Sofocle e di Euripide che l'avean ordinata e compiuta, non tenendo conto de' mutamenti delle credenze, e del procedimento del pensiero. Tra il mondo antico e il secolo decimottavo v' ha un abisso. - Guardate in cambio Schiller il quale signoreggiò i precetti colla vastità del pensiero, e troverete come egli abbia meglio compreso l'umanità; studiatelo, e la vostra mente ingigantita scoprirà quasi a dire un nuovo mondo, del quale potevate prima a mala pena sognar l'esistenza. - Nulla regge al paragone del vero, sicchè mi pare che converrebbe, spogli d'ogni orgoglio nazionale, confessare da per noi la nostra gramezza, anziche udircela rimproverare villanamente dallo straniero. L' Italia vinse il mondo due volte, l' una coll'arme, l'altra coll'intelletto; questa è già molta dovizia di gloria: ora mostri agli altri popoli che la generosità del pensiero non è ancor morta, e che non ci sono colpe nostre a rimproverarci.

Ma il limite che io mi son qui prefisso, mi obbliga di tornare al mio dramma, del quale non metto qui l'ordito, perocché sarebbe come se io volessi mostrarvi il rovescio d'un ricamo per farvene giudicare il disegno. Ed alcuni critici diranno che io ho inventata la storia oltre che la ho posta in dialogo, e con una miseria di parole vorranno pormi al bando di tutte le due scuole, quella de' classici e de' romantici, com'essi chiamano. Io dichiaro di aver seguito quella del cuore: una ed eterna; e confesso d'ignorare quel che si vogliano dire con le altre. E però nel viluppo del mio dramma le fila sono acevallate senza apparente legge, i colori si confondono senza temperamento, e bisogna guardarlo pel suo verso per essermi cortesi d'indulgenza. Né io la chieggo colla boria dell'uso, ma colla più verace persuasione d'averne bisogno, sicché desidero che non si scambi quel ch'è franchezza per ingannevole o superba modestia.

Inoltre il mio libro non va risguardato siccome compiuto, ed ove io possa accorgermi che il pubblico non trovi del tutto spregevole questo primo saggio, io mi propongo di seguitare l'impresa, unendo un gran dramma, il quale abbracciando un secolo si fecondo di avvenimenti, risponda al concetto ch' io mi son fatto dell'arte: giacchè non è la vita d' un uomo, ma sì quella d' un popolo, il dramma ch' io credo acconcio al nostro tempo.

Dalle note poste in fine di questo volume, potrà il lettore far ragione della mia fedeltà storica: forse ne ho poste di soverchio, ma alcune sono importanti per documenti poco divulgati in esse riferiti. — Scrissi come dettava il cuore, accennando tuttavia nella lingua i tempi, e contemperando la lingua morta colla viva, per forma che la forza e la evidenza del pensiero non avessero a scapitarne. — Nessuna pedanteria mi trasse ad adoperare piuttosto un vocabolo che un altro, ma sibbene la verità storica de' tempi, e ciò secondo che la scarsezza de' miei studj mi consentiva.

Milano, primo marso 1839.

L' Autore.

#### PERSONAGGI.

LOBENZINO DE' MEDICI. IL DUCA ALESSANDRO DE' MEDICI. CATERINA GINORI, zia di Lorenzino. FRA LIONARDO, Domenicano di San Marco. MANZO CARNESECCHI. BERNARDINO CORSINI, fuoruscito. FRANCESCO GUICCIARDINI. SER MAURIZIO, cancelliere del magistrato degli Otto. LAPO, lanajuolo. NELLA, sua figlia. L' UNGHERO, / camerieri del Duca. GIOMO, MICHELE DEL TAVOLACCINO famigliari di Lorenzino. detto lo Scoronconcolo, IL FRECCIA. CENCIO, garzone di Lapo. CECCONE, calzajuolo, IL TINCA, pellicciajo. IL PIASTRELLA, orefice. IL BARGELLO. FAMIGLI DEGLI OTTO. BIRRI. UN DONZELLO, di Caterina Ginori. FAMIGLIARI. CITTADINI FIORENTINI.

#### La scena è in Firenze.

L'azione incomincia la notte del venerdi al sabato 6 gennaio 1537, e termina la notte del sabato dal 6 al 7.4

'Gli storici fiorentini mettono questo fatto nell' anno 4556, poichè a Firenze sino al 4750 a' incominciò l' anno nuovo a' 25 di marzo, giorno della Incarnazione di G. C.



### LORENZINO DE' MEDICI.

#### ATTO PRIMO.

#### PARTE PRIMA.

Il monsstero di San Domenico veduto dalla parte posteriore; a destra sporge alquanto il muro dell'orto pertinente al monastero stesso.

#### SCENA I.

L'UNGHERO e GIOMO mascherati, seduti sul detto muro colle gambe spenzoloni. 1

L'Unghero. Non la voglion finir più questa notte, ed io sono quasi morto dal freddo; la sarebbe poi bella che qual-teduno passando e vedendoci qui per aria, ci pigliasse per ladri, e mettesse la contrada a romore; che te ne pare, Giomo? era meglio restarcene come talpe là dentro in fondo all'orto? non rispondi? (Scuotendolo.) Eh? d'orm?

Giomo. Non dormo, no, alla croce di Dio, così venisse il malanno al maledetto Lorenzaccio che sta sempre su queste tresche, e che una volta o l'altra ci farà capitar male; l'ho detto tante fiate al Duca, che colui rumina tra sè grandissime cose.

L' Unghero. Che diavolo vuoi che rumini, se quando gli mostri la punta d'un coltello si scontorce tutto, se quando vede sangue si rimescola e trema come una foglia?

Giomo. Sei ben dolce di sale a credergli tu; colui è una maladetta lima sorda: lasciagli fare, che una volta o l'altra ce la ficcherà.

L' Unghero. Vehl vehl come ti sei fatto pauroso.

Giomo. Io pauroso? Capisco che vuoi celiare: chi lo dicesse sul sòdo se ne mentirebbe per la gola; non ho paura io, ma se deggio dirti il vero, sono stucco e ristucco di questa vita; e al corpo!... e al sangue!... che qualche volta il cuore parla, e tante sventurate, tradite, vituperate, cominciano a darmi pensiero.

L'Unghero. (Ridendo.) Bella davvero, Giomo da Carpi

Vedasi le note in fine del dramma,

con iscrupoli di coscienza I va e piglia l'abito a San Marco, e mettiti a predicare in cambio di fare il soldato; oh questa è pur la nuova cosa l'Giomo divenuto piagnone l'e crepo dalle risa. (Ridendo sgannheratamente.)

Giomo. Fa' piano in tua malora; già per te che accoppi i fanciulli a colpi di mazzate, a queste son baie, ma per me il voder a profanare i luoghi sarri, è cosa che mi va poco a sangue; ed ho sempre inteso dire che chi se la piglia col Signore, o tardi o tosto paga il suo debito. Ohè ! il proverbio dice chiaro; scherza co' fanti è lascia stare i santi.

L'Unghero. Ma tu mi fai trasecolare! sei proprio tu Giorno

da Carpi che parla?

Giomo. lo si, che qualche volta mi torna alla memoria d'essere stato un dabben giovane.

L' Unghero. Oh! ti caschi il flato: ne hai fatte tante che devente le sertelo scordato da un pezzo. Odeis iontanamente un lungo sphijanazzare e butter di mani.) Dà un po' d' orecchio, Giomo: non odi che baccano! Sono pure le care pazze le nostre suore di San Domenico... ma questa sera non ci tocca la nostra parte; quel tristaccio di Lorenzo consigliò il Duca a farci restare al fresco. chi sa che cosa vorrà infinoc-

Giomo. Oh l parlan sempre della Ginori.

chiargli senza che noi l'udiamo.

L' Unghero. E dalla Nella quando ci andremo?

Giomo. Domattina il Duca viuole deliberatamente vincerla. L' Unghero. Troverà osso duro da rodere; andai ronzando qua e là per pigliar lingua, e tutto il quartiere la porta alle stelle: dicono che sia una perla; e poi Lapo suo padre è in voce di sviscerato amatore della Repubblica; figurati che farà il diavolo a quattro per mandare a male i nostri disegni, e farla stare ostinata.

Giomo. Mal per lei; la Luisa Strozzi è la su per esempio, \* Alessandro va sempre per le vie più corte; sal come se ne spaccia.

L' Unghero. Seppi inoltre che questa Nella è stata molto amata da Bernardino Corsini, quel fuoruscito, amico del Carnesecchi, e che si vuole ora in Firenze; ne sai nulla tu?

Giomo. No in vero; solamente so che messer Maurizio è in grandissime faccende, e che sta braccheggiando dietro a qualcheduno, ma è affare che debbe andar segreto; lo maneggia anche il Guicciardino, e il tordo darà sicuramente nella ragno. L' Unghero. Oh, se c'entra messer Francesco, la non può andar altro che bene i

Giomo. La sarebbe bella, pigliar due colombi a una fava; ma la giornata sarà pota a tante brighe; stamane dalla Nella, poi in borgo San Lorenzo dalla Ulivetta, poi le cure dello Stato, e questa sera dalla Ginori o, a meglio dire, da Lorenzino...

L'Unghero. Ma credi tu che Lorenzino faccia da buon senno?

Giomo. E perchè no?

L'Unghero. Per me non credo nulla: Lorenzino ama la Ginori di vero amore; ho paura che non sarà niente.

Giomo. Gli uomini che la pensano come Lorenzino, non hanno amore, non hanno rispetti, egli se la ride di tutto; non lo udisti tante volte schernire le cose sacre insieme col Duca, e dirne poi su papa Clemente di così grosse, che....

L'Unghero. Bada che odo romore. (Guardando verso l'orto.) Ah I son dessi; tien ferma la scala, Giomo; sbrigati chè siam stati abbastanza a piuolo per questa notte.

#### SCENA II.

L'UNGHERO e GIOMO tengono una scala di corda dalla parte dell'orto, e vedesi spuntar prima LORENZINO, che s'arresta sull'orlo del muro, e poi ALESSANDRO, ambedue mascherati, con tocchi in capo, e cappa alla spagnuola.

Lorenzino. Perchè non rimanere nell'orto? Volete far sempre a vostro modo; chi sa quanti v'avranno veduto qui sul muro.

L' Unghero. Non passò neppure una mosca.

Alessandro. Scendiamo, Lorenzino, scendiamo, chè dobbiamo spendere bene le ore che ci avanzano.

diomo. (L'Unphero e Giomo tengono ferma la scala al difuori, e Lorenzino discende; quando egli si trova alla metà dell'altezza, Giomo dice piano ad Alessandro): Dehl signore, lasciatemi tegliar le funi; leviameelo una volta dagli occhi.

Alessandro. No, io non voglio, ma egli l'appiccherebbe bene a me se potesse.

Lorenzino. (Scendendo a terra). Eccomi in salvo: scen-

dete, Eccellenza. (Alessandro vien giù pel primo, poi l'Unghero, ullimo Giomo, che stacca la scala.)

Alessandro. Andiamo un po' a spasso; la notte è bellissima, e la nostra caccia dovrebbe essere copiosa; che ne dici,

Lorenzino?

Lorenzino. Per me v'accompagnerò per un po'di strada, e poi ritornerò verso casa; sapete che lo da acconciare quella faccenda. (L'Unghero e Giomo si danno un'occhiata scambievolmente.)

Alessandro. Fa' come t'aggrada: (a Giomo) vogliamo andarcene dalla Ulivetta in borgo San Lorenzo?

Giomo. Andiamo pure; ma per me quel maladetto borgo San Lorenzo mi è di cattivo augurio.

L' Unghero. Sei diventato proprio una domicciuola. Vuol dire perche gli amici di Giorgio Ridolfi e i aspettarono colla, e tagliarono il naso al nostro Pagolo Antonio? ciò non fa nulla, ci capiteranno alle mani, e poi il male non fu si grande.
Sapete, signor Duca, che Pagolo si fece benissimo contraffare un naso badiale, e che se l'è appiccicato su che la è una maraviglia; figuratevi che questi baloni di Fiorentini lo chiamano il Nasino.

Alessandro. Si, si, se giungo a scoprire que tristi che diedero al mio Pagolo Antonio, voglio che ser Maurizio se la goda. Lorenzino. Eccellenza, andiamo, che non e prudente star qui sulla via

Alessandro. Tu hai sempre paura. Mi faresti rinnegar la pazienza.

Lorenzino. Sempre.

Giomo. Ed io qualche volta.

Alessandro. Ed io mai.

L' Unghero. Viva la Eccellenza vostra. (Tutti partono.)

#### SCENA III.

#### Entruno in iscena MANZO CARNESECCHI e BERNARDINO CORSINI.

Manzo. Gli hai veduti? Cosi è retto il nostro Stato, queste sono le loro brighe: di giorno uccidere i migliori cittadini, di notte poi vituperarne le mogli, insudiciare i luoghi sagri, e commettere tali scelleratezze che i posteri un giorno crederanno favolosa.

Bernardino. Come rivedo la povera Firenze, mio Dio I se non fosse la mia angelica Nella, non avrei forse viù toccato questo suolo; mi sembra di camminare sovra carboni ardenti. Ahil qui tutti mi fuggono per paura, e mi chiudono le porte in faccia.

Manzo. La casa mia è tua, ma sai quanto mal sicura; è sempre vigilata; e da tuo zio Bertoldo Corsini non è prudente che tu vada; egli accetto l'offizio di provveditore della for-

tezza, e ti debb' essere nimico.

Bernardino. Dolorosa condizione I la rovina della patria norto con se l'odio, la discordia nel cuore delle famiglie; i generosi sono senza parenti.

Manzo. Ah l pur troppo non abbiam nulla a sperare; ci mancarono i migliori. Povero Dante da Castiglione, 7 chi m' avrebbe detto che tu dovevi morire 'avvelenato sul flore degli anni, nel momento che più ti adoperavi alla salvezza della tua patria, tu vero popolano l

Bernardino. Io ricolsi il suo estremo sospiro: se tu avessi veduto come sugli occhi tutta gli traspariva quell'anima invitta e disdegnosa che tanto fece per noi l Le sue ultime parole furono un saluto a Firenze, una imprecazione ad Ales-

Manzo. E Gigi Niccolini? 8

sandro I

Bernardino. Egli pure morto e dell' istesso male: ringraziamone Alessandro, che mandò il suo capitan Pignatta 9 a combatterci non coll'arme, ma col veleno.

Manzo. E sul tradimento di Giovanni Andrea?

Bernardino, Su Giovanni Andrea, l'infame sicario del Duca, non è più a dubitare. Messer Bernardino Salviati, priore di Roma, lo pose al tormento: e quello scellerato confessò d'avere avvelenato il cardinale Inpolito, ma per commissione di chi non volle mai dire, ne in vero faceya mestieri che dicesse, 10

Manzo. Questa morte mandò a male tutti i nostri disegni. Bernardino. Oh quanti errori commettemmo noi! Dovevamo ascoltare Luigi Alamanni, Anton Francesco degli Albizzi, ché ci consigliavano di far la pace coll' Imperatore. La nostra malaugurata lega invece con Francesco Primo ci disertò. 11 Vinto costui da Carlo, vedesti come ci lasciò nell'impaccio, rovinando la nostra libertà, d'accordo con papa Clemente per ottenere condizioni più larghe dall' Imperatore? Ah sia maledetta la pace di Cambrai e l'accordo di Barcellona l 12

BEVERE.

Manzo. E quando l'Imperatore volle gratificarsi papa Clemente, gli lasciò in balia il nostro povero paese; noi soli fummo scordati nella paece di tutta Italia. Clemente discriò la terra che gli fu madre, non ci perdonò le cacciate della sua damiglia, e fece diventare l'ienze un feudo imperiale sotto il giogo d'un Alessandro. Non ci resta più nulla a temere o a sperare; il mercato è concliusoda buona pezza, la servitù ribadita.

Bernardino, Ma dunque tutti sono inviliti?

Manzo. La maggior parte: ci tolsero l'armi, mandarono funca terribili bandi contro chi le tenesse nascoste, e per so-prammercato ci fabbricarono sul collo la fortezza; ogni cosa poi della giustizia in mano del Guicciardino, del vescovo d'Assesi e di ser Maurizio, <sup>18</sup> il quale uccide i cittadini davanti agli Otto senza aspettare la decisione della legge.

Bernardino. E l'infame Guicciardino è sempre unito al Duca?

Manzo. Più che mai; egli mena gran vampo della difesa fatta in favore del bastardo dinanzi all'Imperatore; ma lascia pure, che il popolo ne lo paga a buona derrata; lo odia più che la peste.

Bernardino. Che cosa vale l' odio del popolo per noi 7 egni speranza in esso è andata in fumo; oramai intristito nella servitù, gli son cascate le braccia; mormora e serve, e serve perchè mormora; sicchè tutto si riduce a vani cicalecci, i quali nondimeno ser Maurizio fi tacere colla corda.

Manzo. E che cosa vorresti fare adunque ? Perchè venire? Bernaurdino. Perchè venire? C'hielia alla rondine perchè torni a rivedere il suo nido, alla flera cacciata perchè adoperi di ricovrare nella sua tana ? lo vagheggio la mia Firenze come un innamorato la sua donna; lo voluto vederla ancora una volta; la patria mette nel nostro cuore un affetto senza nome, che solamente tu provi quando in essa più non respiri.

Manzo. E sei venuto a vederla così stremata, infelice, tutta coverta delle vergogne di un Alessandro I

Bernardino. Ah I chi essa potrebbe ancora francheggiarsi, e dai nostri monumenti sorgere una voce che incorasse i cittadini alla magnanima impresa. Ah si; lo la odo questa voce religiosa che mi parla del passato, essa mi rinvigorisce l'anima, e mi dà speranza dell' avvenire I

Manzo. En pur troppo è ben diversa la voce che odo io t Bernardino. E perchè non si procura di tor di mezzo il bastardo? Manzo. E credi tu che anche spegnendo il tiranno, la nostra terra potrebbe alzare il capo? Eh, Bernardino mio, la so più lunga di te. Messer Francesco Guicciardini sta sicuramente aguzzando i suoi ferri, spento uno, ne avrà in accocio un altro, chè nel governo popolare e non potrebbe vivere; egli è pallesco nel sangue, nell'anima e per la sua propria sicurezza.

Bernardino. O in una guisa, o nell'altra, abbiamo bisogno di operare. Povera Firenze tutta sanguinosa!... che pro del tuo cielo mite, limpidissimo, de tuoi colli giocondi, de' tuoi abitatori d'ingegno pronto e svegliato, se la malizia germina in te stessa, se porti nel tuo grembo la scintilla che debbe tutta incendiarit; I migliori furon morti o son fuggitivi; tristo esempio a questa Italia inflaechita, che di mala voglia li ricetta lu n fratello l...

Manzo. (Interrompendolo e proseguendo.) Ser Maurizio gli fa dar la corda, e il bargello lo strozza.

Bernardino, E di Lorenzino che cosa dicesi?

Manzo. Di Lorenzino? E chi può far capitale d'un Lorenzino compagno di dissolutezza al tiranno; io credo in lui spento ogni pensiero non che generoso, ma onesto; e poi, quale arra ci diede egli di amor patrio sin qui? e se guardamo a' suoi portamenti in Roma e Napoli, ogni ragion vuole di tenerlo per incorriggibile: chi è empio e sacrilego, non diverra mai buno cittadino.

Bernardino. Nondimanco dicono che egli porti grandissimo odio ai tiranni

Manzo. Si va bucinando, è vero, ch' egli voglia ammazzare il Duca, ed anzi uno dei Valori m' accertò che madonna Maria lo disse chiaramente al Duca stesso, ma per me non credo nulla <sup>15</sup>

Bernardino. Voglion pure che ser Maurizio lo abbié asulle corna, e che un giorno d'ecsse ad Alessandro che gli bàsterebbe l'animo di trovare chi aveva involato il famoso giaco, purchè gli permettesse di porre al tormento Lorenzino, Credi tu che sia vero? 1<sup>st</sup>

Manzo. Baie, amico mio: tutte voci sparse ad arte acciocchè niuno si metta da buon senno all'impresa, e ponga fiducia in Lorenzino, il quale tutto riporta al Duca, e si fa beffe di que cotali che se la beono.

Bernardino. Ma pure Lorenzino t'aveva mandato dicendo ch'ei voleva parlarti; n'è vero?

Comment Congl

Manzo. Egli mandò in fatto lo Scoronconcolo a dirmi ci diovera ragionare con me intorno a un affare di gran momento, e che m'avrebbe data la posta in luogo fidato, ma io che conosco i soliti lacciuoli di quel tristo, stetti sodo al maschione, e gli mandai a rispondere che fra Manzo e Lorenzino non poteva essere affare, e che più non mi noisses

Bernardino. E' conveniva almeno udirlo.... ma guarda la in fondo: mi pare che venga qualcuno a questa volta.

Manzo. Invero là è alcuno che si va avviluppando, potrebbe essere qualche spia del Duca; nascondiamoci un po qui dietro al canto. (Manzo e Bernardino si nascondono a destra.)

### SCENA IV.

LORENZINO guardandosi attorno, entra in iscena dalla sinistra ancora mascherato, e i SUDDETTI nascosti.

Lorenzino. Mi pareva di aver udito a parlare; tutto parla qui, tutto ragiona di scelleratezze e di tradimenti, e tutto viene addosso a Lorenzino; un bel fardello invero mi sta sulle spalle. (Guardando il cielo.) È quasi giorno, e la Caterina starà aspettandomi: ebbi un bel che fare a liberarmi da Alessandro; pareva che questa notte tutto si intromettesse a miei danni! Come sarà impaziente la Caterina mia l'e meglio che faccia la via da questa parte; giungerò così più sollecito. (Averiandosi dalla parte eve sono mascosti Monzo e Bernardino.)

Bernardino. (Uscendo.) Interroghiamolo.

Manzo. (Uscendo.) Sia con Dio, ma giudizio. (Andando incontro a Lorenzino.) Che cerchi tu a quest'ora? Ah sei mascherato. fratello?

Bernardino. (Levando un pugnale.) Traditore, tu se'

Manzo. (Arrestandogli il braccio.) Ferma, Bernardino, lascialo parlare: vogliam vederti in faccia. (A Lorenzino.)

Lorenzino. (Da sè.) Il Corsini a Firenze, e con Manzol (A Manzo.) Che cosa vuoi tu da me, Carnesecchi? È a questa guisa che si trattano i pacifici cittadini che van per le loro bisogne?

Manzo. Ah le tue bisogne richiedono la maschera, eh? Orsù non ti avvolpacchiare, scopriti e di vero, che ti resta poco a vivere. Chi ti manda? chi sei? che cosa cerchi qui? Lorenzino. (Togliendosi la maschera.) Cerco fiducia, credenza.

Manzo e Bernardino. Lorenzino l

Lorenzino. Si, Lorenzino, il quale è altr' uomo da quello che voi lo tenete.

Bernardino. (Furibonda). Altr' uomo? tu, Lorenzino De' Medici? pasciuto nella tirannide? Tu che vivi degli affanni, de lamenti, del sangue de' tuoi concittadini? Vile della persona, non hai palmo di te che non sia obbrobioso di discolutezze: primo nelle imprese lascive, utimo allorchè si ragiona di trar fuori l'arme, schernidore degli uomini e d'Iddio, questo se' tu.

Manzo. Come ti basta il cuore di camminare solo per questa terra? non temi che la vendetta di Dio ticolga ratta come viene il tradimento notturno, che ti è tanto domestico; non hai paura degli spettri dei tanti meschini venduti, tormentati, bruttati da te? Tutt' Arno non laverebbe le tue sozzure, mostro di vergome l

Lorenzino. Cessate dall'insultarmi; non voglio negare ch' io agli occhi vostri non sia colpevole, ai miei pure lo sono; ma sapete voi a che cosa mirino i miei delitti? — A liberare la mia patria, questa patria ch' io fo le mostre di odiare, appunto perchè immensamente amo e d'indomabile amore.

ounto perche immensamente amo e d'indomabile amore.

Bernardino. Tu amar la patria? Prima l'inferno amerà

il paradiso.

Lorenzino. Ti par ch' io l' ami poco se per liberarla porto su me un cumulo d' infamia si pesante? Voi rimunziereste alla vita per farla libera, ma non all'onore, ed io più grande ancora di voi mi feci esecrando dinanzi a' miel concittadini, ma per francarli, per toglicegli al giogo d' un bastardo.

Manzo. E diventasti il suo braccio destro nelle scelleratezze?

Lorenzino. Si: per accostarsi ad Alessandro convien saper d' Alessandro.

Manzo. Come vuoi che agglugniam fede a' tuoi detti, se ne hai già accalappiati tanti con questi tuoi modi?—È finito il tempo delle belle parolinè, siete conosciuti, degni servitori del vostro Duca. – Ma va' pur là, che il Signore non paga il sabato.

Lorenzino. Non mettermi in mazzo cogli sgherri d'Alessandro: il mio sangue è puro, egli è quello di Cosimo il vecchio, padre della patria, che scorre nelle mie vene: Roma lo sa; lo seppe Clemente. Bernardino. Eh che siete tutti d'una buccia le poi, che mi vai tu dicendo di Roma? vi conmettesti tante nefandità che ti condannarono nella persona, ti posero taglia sopra, e se non eri presto a fuegirtene. il boia ti dava il tuo resto.

Lorenzino. Non sai tutto, Corsini; se m' andava eseguito un mio disegno. Roma. l'Italia intiera m' avrebbe diversa-

mente giudicato. 16

Manzo. Metti forse fra le tue prodezze quella d'aver mutilato le statue dell' Arco di Costantino? odii i tiranni in marmo, e li servi poi così bene in carne ed ossa. Sono queste le tue prove, i tuoi maravigliosi e virtuosi fatti?

Lorenzino. Tu, Manzo, porterai su me diverso giudzio fra due giorni, e tu pure Corsini.— Io veggo impossibile di cattivarmi la vostra fiducia; solo mi convien essere all'operare, ma almanco dato ch'io v'abbia una chiara testimonlanza di me, unitevi meco, non mi ributtate: — mel promette voi?

Manzo. Noi non ti promettiam nulla, e facesti male a scioperare il tuo Scoronconcolo, e mandarlo da me: spero che t'ayrà riportato di nunto in nunto la mia risposta.

Lorenzino. Si, Manzo, ma non l'aspettava così pazza e vituperosa.

Bernardino. Fra poco d'ora io sarò carcerato neh, Lorenzino?

Lorenzino. Perchè carcerato? L'Imperatore statui che in fuorusciti potessero tornare liberamente in patria, e però non veggo ragione alcuna per la quale abbiano a metterti prigione.

Beruardino. Ehl i so benissimo che i fuorusciti possono tornare, ma farete in guisa che non abbian più ad uscirne; sono de' Corsini, sai; fui amico di Dante da Castiglione e cof Cardinale Ippolito a Napoli; questi sono meriti i quali vi restano fitti nella fantasia per modo che non li dimenticate più. Le palle hanno una prelibtata memoria.

Lorenzino. Sii cauto adunque, giacche lo sai; dal canto mio non temere, ma guarda di non dare in qualche mal passo.

Manzo. Orsú, Lorenzino, vannie pe' fatituoj, tieni i tuoi consigli per quelli che li vogliono, e ringraziaci se non ti facciamo un mal giuoco. Bada poi a non dir nulla di noi al Duca, giacchò ne pagheresti lo scotto colla tua vita, sono-Manzo, ficcatelo bene in capo; nè fo bravate in credenza, m' hai capito?

Bernardino. Ed io mi chiamo Bernardino Corsini, non te lo scordare. Lorenzino. Addio; vada anche questo ad amareggiare maggiormente il calice che del continuo mi bevo: ma fra poco mi conoscerete meglio, o popolani. (Rimettendosi la maschera.)

Manzo. Vatti con Dio s'e' vuol starsene in così ladra compagnia.

Lorenzino. Motteggia pure. - Addio. (Parte.)

#### SCENA V.

## MANZO CARNESECCHI e BERNARDINO CORSINI.

Manzo. Gonzi quelli che credono alle sue parole!

Bernardino. Fatti vogliono essere.

Manzo. Pure in quel suo dire mi pareva di scorgere qualche cosa di vero; ma vatti a fidare di quello scampaforche!

Bernardino. Colui ha fatto il callo, e non bisogna aggiungergli alcuna fede, giacchè ogni parola di quel tristo è una rete; ma e' vuole asprettare un pezzo avanti che vi diamo dentro, e ne perderà del fiato con noi.... mi pigliava quasi l'umore di finirlo colle mie mani, e di farglielo perdere tutto ad un tratto.

Manzo. Avresti fatto malissimo; qual pro a uccidere un Lorenzino? d'altra parte, ammazzato costui è dismessa ogni speranza di levarci dinanzi Alessandro, imperocchè e'raddoppierebbero di vigilanza quegli sciagurati.

Bernardino. Dicono per soprammercato che questo Lorenzino sia al tutto guasto della Ginori; pare cosa impossibile

renzino sia al tutto guasto della Ginori; pare cosa impossibile che un Lorenzino ami di vero amore.

Manzo. Se fosse così, chi sa: i nostri savi tengono che l'amore raggentilisca l'animo; potrebbe anche darsi che colui

mutasse costume.

Bernardino. Mio Manzo, il giorno s'appressa, vogliam andare a casa i Berlinghieri? Mi pare la più sicura, forse non mi ributteranno.

Manzo. Proviam pure, ma sarebbe meglio andare da Lapo; là staresti sicurissimo, e poi vicino alla tua Nella.

Bernardino. Non mai! Non voglio che possano nuovamente coglier cagione a Lapo; ricorderai quanto già lo tribolarono pel suo amore di patria; e poi la mia Nella non sa nulla aneora della mia venuta: converrebbe avvisarnela. Sono sci anni che la poveretta non mi vede. Manzo. Vuoi che le rechi io si bella nuova? Bernardino. Ciò mi farebbe il maggior piacere. Io t'aspetterò dai Berlinghieri, e tu mi riferirai come ella l'avrà udita. Manzo. Andiamo, Bernardino. (Partono.)

### PARTE SECONDA.

Stanza în cusa Lorenzion, coi tre usci; da quello în fondo vedesi lo scalone, gli altri due, l'uno a deistra e l'altro a sinutra, danno nelle stante laterai, caroice alquanto progrente, sulla quale stanno milet attateite in bronzo ed in marmo ed alcoui busti grandi al naturale in gesso. Veggonsi pure ordinatamente collecta verier mechine stronducite, come qualitati astrolabi e mappamondi, e questi ultimi, aperialmente, accennano colla loto stutturara ja poza scienza di quint impi. — Nel mezro dalta stanza è loto si transcripto del considera d

#### SCENA VI.

CATERINA GINORI, MICHELE del TAVOLACCINO, detto lo Scoronconcolo ed il FRECCIA.

Caterina. E ancora non si vede?

Michele. Dovrebbe badare pochissimo a venire.

Il Freccia. Il sole è già levato.

Caterina. Bel modo invero di consumare il loro tempol— Stan sempre sulle tresche, sulle ribàlderie que' vituperati; chi sa quanti nuovi delitti avran commesso la scorsa notte l Dimmi, Michele, credi tu che l'abbian passata al monastero di San Domenieo, o a quello di San Luca (di San Luca)

Michele. Baie, madonna; ve ne lasciate pur dare ad intender di grosse; messer Lorenzino non è uomo da cosi fatte nequizie, egli sarà stato in consulta col Duca intorno agli affari dello Stato, poichè, come dice messer Francesco Guicciardini, gli umori non sono ancora sedati, e il signor Duca ne seppe di belle quando fu a Genova a visitare l'Imperatore.

Il Freccia. (Da sè.) Domine, come parla in sul grave lo Scoronconcolol (Volgendosi a Caterina.) Si, madonna, è proprio quello che diceva messer Francesco, l'ho udito ancorio, gli umori...

Michele. Chetati, baggeo. - E dovete inoltre sapere che

i fuorusciti pigliaron gran baldanza dopo i danni sofferti dall'Imperatore in Provenza, 17 e che son tutti matti nuovamente per Francia; bisogna adunque che il Duca tenga bene gli occhi al pennello, e ser Maurizio pure, che ha ora un mondo di brighe, e il quale viene qua spesso a discorrerla col padrone, e ci vengono pure il Duca e messer Francesco Guicciardini alcune volte.

Caterina. Che di' tu? ci vengono? ah santo Iddio! se costoro mi trovassero in questo luogo! (Spaventata.) Michele. se per caso venisser qui, ove mi nasconderesti?

Michele. Non abbiate paura (accennando un gabinetto a

destra), là non entra nessuno. (Da sè.) Ne abbiam nascoste già delle altre.

Caterina. Dio mio I io sto sulle brage; ma dove che si

sia cacciato questo traditore di Lorenzino?

Il Freccia. Sarà andato a studiare, a guardare le stelle, perchè vedete, madonna, il padrone studia sempre, e prende alcune volte giù dal cornicione que' due ingegni (accennando a due macchine), e li volge e rivolge, quasi avessero a diventargli d'oro; poi piglia le seste e misura e torna a misurare che pare colui che inventò la carta da navigare.

Michele, Perdonate la sua sciocchezza, madonna.

Il Freccia. Che cosa vai eicalando di sciocchezza? son cose vere queste. - Udite, madonna; poi apre i libri e ragiona con essi a gran voce, dando pugni sulla tavola, e camminando su e giú per la stanza: spesso se la piglia anche con que' santi (accennando alle statuette della cornice) e parla ad essi latino nieglio d'un prete. Qualche volta poi, soffiando come un mantice, si trae dal seno una medaglia, la guarda, piange, batte i piedi come uno spiritato, e con una voce sottile sottile fa una filastrocca di paroline più dolci, e finisce col gridare: ah Caterina, ah Caterina; e siete voi ch'e' chiama, voi, proprio voi, che gli date tanto martello l

Michele, Finiscila allocco, (Odesi dallo scalone qualche rumore. Michele va all' uscio di mezzo.) Ah l eccolo: è qui che

viene, madonna,

### SCENA VII.

LORENZINO e i SUDDETTI. (Michele ed il Freccia all'entrare di Lorenzino, escono dall'uscio di mezzo. Egli si toglie la maschera, e corre incontro alla Caterina. È pallidissimo, e colle vesti disordinate.)

Caterina. Dove sei stato sin ora, traditore?

Lorenzino. Caterina, lascia da banda le interrogazioni inutili: i miei giorni hanno certe ore sulle quali tu non hai potestà alcuna.

Caterina. (Rassegnata.) Perchè m' hai fatta chiamare qui? Lorenzino. Deggio parlarti a lungo, e in casa tua non ne avrei avuto l'agio. — Mi ami tu, Caterina? (Guardandola fissamente.)

Caterina. E ti basta il cuore di chiedermelo? Che cosa mi rimane a fare per dimostrarelo? Questo fuoco che del continuo m' arde, questo vituperio che tutta mi ricopre, non tel chiariscono abbastanza? Non bo tutto scordato per te? non sono io divenuta la tua schiava, i più sacri legami non bo io infranti per tuo amore? — Al santo lidio, abbi pietà di questa peccatrice! Alh Madonna dell' Impruneta, il giorno ch'io dovrò dar ragiono dello mie colpe, intercedì per me presso il tuo divin Figliuolo; digli quale orribile conflitto durò l' anima mia; difendimi da questa forza sovrumana, invincibile che mi trascina...

Lorenzino. (Interrompendola.) Caterina, finiscila, che m'hai gia straccol

Calerina. Elt veggo si che ti vengo a noia, e guai a me poi se ti parlo di coso santel so pur troppo che non credi in nessuno; no, tu non ami Iddio, perchè non lo conosci, e chi non ama il Signore non può amare gli uomini; me poi non hai amata mai; mi fraesti sulla via del peccato, mi vi spingesti con artifiziate parole, ed. un giorno forse lo dovrò pagre insieme alle mie colpe, quella d'essere stata a parte delle tue empietà. Dov'è il tuo amore? quali prove me ne dai? Sempre malinconico, coperio nelle parole e m'emodi, fuggi il consorzio degli amici, dei parenti; e i tuoi costumi...

Lorenzino. Basta, Caterina; hai cuore di chiedermi prove del mio amore? Ma non sai tu che per te sola io trascino questa ignominiosa vita? Non sai che questo amore mi fa durare nell'abbiettissima mia condizione? e che se non fosse la tema di perder fe, jo sarei già spento, ovvero il mio nome volerebbe famoso su tutte le bocche, e andrebbe più onorato ancora di quello del romano Bruto? — Non sai tu questo?

Caterina. Lorenzino | mio Lorenzo | (Abbracciandolo e

pianaendo.)

Lorenzino. Ma Alessandro ha colmo il sacco, e il mio partito è già preso. (Con aria solenne, guardando alla cornice.)

Caterina. Ah, mio Lorenzino, quali parole I qual fuoco splende ne' tuoi occhi I Oh come è turbato il tuo aspetto I Deh ono accrescepe il mio crepacuore I Tutto ho perduto; invilita innanzi a me stessa, a' miei parenti, a' tuoi medesimi famiglari, che cosa mi rimane senza di ter Ela mis buona sorella, tua madre (coprendosi il volto colle mani), mi è divenuta oggetto di fremito, di terrore I Intendi? la vergognosa, la scrilega sorella, non osa più guardare in viso alla sorella, e le mie compagne mi tengono a vile, mi dan più colpe di quelle cil 'to m' abbia. Lionardo, mio marito, poi, vive pieno di sospetti, la sola paura lo fa tacere, e forso a quest'ora egli sa tutto; fra breve sarà in Firenze, ed immagina tu con qual tristi pensieri I fuorusciti a Napoli gli avran aperto gli occhi, I avran forse anobo belfato della sua ignominia.

Lorenzino. Lascia in pace tuo marito, ed ascoltami. — Conosci tu Alessandro?

Caterina. E chi nol conosce? E perche mel domandi? Sai pure quai vergognosi propositi egli mi tenne.

Lorenzino. Conosci le sue voglie, la sua sfrenata rabbia di libidine?

Caterina. Lorenzo? (Con aria dignitosa.)

Lorenzino. E bene, questa notte e' vuol che tu lo conosca appieno....

Caterina. Ah Lorenzino! (Gettando un acutissimo grido con mano tremante vorrebbe chiudergli la bocca.)

Lorenzino. (Proseguendo freddamente.) E manda Lorenzino a dirlo a Caterina, e sottoscrive la sua sentenza finale...

Caterina. (Piangendo.) O Vergine santal e perchè gli dicesti ch' io ti amava?

Lorenzino. lo detto? Ed è mestieri che una cosa si dica, acciocchè Alessandro la sappia? Lasciane la briga a ser Maurizio ed alle sue spie, che non mi tolgono mai gli occhi d'addosso. — In somma, il bastardo ti vuole in sua balia.

Caterina. Mai, mai, Lorenzino.

Lorenzino. Egli crede d'averne il diritto, poichè tutto ebbi con lui accomunato. Tu sola eri fuòri di questa fratellanza di dissolutezze, di assassinii: un luogo solo, e da lui non profanato, io cercai per riporre le mie dubbiezze, lemi speranze: — all'anima tua io veniva a chiedere pazienza e coraggio; chè in me non è più nulla di santo. In te almanco, mia consolizione, io credeva di poter vivere, chè in me stesso non vivo più, mia Caterina; la esecrazione de' miei concittadini mi preme il cuore come una pietra sepolerale: la mia vita di vita di hestemmia, di sospetto, di oltraggio; tu sola me la rendevi soffribile; domani, questa stessa notte Alessandro m'avrà tutto rapito.

Caterina. Oserebbe egli di farmi violenza?

Lorenzino. Egli ti vuole, ed io a lui ti promisi; — Lorenzo De'Medici prometteva al figlio della fantesca da Collevecebio di farti trovare alle sue voglie; così balbettava il labbro, ma il cuore, il braccio gli promise altra cosa; stanotte preparerò a Benvenuto Cellini il rovescio della medaglia che attende da un pezzo.

Caterina. Parla chiaro, Lorenzino: vuoi tutti renderci sventurati; quali spaventevoli disegni fa la tua mente?

Lorenzino. Non sei stanca d'aver in me l'uomo abborrito? Non è meglio ch'io muoia, degno di miglior vita, ovvero se la sorte mi va a seconda, che tu possa orgogliare in segreto del tuo amore?—Mi vorrai sempre uomo infame tu?....

Caterina. No, Lorenzino; perdona alla debolezza donnesam anon iscordare che sono florentina; il mio cuore manderà sangue, ma saprò tacere, saprò patire; Luisa Strozzi moriva pure soffrendo, ma senza colpa come un martire: oh! perchè non posso morire anch'i odella stessa guisa! — Tu morivi giglio di candidezza! e di o... morrò pentila.

Lorenzino. Tu vivrai: questa notte Alessandro crede di trovarti a suoi diletti, qui in queste stanze, e troverà in vece quello che da gran tempo gli sto preparando...

Il Freccia. (Frettoloso dall' uscio di mezzo.) Sua Eccellenza il signor Duca e messer Francesco Guicciardini salgono le scale.

Lorenzino. (Al Freccia.) Va'loro incontro e falli entrare. (Il Freccia esce.)

Caterina. (Atterrita.) Ah me lo diceva il cuore! nascondimi, mio Lorenzino! Lorenzino (Tranquillo accennando l' uscio a destra.) In quella stanza.

Caterina. Ah, qual procella s' appressa l (Fugge rapidamente a destra chiudendo dietro a, sè l' uscio. Lorenzino va ad assidersi alla tavola aprendo alcuni libri, e facendosi puntello al mento d' una mano.

### SCENA VIII.

II Duca ALESSANDRO e messer FRANCESCO GUICCIARDI-NI; quest' ultimo è vestitó di cotore oscuro: atquanto grettamente, ha un manivilo sino ai piedi aperto dinanzi, e increspato, vicino al collo, sotto il manivilo un sujo di panno biglo, e caproccio in capo, LORENZINO rimane sedur.

Guicciardini. Iddio vi dia il buon giorno, Lorenzino. Lorenzino. E a voi pure, messer Francesco.

Alessandro. Che cosa sisi facendo, filosofo mio, che non idegni neppure d'alzarti davanti al tuo Duca? (Avvicinandosi alla tavola.) Ahl ahl tu studi sempre; vuoi intisichire a furia di discorrerla coi morti: che razza di diletto puoi provare studiacchiando?

Lorenzino. (Levandosi.) Stava pensando al rovescio della medaglia che Benvenuto Cellini aspetta, e che fra breve gli manderò a Róma. <sup>18</sup>

Alessandro. Sarebbe ben ora che tu glielo mandassi. Sono bramosissimo di averla questa modaglia; Benvenuto si vanto meco che m'avrebbe fatto il più bel l'avoro che mai si fosse veduto; — figuratevi, messer Francesco, una medaglia più bella assai di quella che fece a Papa Clemente. Gredi tu che quel cervellino di Benvenuto ci riesca?

Lorenzino. Oh! Benvenuto è uomo da mantener parola; vorrei che fosse ora in Firenze.

Guicciardini. È meglio che se ne stia a Roma, che qua in vero è mal aria per lui.

Lorenzino. Perchè mal aria? Egli è tutto nostro, e se i sun cimici, poichè come uomo pienò di valentia nelle arti sue ne ha molti, se i suoi nemici, dico, gli apposero varie calunnié, egli so n'è discolpato; e poi si sa già che Ottaviano gli vuole un male di morte. — Ma di grazia, Eccellenza (rivolgendosi ad Alessandro), per qual mia buona sorte ricevo

BEVERE,

io questa vostra visita così mattutina, e la vostra ancora, onorandissimo messer Francesco?

Alessandro. Abbiamo grand' uopo di te, almeno così dicono messer Francesco e ser Maurizio, perchè, vedi, io delle cose pubbliche mi sbrigo prestissimo, ed adopero ogni via, acciocche non mi tolgano il tempo ai miei piaceri: lo sai già che non la guardo tanto nel sottile io.

Guicciardini. (Guardando fissamente Lorenzino.) Si, Lorenzino, voi ci siete oltremodo necessario. Sappiate che il Corsini è in Firenze.

Lorenzino. Il Corsini?

Guicciardini. Si, il Corsini, quello sfrenato popolano o arrabbiato, a meglio dire, che viene in Firenze di soppiatto, sebbene i fuorusciti abbiano avuto la grazia. Egli è qui al sicuro con torbidi disegni, i quali noi vogliamo scoprire. Il duca avrebbe potto farlo pigliare da ser Maurizio, ma così non sen e saprebbe nulla; e' si conviene lasciarlo incominciare ad operare, non ismarrire mai le sue, este, e un tratto padroni de' suoi segreti, conosciuti i suoi partigiani, i suoi complici, punirlo.

Lorenzino. E che c'entro io?

Guicciardini. Voi prestaste altre volte così fatti servigi allo Stato, e dovete proseguire.

Alessendro. Già, Lorenzino, tu non sel buono ad altro che a impiastrar fogli, o a trappolare. — Queste mene soltantori possono uscire a hene, perchè, vedi, colle armi tu non vali un pistacchio, e a parole invece, quando ti piglia Il rullo di parlare, vinceresti persino il Parenti ed il Nardi, i quali, la buona mercè d'Iddio, fecero ben dormire tutta la Corte a Napoli, quando dissero quella lunga cantafera dinanzi all' Imperatore contro di me; te ne ricordi, el? — Ma già voi uomini letterati, o non parlate neppure colle strappate di corda, overo, una volta incominicato, sembrate tanti mulini. Siete i gran ciarloni qualche volta... Uh... perdonate, messer Francesco, non dievar già per morder voi.

Guicciardini. On dite pure, ma non iscordate che un'altra mia lunga cantafera, scritta in vostra disculpa a Carlo vi fece conservare lo Stato.

Alessandro. Oh, questo è vero; mi dorrebbe molto che v'aveste avuto a male delle mie parole.

Guicciardini. Nulla, nulla, siete giovane, Eccellenza, tollerate che vel dica, e vi manca un po di esperienza delle cose; spero che le mie cure nondimanco vi metteranno in condizione di poter apprezzare giustamente gli uomini e valervi delle occasioni. — Voi, Lorenzino, ci avete intesi.

Lorenzino. Ma, unessere, lo non conosco il Corsini; e poi sono tanto servidore del Duca, che nessuno si fida più di me. Guicciardini. Nol conoscete? E Manzo Carnesecchi conosce-

te? (Guardandolo fissamente.)

Lorenzino. Manzo? Lo vidi alcune volte alla sfuggita.

Guicciardini. Adoperate adunque di riveder l'uno, e col mezzo dell'uno l'altro: è il Duca qui presente che ve lo comanda.

Alessandro. Si, Lorenzino, cerca di vederfo... e, a dirtela poi chiara, se noi vedi, poco male. — Vi pigliate proprio le brighe a contanti voi, messer Francesco; ma capisco, siete vecchio; ed incominciate ad aver paura; per me non seppi mai che cosa fosse; e poi che volete che facciano questi vostri Fiorentini senz' armi?

Guicciardini. I Fiorentini gli conoscete poco, Eccellenza. Con essì è sempre mestieri di star pronti alla mala parala. (Volgendosi a Lorenzino.) E Voi, Lorenzino, sapete come avete a procedere; verrà pure il cancelllere degli Otto a dirvi qualche cosa sopra questa foccenda.

Alessandró. (Ridendo.) Povero Lorenzino, sei acconciato pel di delle feste, non ti voglion lasciar in pace; con ser Maurizio da una parte e messer Francesco dall'altra, sei spacciato: non potrai più fare il pazzo malinconico, e la notte poi....

Lorenzino. (Raffrenandosi a stento.) Non potro più accompagnarvi a pigliare il fresco.

Alessandro. Bravissimo I giusto così, ad accompagnarmi, e niente più, perchè in caso di pericolo tu vienl meno come una monacella. — Ma lasciamo queste baie. Sai che l'Unghero trovò il luogo ove sta rincantucciata quella bella giovane chi varie volte incontrai? È la figlia di un certo Lapo, vecchio lanaiuolo, cieco, brontolone, la più nuova persona che mai. — Aspetto l'Unghero e Giomo, perchè stamane appunto deggio andarla a trovare: spero che que' disutilacci non baderan molto a venire.

Guicciardini. Eccellenza, state un po' più a riguardo, e penate alla vestra sicurezza non mostrandovi a cittadini elle loro case con tanta fidanza; per chi regna, il mostrarsi e il farsi temere debb' essere la stessa cosa, e non vi deggiono ve derè che attorniato dai segni della potestà, cib nelle loro case non sareste più il duca Alessandro, ma...' e vi potreste trovare la morte, fuoltre sappiate che questa figlia di Lapo è propriamente la innamorata del Corsini, mel disse ser Maurizio.

Alessandro. Tanto meglio; me ne accrescete il desiderio. Guicciardini. Pensate, Eccellenza, che la vostra rovina porterir con sè quella de vostri servitori, he i fuorusciti non hanno deposte ancora le loro speranze, e che è molto più da temere la apparente pauri di Filippo Strozzia Venezia, che il pazzo coraggio e le vanterie de suoi figli. (Lorenzino, che sino a quel momento era rimasto vicino alla tavola fucendo mostra di leggere, si volge col capo perso il diuciciardini, nello stesso tempo che questi si volge a lui, e i loro squardi s' incontrano.

Lorenzino. (Da sè.) Qual nomo è questo Guicciardino!

Alessandro. Messer Francesco, non mi noiate; Lorenzino. lascia que maledetti libri.

Guicciardini. (Da sé.) Ho dato nel segno; Filippo Strozzi e Lorenzino s' intendono insieme.

Il Freccia (Entrando.) L'Unghero e Giomo stanno aspettando Sua Eccellenza qua abbasso.

Alessandro. In nome del diavolo, era ora poi, ah io vado a mascherarmi, e tu, Lorenzino, non iscordare la faccenda di questa sera; guai a te, guai a lei se mi gabbate! E voi, messer Francesco?

Guicciardini. Io v' accompagnerò sino alle vostre camere, se mel permettete.

Alessandro. Si, si, come v' aggrada.

Guisciurdini. Lorenzino, noi siamo d'accordo. — (Da sè.) Converrà tenere il piede in due staffe; Alessandro la vuol durar poco.

Alessandro. (A Lorenzino che non risponde, scuotendolo pel braccio.) Destati, via; oh povero me! i libri ti faranno diventar del tutto stupido. — Gran brutta cosa lo studio, n'e vero messer Francesco?

Guicciardini. Si, se tutti studiassero.

Alessandro. Per me non c'è pericolo. — (A Lorenzino ridendo.) Addio, filosofo. (Partono.)

#### SCENA IX.

CATERINA uscendo e LORENZINO. — All'uscire di Caterina, Lorenzino si copre il volto colle mani.

Lorenzino. (Ironicamente.) Hai udito come è tenuto in istima il tuo Lorenzino?

Caterina. Ho udito tutto: ma un solo è il pensiero che

ini va ora per la mente.

Lorenzino. E quale?

Caterina. Salvare la povera Nella, la figlia di Lapo sulla quale l'empio Alessandro vuol soddisfare i suoi scellerati appetiti; un'altra Luisa Strozzi, intendi?

Lorenzino. Ma la conosci tu? qual cura per una....

Caterina. Qual cura? Ella è figlia della mia nutrice, di colei che mi diede il proprio latte; salviamola, o mio Lorenzino.

Lorenzino. Ma in qual modo? a quest' ora forse....

Caterina. Non volevi tu renderti degno di miglior nome? E bene, cerca adunque di salvare l'innocenza prima di vendicarla. Vieni, (Pigliandolo animosamente per la mano.)

Lorenzino. Ma questa andata può guastare ogni cosa,
Caterina. Basta che tu mi accompagni e che tu faccia
nettare Michele là vicino per ricondurmi a casa. Van per-

aspettare Michele là vicino per ricondurmi a casa. Non perdiamoci in parole, vieni, la difenderamo, la condurremo con noi; — vieni, approfittiamo di uposto tempo di feste; mascheriamoci.

Lorenzino. Ma non sai tu quai mascherata m'aspetti questa notte?

Caterina. Si, ho inteso tutto; preparati al gran fatto con una onesta azione, se non vuoi ch' esso abbia l' aspetto di un assassinio.

Lorenzino. (Guardandola affettuosamente.) Or bene, verrò con te un tratto. (Entrano a sinistra.)

### SCENA X.

MICHELE ed il FRECCIA dallo scalone.

Il Freccia. Dove diamin che sia ficcato il padrone? Michele. Sarà con madonna. (Accennando a sinistra.) Aspettiamolo, chè non tarderà certamente a venire; mi debbe parlare; tu la ricondurrai a casa, n' è vero?

Il Freccia. Sicuro, e per la porticella. Michele. È cosa che va pe' suoi piedi, e segretezza sopra tutto, sai....

Il Freccia. Ho bisogno io di questi ammonimenti forse? Sono più mutolo d' un marmo quando fa bisogno; oh sa a quanti di è San Biagio il Freccia!

### SCENA XI.

Ser MAURIZIO dallo scalone, fermandosi sull'uscio, e DETTI.

Ser Maurizio. Il vostro padrone?

11 Freccia. Domine, aiutaci; ecco la versiera ritratta al naturale.

Michele. Il padrone studia ora, messere.

Ser Maurizio. Studia troppo.

Il Freccia. Proprio quel che dico io.

Ser Maurizio, E solo?

Michele. Solissimo.

Ser Maurizio. L'aspetterò.

Michele. (Fa un cenno al Freccia, che s' avvia alla sinistra.) Tardera molto, perchè quando studia....

Ser Maurizio. (Voltandosi al Freccia imperiosamente.) Resta qui Freccia.

Michele. Messere, i vostri comandi mi fanno maravigliare. Ser Maurizio. Mighele del Tavolaccino, non aggiungere una parola; Lorenzino fece saldare i tuoi conti a suo modo, na io posso rivederti ancora il pelo a modo mio.

Michele. (Smarrendosi.) Che vorreste dire? io....

Ser Maurizio. Taci, villano.

Il Freccia. (Da sè.) Che modi! bisogna che s'usi così ne'suoi paesi.

### SCENA XII.

I SUDDETTI e LORENZINO che esce dalla sinistra con CA-TERINA, ambidue mascherati; quest'ultima al vedere ser Maurizio dà addietro atterrila.

Lorenzino. (Seccamente.) Qui, ser Maurizio ? Ser Maurizio. Si, messere; debbo parlarvi. Lorenzino. Vedete che per ora non posso: esco.

Ser Maurizio. Veggo che pigliate il mondo pel buon verso, e che vi date bel tempo, ancorchè messer Francesco Guicciardini v' abbia detto....

Lorenzino. So tutto: fra tre ore sarò interamente a'vostri cenni.

Ser Maurizio. Ma l'affare è di gran momento, e mi pare che oggi almanco potreste lasciare queste vostre frascherie.

Lorenzino. Ser Maurizio, cancelliere degli Otto, qui non siamo nelle camere del Bargello; voi ora non esaminate, · Ser Maurizio. E chi lo sa ? - Ho poi a dirvi una cosa del

tutto nuova : credo d' avere scoperto il traditore che rubò il giaco al Duca.

Lorenzino, Propriamente? E non l'avete ancora posto al tormento?

Ser Maurizio. Lo metteremo (fregandosi le mani), e

voi m'assisterete, messer Lorenzino. Caterina. (Facendo un atto di terrore che non isfugge a ser Maurizio.) (Ah Madonna!)

Ser Maurizio. (Da sè.) (È la Ginori!) La vostra comnagna è mutola neh?

Lorenzino, Cancelliere .....

Ser Maurizio. Non dico altro, no, addio. (Non voglio più essere ser Maurizio se non ci vengo a capo.) (Esce.)

#### SCENA XIII.

## LORENZINO, CATERINA, MICHELE ed il FRECCIA.

Caterina. Lorenzino, egli m' ha sicuramente conosciuta. Lorenzino, Poco monta.

Caterina. Abbiamo stuzzicato il vespaio; che sarà di noi? Lorenzino, Vieni. - Michele, Freccia, andate tostamente

a mascherarvi ed accompagnateci ; usciremo per la porticella. (Lorenzino e Caterina entrano a sinistra.)

Il Freccia. Hai tu udito quel ser Maurizio? dice cose che non le direbbe un luterano; per me credo che colui viva di capestri, di mannaie, di aguti; debb' essere una vera gabbia di tristizie..., e come mi guardava alla traversa: hai veduto, Michele?

Michele. Sbrigati e vieni, e non far delle tue solite scioccherie.

Il Freccia. Vengo, vengo: che gusto, in maschera l oh il bel carnasciale! vivano le maschere, viva l

Michele. (Pigliandolo pel braccio.) Vieni a vestirti, baccellone.

Il Freccia. Ahi l ahi l vuoi guastarmi un braccio eh? — liai imparato anche tu da ser Maurizio? (Entrano a destra.)

## ATTO SECONDO.

### PARTE PRIMA.

Stanza in casa Lapo arredata poveramente; a destra una scaletta di legno per la quale si sale al piano superiore, un uscio d'entrata nel mezzo, ed a sinistra una finestra che da sulla pubblica via. — Un'ecrocifisso di bronzo è appeso ad una parete.

#### SCENA I.

LAPO seduto ad una tavola, NELLA a lui vicino agucchiando, indi CENCIO.

Lapo. È bella la giornata, Nella?

Nella. (Sospirando.) Bellissima: se vedeste, padre mio, come è sereno il cielo.

Lapo. Come la mia oscienza. Nella (accarezzandole il viso), queste sono lagrime; figliuola mia l'sempre così accorata ? Su via sta allegra; hai udito la bella nuova che ei ha dato messer Manzo Carnesecchi? Il tuo Corsini sarà presto qui, e se questi tempi di oppressione non gli concedono di dimorare in Firenze, potrebbe sposarti e condurti seco, lontano da questa sciagurata terra, chè v'accompagnerebbe sempre la mia benedizione.

Nella. Non è più tempo di nozze, padre mio. Bernardino non ha patria, ed è da buona pezza ch' io non penso più ad essere sua moglie, ancorchè io gli voglia tutto il mio bene.

Lapo. E vuoi hasciare che si consumi di questo modo la tua giovanezza? Ab l perche non m' hai ascoltato a tempo? Se tu avessi fatto un parentado di popolo non ti troveresti ora in si gran travaglio! Nella. Ricordate, patre mio, che io non amai il Corsini de' grandi, ma il giovane' d' alto cuòre, che combatteva al vostro fianco sulle mura di Firenze a difesa della nostra patria. E quand' io saliva sui bastioni a portarvi un po' di cibo, non vedeva in lui altro che il popolano, a combattere come un leone, a correre e provvedere secondo il bisogno, in compagnia di Miehelangelo, di messer Manzo, di Dante da Castiglione, le cui prodezze maravigliose egli si studiava di emulare. Io non aveva altro che quindici anni allora, era giovinetta affatto, ma l'annore chi io portava al mio povero paese era maturo come il vostro. Amai Corsini, l'anno ancera, ma pur troppo non potrei esser sua moglie, se non lasciando Firenze ed abbandonando voi.— Mel disse mésser Manzo, il quale ci tien tutti come suoi fratelli.

Lápo. Messer Manzo è una coppa d'oro, un vero poplano senza fumo nè albagia , che fa consistere la nobiltà della schiatta in quella del cuore e dell'anima; prode della persona, insommà quegli' che bisognerobbe in questi miseri tempi a noi poveri calpisatati, se l'operare giovasse, a noi, che, pochi anni sono; da artigiani ci mutammo in valorosi soldati senza alcun costrutto, per tornare poi servi più di prima. — Ahi l'era pur meglio di seguitare a scardassare la lana!

Nella. Ah! voglia il Signore che questa venuta di Bernardino non abbia a farmi piangere maggiormente!

Lapo. Perche, figlia mia?

Nella. Se sapeste! non ebbi mai coraggio di raccontarvi una certa cosa; ma ora non c'è più verso di tacere, bisogna che vi dica tutto.

Lapo. Qualche nuova sciagura? parla, Nella: son forte, se non ho occhi per vedere, gli ho per piangere: parla, non

temere; son forte io, lo sai.

Nelta. Sappiate adunque che andando, saranno otto no via sa microlamo delle Poverine, a pregare per quella cara anima della madre mia, che sicuramente ci guarda da lasso, diedi sul ponte a Rubaconte in due signori o sgherri o soldati che fossero con due visti, ah Vergine Santa, che ceffi da scamparne ogni crisitano!

Lapo. Orsů ?

Nella. Mi venivano propriamente in faccia, ed io mi strinsi vicino alla Masa che m'accompagnava, e feci loro luogo; nel passarmi accanto, l'uno disse all'altro, dopo aver proferita una bruttissima bestemmia: Non c'è male: Alessandro s'intende del buono — e passarono oltre. (Piange.)

Lapo. (Alzandosi dalla seggiola e sostenendosi d'un braccio dala tavola.) Che dici, Nella? La maledizion d'Iddio al parricida le gli ci levò ogni cosa, e fra poco non avrò più neppur la figlia mia; piangi, Nella, piangi, che ne hai ragione. L'empio t'ha posto gli occhi addosso. (Percotendo del puano sulla tavola.) Ah Dastardo I

Nelta. Non mi spaventate, e lasciate che dica il resto. Vidi poi uno di que due brutti visacci ad aggirarsi qua intorno alla casa, e la Nora, nostra vicina; additandomelo un giorno, mi disse: E'ci ha da essere qualche imbroglio qui; l'Unghero non ispende per nulla i suoi passi; qualche colomba ha da cadere fra inbibi. Iddo ti guardi. Nella! + ---

Lapo. Vedesti mai Alessandro tu?

Nella. Lo vidi il giorno che l'Imperatore fece l'entrata, che gli cavalcava d'appresso.

Lapo. Ed altre volte nol vedesti più da vicino?.

Nella. No. ma dicono che vada per Firenze travestito;

chi sa quante volte avrà veduto me !

Lapo. Quell'empio ha voglie che non dormono. Io sono debole, sono infermo; Corsini è valoroso, daremo a lui a difendere il tesoro della tua innocenza. O mia povera Nella, ci maneava anche questa nuova disgrazia da metter da costa i tanti soprusi di quell' usurpatore! Intanto deh! non ti arrischiare ad useire di casa. Stamane aveva pure a venire fra Lionardo; peneremo con lui a trovare qualche luogo nel quale tu possa startene sicura.

Cencio. (Dal mezzo.) Padrone, padrone, un uomo tutto avviluppato in un mantellaccio chiede di parlarvi; è entrato

a forza, e l' ho qui alle calcagna.

Nella. Ah! meschina me: chi sarà?

Lapo. Gli hai chiesto il nome?

Gencio. Non ha voluto dirmelo.

### SCENA II

## BERNARDINO CORSINI e i suddetti.

Bernardino. (Gettando il mantello.) Non abbiate timore, è Bernardino.

Nella. (Correndogli incontro.) Ah! mio Bernardino, Iddio ti manda!

Cencio. Che paura m' ha fatto; ed io non conoscerlo! (Esce.)

Lapo. Giungi in buon punto (cercandolo a tastone, Bernardino gli va dappresso): qui, al mio cuore, perdona la dimestichezza poiche pugnammo sulle stesse mura per una stessa cagione e con animo uguale; si, mio Bernardino, noi siamo [fratelii (Solenne.) lo 1' affido l'onore della mia Nella, la quale corre grave rischio. Il vecchio lanaiuolo Lapo affida al nobile Corsini l'onore della sua figliuda, a quel Corsini del quale sarebbe già moglie, se i tempi fortunosi l'avessero consentito, e che pon vorra orà lasciarla cadere infondo d'ògni vergegna!

Bernardino. Lapo, parla chiaro; e chi è lo scellerato che oserebbe?...

Lapo. Alessandro, che non tarderà a disonorarmela.

Bernardino. (Fuori di st.) Che, il tiranno? Ah I sozzo traditore, mi tolse gli amici, le sostanze, e vuol entrare anco nel santuario del mio cuore, e profanare ciò che v'ha in esso di più sacro? (Ferocemente.) Alessandro, cercati un altro mondo che da questo ti leverò io I

Nella. Corsini, per pietà, per misericordia chetati; tutti questi nostri sospetti potrebbero essere senza ragione, nessuno venne ancora a parlarmi per lui; e se venisse, sai come risponderebbe la tua Nella.

Lapo. Figlia mia, Alessandro viene e non manda; bisogna subito cercare Fra Lionardo: quel sant'uomo avrà sicuramente qualche buon partito a proporci.

Bernardino. E chi è costui?

Lapo. Un frate di San Marco, ma di quelli che hanno Iddin in cuore, e sulle labbra il tuono ed il fulmine: se l'udiste I fu grande amico del Foino, di quel frate lasciato morire da Clemente in Castel Sant' Angelo di fame, di sete e di sporcizia, e vuole un male di mòrte agli oppressori della nostra misera Firenze. Egli è amico mio.

Bernardino. Questa non è faccenda da frati, buon Lapo, e....

### SCENA III.

### I SUDDETTI e FRA LIONARDO

Fra Lionardo. (Stendendo la mano a Lapo.) Iddio vi dia pace, miei cari figliuoli. (Guardando Bernardino.) (Chi sarà costu?)

Lapo. Fra Lionardo; ecco davanti a voi quel Bernardino Corsini del quale tante volte vi parlai. Egli e giovane, valoroso della persona, e fin anima è corpo di Dante da Castiglione, di quel Dante da voi tenuto in si gran pregio, e che schbene fosse della setta degli Adirati, non aveva a schiio i vostri consigli.

Fra Lionardo. Si, messer Bernardino. Corsini. lo fui amico del vostro Dante, ed è da buona pezza che consci il vostro nome. So che siete giovane di gran cuore come tutti que vostri compagni, i quali amano meglio di vagare per tutta Italia, lontani dalle loro famiglie, privati del loro averi, anzi che essere testimoni della vituperosa rovina della loro patria.

Bernardino. Nessuno volle accettare i patti dell' Imperatore, e quantunque io sia tornato in Firenze, non crediate ch' io gli abbia accettati. Qui venni di nascosto, e fra poco me n'andro.

Nella. Perche lasciarmi, Bernardino, adesso che è più necessaria che mai la tua assistenza? tanto tempo che ti aspetto!

Lapo. Fra Lionardo, sappiate che il bastardo vuol chiudere la mia vita calamitosa col disonore della figlia mia. Pur troppo non andra molto ch'ella accrescerà il numero delle tante meschine manomesse per le sue insaziabili voglie; che mi consigliate voi?

Fra Lionardo. (Alzando l'una mano al cielo.) lo vi difienderò, Lapo; i pa parlerò a questo scellerato profanatore della virtu, a questo flagello d'Iddio che ci deserta. Udrete la mia voce tuonare come l'ira del Dio degli eserciti: io gli rinfaccerò i suo enormi dellti, una madre avvelenata, i ministri del Signore fatti a brani, le vergini viluperate, i cittadini ucesi lo evocherò le ombre di tanti infelici, sul mio labbro staranno le loro imprecazioni, la rimi voce sarà la loro vendetta, e correrà come torrente di fuoco

tra il popolo, procacciando di destarlo dal suo torpore. (Levando il crocifisso di bronzo che sta appeso alla parete.) Questo Dio crocifisso sarà la mia arma, questo il mio vessillo; tu che patisti morte, darai morte (spussomno il crocifisso ferocemente), tu di-perderai ancora i malvagi (baciondolo), tu consolerai ancora gli oppressi, gli siuterai a sopportare, gl'imorerai a nunire.

Bernardino, (Mararigliato,) Qual uomo!

Fra Lionardo. (Proseguendo colla stessa forza.) In quali mani sei caduto, o mio Gesti Y enduto no un' altra volta; ma mille; non a prezzo d'argento, ma di sangue, d'assassinamenti, di bestemmie; quanti oltraggi non ti fanno sopportare con quante vendette in tuo nome! Déstati, e incendia; mira la tuo Chiesa dilaniata, i tuo in figli ti rigettano, e quelli nee dovrebbero essere i tuoi difensori, il strappano dal cielo, e ti trascinamo nel fango de'loro delitti, e ti fanno Dio simile a loro.— Si, o pecatori, la sua fede è screditata, quella fede che l'Etterno piantava in terra insieme col patibolo di lui: Blasphemare fuciun nomen ejus in gentious, e g'i infedeli gli eretici lo dileggiano, e versano su lui le colpe, le mimondezze de' traviati suoi servi. O Roma... Ecclesia Dei indiget reformatione et renocatione. 

\*\*Rappicca il crocifisso alla parele, e rimone come gasorto.\*\*

Lapo. Iddio vi a-colti, fra Lionardo.

Bernardino. (Son fatti a questa guisa i Piagnoni? Ahil qual errore commettemmo a non ci unire per tempo ad essi.) Voi siete il vero uomo d'Iddio, fra Lionardo: consigliateci.

Nella. Ahi! salvateci!

Fra Lionardo. Si, vi salverò dagli artigli dell'empio. Non gli basta il vanto di avere insozzata Firenze tutta co'suoi nefandi costumi † Non è bella gloria per lui di aver costretti tanti norrati cittadini a portare impresso sulla fronta il martili per le spose fatte adultere, e in tutte le condizioni, dalla figlia del battiliano alla più onorate e nobile cittadina † e nelle case della pace e dell'a mor d' Iddio, negli asili dell'innocenza ?—
E tu, povera Luisa Strozzi, angelo di purezza, che fai in paradiso ? Perchè non domandi vendetta al Signore della misere vole tua fine ? O benedetta mira le nostre sventure, nè chiedere perdono per quello scellerato che ti fece morire, quando più fausta ti sorrideva la vita, o maraviglia della mostra città il Pensa a' tuoi concittadini in sua balla, 11 perdonare sarebbe delitto — prega per me, per tutti che peccammo; ma perdono non mai al parricida l

Nella. O Vergine santa! (Piangendo.)

Bernardino. Or bene, noi puniremo. Incominciamo ad operare, e Iddio verrà in nostro aiuto, l'amore nel petto e il pugnale in mano fa l'uomo invincibile; vendicheremo Luisa Strozzi, Dante da Castiglione, gli oltraggiati, tutti.

Lapo. Ah! perchè il Signore mi tolse gli occhi? perchè

il mio braccio è senza vigore?

### SCENA IV.

### CENCIO, CATERINA e i SUDDETTI.

Cencio. (Entrando, e precedendo Caterina mascherata e con un velo sulla maschera.) Padrone, una signora che è qui, yuole parlarvi. (Parte.)

Fra Lionardo. Che volete, madonna ? Toglietevi il velo:

che bramate?

Caterina. (Guardando attorno sospesa.) Chi è quel signore ? (Accennando Bernardino.)

Fra Lionardo. Un nostro famigliare; non abbiate paura. Nella. (Da sè.) Chi sarà mai ?

Caterina. (Togliendosi il velo e la maschera.) Come stai,

mia povera Nella ?

Nella. (Baciandole la mano.) Ah I madonna Caterina, voi

qui? Siete mandata da Dio.

Lapo. Madonna Caterina! (Andando tentone.) Che io la

tocchi, che le baci la mano; voi cusì buona a degnarvi di venire in casa del misero Lapo.

Bernardino. (Da sé.) Qui l'amante di Lorenzino l

Caterina. Del I non vi spaventino le mie parole. — Un grave pericolo ti sovrasta, innucente Nella, non bisogna perdere un momento, copriti d'un velo e vieni meco. (Volgendosi al Corsini.) Sareste voi il Corsini, per avventura?

al Corsini.) Sareste voi il Corsini, per avventura?

Bernardino. Dunque sapete, madonna....

Caterina. So tutto, andiamo.

Bernardino. Ma io ho ancora un braccio per difenderla, una vita da spendere per salvarla.

Caterina. Tutte cose inutili. Alessandro viene a questa volta accompagnato da' suoi sgherri, il resistere non riuscirebbe a nulla; andiamo, per l'amor di Dio, per carità! Alcune voci dalla via. Maschere da Lapo! maschere!

Cencio: (Riternando frettotoso.) Ah li padrone, tre uomini mascherati vogliono entrare, io ho chiuso tostamente l'uscio, ma essi ora lo stanno sgangherando: udite.

Bernardino. (Correndo all' uscio.) Ah vituperati la me.

a me.

Caterina. (Trattenendolo.) Bernardino, deh l lasciate fare

a me.
'Alcune voci gridano di nuovo. Atterrano l'uscio di Lapol...

Sono genti del Duca.... Povere le nostre donne!...

Bernardino, (Alzando un pugnale.) Vengano, che avranno il mal di: io non fuggo.

Caterina. Nascondetevi, Bernardino, se vi è cara la vita di questa innocente; e tu pure, Nella.

Bernardino. Or bene, cadro sopra loro dall' alto come la vendetta d' Iddio. (Corsini, Nella e Calerina salgono per la scala del piano superiore.)

#### SCENA V.

LAPO, Fra LIONARDO, ALESSANDRO e L'UNGHERO. Alessandro e l'Unghero mascherati entrano a furia. Lapo é in piedi appoggiato alla tavola. Fra Lionardo va incontro ai due entrati.

Alessandro. (Parlando di fuori.) Bada all' uscio, Giemo, e se alcuno vuol entrare a forza, mena le mani.

Fra Lionardo. (Severamente.) Cni siete, signore? Alessandro. (Cercando intorno cogli occhi.) Bella in fede mia, cerco la Nella e trovo un frate; andate in pace, anima devota, chè il comprare le brighe degli altri potrebbe tirarviaddosso de brutti guai.

Fra Lionardo. Dimmi il tuo nome, assassino?

Alessandro. (Togliendosi la maschera.) Ah, frate ribaldo! a me assassino? Mi ravvisi ora?

L' Unghero. (Alzando la mano.) Togli questa.

Alessandro. (Fermandolo.) sei matto I i lorderesti di olio, santo, puzzeresti di lucignoli di sagrestia; lascalo, chè lo manderemo a ser Maurizio a nostro bell'agio. (A fra Lionardo.) Ya col malanno, frate, e lasciaci in pace. (Volgendosi a Lapa.) Vecchio, dov' è tua liglia?

Lapo. Mia figlia è via di qui, al sicuro della tua libidine.

Alessandro. Che te ne vai vacillando, rimbambito? non

sai tu che ora parli col Duca?

Lapo, Oui non c' è Duca, ma un assassino, un infame che

viene a togliere l'onore ad una intemerata fanciulla; un mostro di crudeltà è in casa di Lapo, violatore di ogni legge.

L' Unghero. Ah, vecchio del demonio, bada che ti strozzo colle mie mani.

Alessandro. Chetati, Unghero. Dov'è tua figlia, Lapo? lo non le voglio fare oltraggio, debbo parlarle, e tosto; chè altrimenti mal per te. Falla dunque sbucar fuori; (a Fra Lionardo) e tu, frate, vanne col diavolo o ti getto dalla finestra.

Fra Lionardo. Non ti temo, o parricida; no, figlio del delitto santificato, non mi metu paura; vuoi assassinarmi? Ri pure, ma non potrai ucidere il grido delle tue scellerateze. Esso ti verrà sempre intorno, ti assorderà l'orecchio pubblicando te micidiale della madre tua, "a vvelenatore di quella infelice che ti nortò nel suo grembo...

Alessandro. (Facendo forza a sè stesso per apparire ridente nel viso.) Frate, se le lunghe veglie e le macerazioni della carne t'han posto a sacco il cervello, manda pel medico che li guarisca, giacchè non è faccenda da Duca racconciare

il capo guasto a matti.

Fra Lionardo. (Prasquendo solenne senza badare ad Atssandro da atzando la destra.) Il Signore radunerà sul tuo capo l'indegnazione di tutte le genti, seminerà le tue vie di spade infocate, i lamenti di questa strazzata Firenze ti togheranno il riposo della notti, sargeranno a turbare l'empia allegrezza de' tuoi conviti; l'ombra della moder tua verrà sempre ad assidersi al tuo flanco, si poserà vicino al tuo capezzale, ti seguirà da per tutto come la maladizione d'Iddio, e la tua vita sarà piena di sospetti, di spaventi.

Alessandro. (Quasi vinto dull' ira, mu nondimanco cercando di tenersi.) Taci lingua d' inferno, non è spenta ancora la vostra schiatta dov' io comando? Io mel credeva pure. In

quali mani è dunque la giustizia?

Lapo. Nelle tue, scellerato, e questi ne sono g'i spaventevoli frutti.

L' Unghero. Ahl non ne posso più. (S' avventa a Lapo e con un grandissimo urto lo getta stramazzoni.) Taci in tua malora.

Lapo. (Procacciando di rialzarsi.) As assino, vuoi cal-

pestare il corpo del vecchio fiorentino prima di violarne la figliuola? - calpestate, seellerati.

Fra Lionardo. (Lo rialza.) Ali, Firenze le Iddio ti serha a tanto? (Correndo alla finestra.) Cittadini, soccorso!

Alcune voci gridando confusamente. Uccidono il povero Lapo, scampiamolo.

Altre voci. Sono quelli del Duca: accorr' uomo! accorr'uomo! salva! salva! dan fuoco alla casa.

L' Unghero. (A Fra Lionardo.) Se apri bocca solo una volta ancora, ti pianto questo pugnale nel cuore.

Alessandro. (All' Unghero.) Resta qui, io salirò per questa scala; debb' essere appiattata in quella topaia.

Lapo. (Si trascina a piedi della scala.) No, mostro, prima...

#### SCENA VI.

CATERINA dal capo della scala, e i SUDDETTI.

Caterina, Duca Alessandro, sono questi i vostri modi?

Alessandro. (Maravigliuto.) Qui, madonna Caterina? (Me
l' ha vomitàta l' inferno!)

Caterina. (Scendendo la Scala.) Si, qui Caterina Ginori, che vuol salvo l'onore di questa famiglia dabbene. La vi par cosa tanto strana?

L'Unghero. (Quel traditore di Lorenzino ci fece il mal giuoco!)

Lapo. Difendeteci, madonna!

Fra Lionardo. (Da sé.) Ah! se potessi andarmene sol per un momento vi acconcerei jo come va. —

Alessandro. Voi sicuramente, madonna, ignorate la veracagione per la quale mi vedete, qui; sappiate che questo vecchio traditore di Lapo, il quale tiene del continuo sediziosi parlari sa me e sullo Stato, è fautore de l'uorusetli, e maccilina sempre novità. Un assassimo s' aggira per Firenze, ecre di celarsi alla mia vigilanza, io stesso venni qui perchè ho sicura notizia che...

Caterina. E che? fate lo sgherro voi? Io credeva che ser Maurizio, il bargello e tanti vostri fidati vi fossero bastanti.

Alessandro. Madonna, badate che le vostre parole mi vengono a noia. Forse che io conosco benissimo chi vi ha fatta venir qui, e certamente me la pagberà. (Indegno Lorenzino, tutto m'ha guasto!) Caterina. La moglie di Lapo fu la mia balia, ne dimenficai l'amorevole cura che ella ebbe della mia fanciullezza. Vengo spesso a vedere questi sventurati, ne dovete maravi-

gliare di trovarmi in questo luogo.

Alessandro. Sarà come voi dite, madonna. Ie vi farò accompagnare frattanto al vostro palazzo, chè la giustizia debbe fare l'offizio suo. (Volgendosi all' Unghero.) Va' su, cerca per ogni canto, e snida questo valente fuoruscito. (Ironico.)

Caterina. Alessandro, pensa alla tua vita.

Alessandro. Anche minacre, madonna? Dunque vi andro io pure. (Avviandosi con l'Unghero.)

### SCENA VII.

### BERNARDINO CORSINI e i SUDDETTI.

Bernardino. (Scende precipitosamente dalla scala con pugnale in mano ed avventandosi ad Alessandro grida): Scellerato, tu se' morto l

L' Unghero. (Frapponendosi, sta per ferirlo con uno stiletto.) Assaggia prima questa.

Fra Lionardo (Arrestandolo) Fermati, figlio di Satana. Alcune voci dalla via. Sfondiamo l'uscio.

Altre voci. Badate che sono quelli del Duca.

Altre voci. No, che son ladri.

Altre voci. È tutt' uno.

Altre voci. Salva, salval... è qua ser Maurizio col bargello.... scappa, scappa!

Giomo. (Accorrendo.) Poniamoci in salvo, Eccellenza, il popolo corre qui a furia, Juggiamo. (Odesi gran romore nella strada.) Eccoli. (Guardando verso l'uscio del mezzo.) — Ah! mi torna il flàto in corpo, sono i postri.

#### SCENA VIII.

Ser MAURIZIO seguito dal bargello e dai famigli degli otto e i suddetti, indi NELLA.

Ser Maurizio. Che cosa avviene qui?

Alessandro. (In nome del diavolo non c' è più paura.) Ser Maurizio....

Ser Maurizio. Voi in questa casa, Eccellenza?

Alessandro. (Con' dispetto.) Vi dirò poi ogni cosa.

Ser Maurizio. Perdonate, Eccellenza. — Bernardino, voi siete prigione qui del Bargello.

Bernardino. (Ponendosi in difesa:) Chi mi vuol prigione

venga a pigliarmi.

Ser Maurizio. Il resistere non vi tornerebbe ad altro che a maggior danno (accennando i Famigli), e voi pure, Fra Lionardo, lo accompagnerete.

Fra Lionardo. Poco male, m' aspetta il martirio. In flagella paratus sum.

Ser Maurizio. E voi, Lapo ....

Nella. (Scendendo rapidamente dalla scala, e gettundosi fra le braccia del padre.) Ammazzateni, straziateni, ma non mi toccate il povero padre mio. (Gettandosi ai pieti d' Alessandro.) Per pietà, signore, movetevi a compassione: in che vi abbiamo offeso i quali insulti aveste da noi? perché volete togliermi l'unica mia consolazione? Alt I per pietà mio padre, mio padre I (Gridando disperuta.)

Fra Lionardo. Akati, verglíne santa; niun patto fra la tortora e l'avoltoio; no, la virtú non si debbe prostara inmanzi al delitto. Il Gielo protegge l'innocenza ed all'uopo la vendica. (In tuono profetico.) Alessandro I Iddio sta noverando lo tue óre; ucedi, ucedid pure, che sarai uceiso.

Ser Maurizio. Fate star cheto questo pazzo. (1 Famigli circondano Fra Lionardo.)

Fra Lionardo. In flagella paratus sum.

Caterina. (Gettandosi ai piedi d'Alessandro.) Alessandro, ecomi a' vostri piedi; a che incrudelire contro di questa povera famiglia, voi Duca, genero dell' Imperatore? Lasciate questi miseri nella loro oscura povertà; provate una volta la dolezza del pertlonare, se anco disavvedutamente vi fecero dispiacere. Rispettate l'uomo d'Iddio, nè ponete le mani sulla vecediniai vicina alla tomba: è Caterina Ginori che ve ne prega; ascoltatela!

Alessandro, (Guardandola lascivamente.) (Ella è pur bella, più ancora di questa sciocca fanciulla intorno alla quale vo sciupando il mio fiato.) Madonna, io vorrei poter perdonare, ma la giustizia mel vieta. Costoro hanno dato ricovero ad un traditore, (Accennando il Corsini.)

Bernardino. Traditore chi lo dice. — Madonna, non pregate per me. (Ad Alessandro.) Eccomi sono nelle tue mani; saziati pure, ma ti basti il mio sangue. Un giorno esso ti verrà tutto sul capo, e frutterà forse la libertà della mia Firenze. (Ponendosi tra i Famigli.)

Alessandro. Ti giudicherà la legge, e se innocente, non ti sarà torto un capello.

Bernardino. (Ghignando amaramente ed accennando ser

Maurizio) Eccola la legge, e m' ha già bello e giudicato.

Nella. Ah! Bernardino, 10 morro senza di te.

Bernardino. (Mostrandote Lopo, al quate il dolore va togliendo ogni forza.) Mira tuo padre vicino a morire: fosti prima figlia che anante; consola il suo alfanno, e sarai sempre più cara all' anima mia; ed il mio ultumo anelito sarà per te e per la mia patria, due cose santissime che degnamento porto unite in cuore.

Alessandro. Madonna, non voglio che si dica che le parole di Caterina Ginori non abbiano potestà alcuna sovra il duca Alessandro. Questo frate, Lapo e Nella, rimangan liberi; ma Bernardino debbe discolparsi davanti alla giustizia.

Caterina. Duca, non mi negate.

Alessandro. (Avviandosi.) È inutile che andiate sprecando altre parole, madonna, giacche io ho fatto tutto quel che poteva; ora tocca a voi.... m' intendete? Andiamo.

Nella. (Correndo a Bernardino.) Ah! mio Bernardino, non mi fuggire!

Bernardino Là, Nella: (accennandole il padre) ora, vivi

a lui solo. (Esce coi Famigli degli Otto e con ser Muurizio.) Alessandro. Andiamo. — Unghero, Giomo, sbrigatevi. (Alessandro, l' Unghero e Giomo si rimettono le maschere ed escono.)

Fra Lionardo. (Dietro al Corsini.) Confida nel Signore. (Nella vorrebbe parlare, ma vinta dal dolore cade a terra vicino al padre che le pone conculsivamente una mano sul capo; Caterina è appresso a Lapo inginocchiala.

Fra Lionardo. (In piedi, pigliando il Gracifisso e volgendogli la parola.) Gesù, se questo spettacolo non ti move dirò... (facendo quasi uno sforzo per geltardo tontano da sé, e poi pentendosi) dirò.... che i nostri peccati passano la misura della tua miseriordia. (Bacia il Crocifisso, se los tringe al petto.)

### PARTE SECONDA.

Stanza in casa di Lorenzino come nell'atto primo.

#### SCENA IX.

LORENZINO solo. — Va a togliere da uno stipo una daga, e la bacia.

Eccola! sfuggi alle indagini del tiranno che scioccamente mi crede disarmato - Disarmato Lorenzino ? (Brandendo la daga.) Lo credete voi tutti, o Fiorentini tralignati, voi che del continuo andate gridando che jo non valgo nulla coll'arme in mano, che tutto allibisco al mostrarmisi la punta di un coltello, che mi rimescolo se veggo una gocciolina di sangue?.. Ma Alessandro non m'avrebbe lasciato la sua confidenza che facendomi vile, ed jo mi divenni tale... (Pensoso.) Nondimanco potrei far ricredere questo popolo della sua falsa opinione, coll'operare alla scoperta, trucidandolo alla vista di tutti in mezzo alla piazza ... Ma che pro di tutto questo? \*1 il popolo resterebbe atterrito e senza consiglio, come ne gran casi, e gli sgherri del bastardo mi ammazzerel bero, quand'anche non mi trucidasse il popolo stesso, il quale direbbe che io voglio per me l'eredità dello Stato, io più vicino d'ogni altro al tiranno e suo parente. Nel mio delitto, chè così chiamerebbero la mia azione, non si vedrebbe altro che il desiderio di dominio più tirannico ancora del primo, perchè mi tengono empio l' un cento più del tiranno stesso. - Ah si . convien lasciar del tutto libera la natria: compiuto il fatto chiamare il popolo all'arme non servirebbe ad altro che a ribadire le sue catene... e poi quali armi, se il tiranno ce le tolse? Certamente surgerebbe una servitú più trista ancora della prima, come io vidi nelle storie, e pur troppo le storie quando ragionano di oppressioni, di delitti, dicono il vero. - Firenze cadrebbe in mani peggiori, e Francesco Guicciardini starebbe sempre dalla parte de' grandi .- Ah! nerchè la sorte diede a costui si raro ingegno e tutto volto ai danni del suo paese? perchè non si unisce a que' coraggiosi che adoperano di salvarlo? Dicono ch' egli scriva le s orie de' suoi tempi, le storie di questa povera e guerreggiata Italia: ah! qual mostra vi farà egli slesso: ma dica pure ciò che vuole: la storia degli uomini tutti gli darà il suo deblio. I nostri posteri un giorno l'ammireranno maledicendolo, e di me diranno... Lo saprò in breve io quel che dovran dire i posteri, lo dirò io stesso. (Ponendosi alla tavola, serie e po il egge.).<sup>31</sup>

Vincil amor patriæ, laudumque immensa cupido.

Questo verso starà sul capo dell'ucciso bastardo, e dirà al mondo ciò che mi mosse ad operare e la ricompensa che ne aspetto. - lo andrò volando di poi a Bologna, a Venezia, desterò Filippo Strozzi, i suoi figli; una luce di libertà balenerà sul mio ciglio, crederanno alle mie parole, compiranno la santa impresa. L'Imperatore è ora in Ispagna, ha un bel che fare per sè, nè s'intrometterà nelle nostre faccende. lo rivedrò la mia Caterina, perdonato, ribenedetto. La Caterina?... ma adesse mi converrà abbandonarla.... e mi basterà il cuore di lasciare una donna che sprezzò l'infamia, e divenne l'amante di Lorenzino ?... Oimè tristo! ella è andata da Lapo, e ancora non torpa; io non poteva trovarmi là, poichè la mia presenza avrebbe guasto ogni mio disegno... avrà parlato con Alessandro; ah, quale dubbiezza! (Odesi romore dallo scalone.) Ah! (Accorgendosi di aver lasciato fuori la daga, corre a nasconderia.)

## SCENA X.

# Il FRECCIA e il SUDDETTO.

Il Freccia. Messere, messere, guai grossi. Lorenzino. Di' presto: dov' è madonna Caterina?

Il Freccia. Sono andato da Lapo per ricondurla a casa, e la ho trovata ivi cogli occhi imbambolati, chè aveva pianto; e v'era là anche quel santone di fra Lionardo tutto in daccenda intorno di Lapo, il quale stava disteso in terra tramortito con un viso che pareva la morte, per le gran villanie fattegli dal Duca e da' suoi, e non trovavan verso a furi rivenire. Se aveste poi veduto quella povera Nella a rabbuffarsi que' suoi capelli biondi, sono certo che n'avreste avuto pietà, e tutto questo faceva a cagione del padre che sta li li per t rar le calze, e di quel suo fuoruscito che menato han prigione.

Lorenzino. E dov' era questo fuoruscito?

Il Freccia. In casa Lapo, e il pogolo gridando quanto ne aveva nella cola, voleva scamparlo, e già si parlava di sforzar quella casa. Il Duca poi s'era fitto in capo di condur via la Nella, e voleva per giunta mandar alle forche quel fuorussito insieme col Padre Lionardo. Il fuoruscito invece con un suo pugnale s' andava ingegnando di difendersi, e il Padre dieva cose di fuoco, menava bisse da cieco in qua e là con un crocifisso di ferro, che tristo! a chi giungeva: insomma Cencio garzone di Lapo mi ha detto che quella casa pareva l'inferno, e mi narrò per filo e per segno come è passata la faccenda; ma venne ser Maurzio e tutto torrò cheto com'olio.

Lorenzino. E il fuoruscito?

Il Freccio. Il beccaio Masaccio m' ha detto che l' ha veduto tra i Famigli degli Otto, e che alcuni del popolo più animosi degli altri correvan loro dietro gridando — i Famigli allora menaron le mani sul popolo, e tutti la diedero a gambe.

Lorenzino. Vili I e la Caterina e Alessandro?

Il Freccia. Il Duca e que' suoi bravacci dell' Unghero e di Giomo mascherati, se la son battuta mogi mogi.

Lorenzino. E di me hai udito nulla?

Il Freccia. Non ve lo voleva dire, ma giarchè siete voi profi che cercate di saperlo, oimè quante ne dicevano di voi I Molti sostenevano che avete tradito il Corsini, che avete parlato con lui, che gli avete fatta la marachella, e che per non dar sospetto avete mandato quella bella madonna Caterina a...

Lorenzino. (Furente.) Questo si dice?

Il Freccia. Misericordia! perchè strabuzzate gli occhi a quel modo? che colpa ne ho io? Anzi io dissi che non era vero niente, e che voi non ne sapete nulla; ma il Massocio beccaio che è quello sborcato che tutta Firenze sa, pretendeva di sapere che il Corsini parlò con voi, e diceva che vorrebbe scannarvi colle sue mani come fa de' vitelli, e che bisognerebbe ardervi e pol impicarvi, cioò prima...

Lorenzino. Dov' è Michele?

Il Freccia. E' resto presso madonna Caterina, e cerca di ricondurla a casa, e dice così che dovreste andar la voi stesso.

Lorenzino. Io? Orsù.... (Avviandosi.)

#### SCENA XI.

### MANZO CARNESECCHI, e i supdetti.

Manzo. Lorenzino, debbo parlarti.
Lorenzino. In mia casa Manzo! — Che vuoi ?
Manzo. Manda via quel ragazzo e non aver paura.
Lorenzino. Paura io? mi conosci poco. Vattene, Freccia.
Il Freccia. Subito, messere (Ragazzo, ragazzo, te la farò
vedere un giorno io, se sono tanto ragazzo: sono il Freccia io.)

### SCENA XII.

### MANZO CARNESECCHI e LORENZINO, indi di nuovo IL FRECCIA.

Manzo. Che cosa hai fatto del Corsini tu? Lorenzino. Io? non l' ho veduto dopo la notte trapassata. Manzo. Tel dirò io: l' hai venduto al tuo Alessandro. hai scoperto il suo nascondiglio, e mandato ser Maurizio e il Bargello a levarnelo. In quella povera casa c'era un angelo di hontà, di virtù, la Nella; e il tuo Alessandro corse difilato a svergognarla, perorchè dove impera la vituperosa tirannide, l'innocenza diventa una colpa; in quella casa ci era un fra Lionardo, uomo del Signore, soccorritore degli afflitti, che consolava almeno nel morire i suoi cittadini, che li giovava in morte, perchè oramai Iddiostesso non è più buono a salvarli : or bene , quest' uomo tu cercasti di farlo morire nure: così in volevì col verchio Lapo , forse perchè non ha più occhi per vedere la rovina della sua patria; egli ti è inutile affatto. Il tuo divisamento in parte t'è uscito a bene, sei contento? Non è questa la valorosa opera tua?

Lorenzino. Manzo, ascolta le mie parole, e te le poni in cuore. lo mi trovo al punto in cui non si mentisce più: sono innocente, non sapevo nulla di quanto è avvenuto in casa Lapo, e ne fui informato or ora dal Freccia.

Manzo. Ahl'dimenticava dire che in quella casa tu non eri, ma hai mandalo in tua vece una nuova foggia di spia, sotto i panni d'una, che'in altro tempo fu onesta e nobile cittadina. Forse avevi paura che traessero fuori l'arme, e non ti diede il cuore di andarvi.... (Schernendolo.) Caterina Ginori ebbe più animo di te, valoroso Lorenzino.

Lorenzino. Manzo, non proseguire, che una tua sola parola potrelhe mandarti al macello. Non insultare quella, inirabile donna: ella ando dalla Nella per camparla dal pericolo: così ne la rimeruti tu?

Manzo. E tua amante, e vuoi che la créda capace-di una buona azione; — Orsis, pensa a far liberare ii Gorsin, e se lo uccidono, acconciati dell'anima, perche non ti resterà molto a vivere. Tu vuoi fare il valente meco, ma ci conosciano, Lorenzino, e hai già chiarito il popolo. Se mi farai ammazarre, mille destre si alzeranno contro di te, e ti daranno la ricompensa dovuta, ai traditori della patrica.

L'orenzino. Assoltami, Manzo: lo non ho più párole che valgano adi assicurary del mio amore alla patria; vi ho tra-diti, è vero, ma per acquistarmi la fiducia del tiranno, ma per liberarvi dal giogo di ferro chi evi pose sit collo. Credimi, Manzo, credimi, de mentito assai volle, ma oggi è la verità che guona sulle nue labbra: in breve non aprete più Dica, e la vocrta salute la dovrete all'abborrito Lorenzino.

Manzo. (Guardandolo sospeso.) Lorenzino, mi puoi accusare senza volermi far entrare in nuove congiure: questa tua gherminella è al tutto inorportuna.

Lorenzino. Muta favella, Manzo; tu vuoi che la disperazione s' impadronisca del tutto di me, tu vuoi che la tua e mia Firenze rimanga serva in eterno. — O'mè sciagurato! tanto divenni nomo infame da non meritar più fede alcuna! — Credimi, Manzo, credimi. Il conflitto doloroso che provo in me, è inestimabile; del be credimi un tratto.

Manzo. Metti da banda coleste tue novelle. Lorenzino, te l'ho detto, e tel raffermo: fa'in guisa che lascino libero il Corsini, o tu sei bello e spacciato.

Il Freccia. (Entrando.) Sua eccellenza il signor Duca è qua che viene, ed è con lui messer Francesco Guicciardini e ser Maurizio.

Lorenzino. Fuggi, Manzo; s' egli ti trova qui, ogni cosa va a male.

Manzo. (Sedendo.) Manzo Carnesecchi non è uso a fuggire.

Lorenzino. (Furibondo a Manzo.) lo perdero la sua fiducia; entra da quella parte, o sei traditore del tuo paese. Munzo. Baie! voglio restarmene.

REVERE.

#### SCENA XIII.

# ALESSANDRO, FRANCESCO GUICCIARDINI, SER MAURIZIO

Alessandro. (Vedendo Manzo.). Qui il Carnesecchi?
Lorenzino. Egli ci è venuto per l'affare del Corsini.
Ser Maurizio. Da voi?

Loren ino. (Senza badare a ser Maurizio.) Vorrebbe

Manzo. Non è vero niente, Ti diceva di pensare a far liberare il Corsini; e giacche mi viene in acconcio, lo dico a voi pure, Alessandro; fate sciogliere il Corsini, o mal per voi tutti.

. Ser Maurizio, Minacci ah!

Alessandro. Mano Carnesecchi, tu parli al tuo Duca, a quel Duca che tutti voi Fiorentini chuclesta. a Cárlo V., al mi ostocero, in Brusselles per mezzo de' vostri ambacciatori, e di vostra spontanea volontà. Francesco Valori e Palla Rucela jariarano chiaro, e voi vi metteste tutti in balia dell'Imperatore ridotti allo stremo, affamati, sbattuti, ditaniati dalla frega del parteggiare; io riposi la giustizia, la quiete in Firenze; fu riformato lo Stato secondo il bisogno, adunato il parlamento e rispettata la leggee. — Rispettami adunque.

Marzo. Tu infrangesti ogni legge: il parlamento fu fatto a tuo modo e a marcia forza; levato il maestrato dei priori, il gonfaloniere di giustizia; giacelle quando gli s'ellerati vogliono far servo .un paese sotto apparenza di legge, incominciano col far serva e storpia la legge stessa... Ma che giovo che io ti rammenti le tue scelleratezze? le sa la Cristianità tutta, e se la vostra presente fortuna non r'ha ingrossata la memoria, le dovreste ricordare meglio voi, messer France-sco (volgendosi al Guicciardini), che le avete in parte ordinate e marchillomente difese.

Gaicciardini. Io dissi il vero. Che cosa faceste voi, furenti libertini, a pro della patria 7 Commetteste in tre anni mille sconecze, rovinaste le casa de buoni, cittad ni, che non erano come voi briachi di cose nuove, incendiaste i più bei palagi, toglieste i danari alle vedove, ai pupiliti, e tenesta il popolo in vanea speranze. Elasando lettere del Cristianissimo.

e costringendo i buoni a tacersi, spaventandoli, I vostri fuo-

rusciti poi sono cima di ribaldi, la schiuma di Firenze uomini immersi nei delitti fino alla gola, scannati dalla fame, cérvelli perduti, disperati, che non avendo nuila ad arrischiare, cercano novità; uomini sche vivono nella speraga di vedere un'altra volta la lorò città in braccio alla sfrenata licenza.

Manzo. Vergognatevi, o messer Francesco; oggi avete l'esecrazione de vostri concittadini, un giorno forse avrete quella del mondo intero. — Arrossite, messer Francesco, vel dico di bel nuovo, e compiangete il vostro ingegno così male

adoperato.

for Maurizio. E con te dovrebbe adoperáre la fune per ra tacere quella tua profaria linguaccia che osa dire tante scelleratezze davanti alla Eccellenza del signor Duca-Pare che tu abbia inoltre dimenticato come io faccia cantare coloro che ti somiglino.

Alessandro. Se' divenuto forse l'Imperatore, e dobbiam qui ricominciare il piatire di Napoli? — Orsu, Manzo, non t'impacciare in queste bisogne, te lo consiglio io.

Ser Maurizio. Tu sei amico del Corsini. Bisogna esami-

narti: forse sarai suo complice.

Manzo. Nulla c'è fra il Corsini e me che voi tutti non

sappiate: vuoi tu pormi al tormento?

Ser. Maurizio. Veramente gran che l. Ho fatto stare a segno altri ch' erano qualche cosa meglio di te. La giustizia non guarda in faccia a nessuno, e tu ne hai fatte già tante da meritare le mie cure e quelle del boja.

Manzo. Le tue cure e quelle del tuo boja saranno pe' ribaldi che ti somigliano, ma non per Manzo Carnesecchi.

Ser Maurizio. (Andandogli vicino.) Quel che m'hai detto ora, voglio udir di bel nuovo da te, ma sulla corda.

Tu se' mio prigione,

Alessandro. No, ser Maurizio, lasciatelo. — Va'-pure, Manzo, non temo i sani che abbaiano io; shruffa pure contro della mia persona quel che sai di peggio, che io non mi degno nemmanco di pensare a te, ma ricordia che il di che vorrai mordere, ti farò mozzare il capo; e fi.a tuoi compagni che sono io qui a far la giustizia, e che il tempo delle bravate è passato.

Manzo. (La faremo meglio noi.) - (Esce guardando

Lorenzino.)

#### SCENA XIV.

#### ALESSANDRO, LORENZINO, FRANCESCO GUICCIARDINI, SER MAURIZIO, indi L'UNGHERO.

Alessandro. Dunque converra che lo creda a quel che continuamente odo susurrarini intorno? Tu, Lorenzino, congiuri contro il tuo Duca. Un uomo della tuo fatta essere buono a congiurare? È cosa che pare al butto impossibile.

Lorenzino. Eccellenza, lo molti nemici (yluardando ser Maurizio), molti che mi vogliono un male di morte, per la sola ragione che voi vi degnate di riporre in me qualche ifiducia. Essi adoperano di mettermi in disprazia presso di voi, e pur troppo veggo che ci riusciranno.

Ser Muurizio. Che cosa vai narrando di nemici ? I fatti cel dicono chiaro: non era qui il Carnesecchi ? Quali prati-

che hai tu con quello sfrenato popolano?

Lorenzino. Cancelliere, a te non sono obbligato di rispondere; c'è qui il mio Duca che mi ascolta Nelle stanze del bargello, o în quelle della cancelleria degli Otto, puoi farla a padrone, come meglio l'a aggrada; na qui, tel dissi apertamente altra volta, non hai diritto alcuno d'interrogare. Tu te ne stal sempre coll'arco teso per cogliermi, e per appormi quelle colpe che: fabbrica la tua ¡essima natura. E inoltre che cosa è questo tenermi continuamente ascediato ? Pare che tu non trovi modo à secstarti dalla casa mia; l'hai piglilata forse a pigione, tu ? In che cosa ti sono io sosy etto ? Parla chiaro, che Lorenzino ti risponderà per le rimo;

Ser Maurizio. Eh ti conosco mal gatto l tu la fregheresti

al diavolo-

L' Unghero. (Dallo scalone.) Eccellenza, la Duchessa vostra moglie ha udito parlare, non so come, di quel maledetto subbuglio in casa Lapo, e sta in grandissimo pensiero, e vuole vedervi.

Alessandro. Quali brighe! Messer Francesco, andate a dirle che stia di buona voglia, ed assicuratela che io non ho torto un capello, e che infra breve sarò tutto intiero a lei.

Guirciardini. Eccellenza, ricordate che tuadonna Margherita è la figlia di Carlo V, e che potrebbe lagnarsi di voi con suo padre, se venisse a scoprire le vostre...

Alessandro, Messer Francesco; i vostri ricordi mi ver-

ranno graditissimi il giorno che sarò a chiederveli , e quando io ne abbia propriamente bisogno. — Ascoltate , ser Maurizio. ( Volgesi a ser Maurizio e gli parla all'orecchio.)

Guicciardini. (Superbol l'opera delle mie mani mi si ribella contro, è ben amaro raccogliere di tali frutti.)

Ser Maurizio. Andiamo, messer Francesco.

Guicciardini. Vi son servitore. (Ser Maurizio, Francesco Guicciardini e l'Unghero partono.)

## SCENA XV.

#### ALESSANDRO e LORENZINO.

Alessandro. Oh I adesso che s'amo soli ce la intenderemo meglio. Mi fa proprio ridere quell'omaccione di meser Francesco, tronflo della sua gran dottrina, con. que' suoi noiosi ricordi. Mi pare di essere uscito de' pupilli a me, e di comandare, e di essere io solo il padrone. — Che ne dici tu

Lorenzino. Sicuramente, nè avete bisogno che altri v'in-

segni il fatto vostro.

Alessandro. Ah, lo credi? e perchè adunque ti fai beffe di me, e mi schernisci come se io mi fossi il tuo mattaccino, tu il più codardo tra gli uomini?

Lorenzino. Io non v' ho mai schernito.

Alessandro. Mai schernito, dici? E la Caterina che mi hai mandata dietro, e che ho trovato in casa Lapo per mia malora e forse per tua?

Lorenzino. Alessandro, bisogna che vi dica tutto. Stamane allorchè eravate qui, la Caterina che io aveva fatto chiamare per ragionarle di voi, pigliata da un subito spavento al vostro giungere, si nascose in una camera vicina, ed udi ogni cosa.

Alessandro, Oh, ti pigli il canchero | E perchè non me lo dire allora?

Lorenzino. Ella era tanto spaventata, che non me ne bastò l'animo. D'altra parte era con voi il Guicciardino, ed ella certamente non avrebbe voluto essere veduta da lui.

Alessandro. · E dipoi ?

Lorenzino. Udendo che voi andavate dalla Nella ; figlia d' una che fu sua nutrice, si pose in capo di salvarla, e forse c' entrava anco un po' di gelosia.

Alessandro. Bada che la tua lingua non perda la scher-

ma; ricorda che conosco il cece dal fagiolo, come dicono i tuoi Fiorentini, e tu vai pensando a qualche trappola.

Lorenzino. lo dico il vero. Presa da una maladetta gelosia, a quello che io credo, voi partito, corse forsennata a casa Lapo, per vedere ciò che succedesse.

Alessandro. Dunque mi ama e non vuole ch' io badi ad altre: e perchè tu mi andavi novellando che si recava di mala voglia al mio invito, e che ti bisognava del buono a persuadernela? Chiariscimi questa faccenda.

Lorenzino, Sapete che le donne mostrano di sdegnare ciò che più appetiscono; le dovreste conoscere orannai. La Caterina prima fingeva di schifare, perchè si credeva la sola, la prediletta; vedendo poi che vi appigliavate ad altre, avrà mutato considio.

Alessandra. Capisco benissimo, e potrebbe esserci qualche po' di vero in questo tuo dire, ma perchè pol mostrarsi tanto tenera di quello ch'ella chiama l'onore della Nella? Mi pare, a fo del diavolo, ch'essa non dovrebbe guardarla tanto nel sottile in si fatte cose, e tanto più che se debbo credere a quel che dicono le cattive lingue, i tuoi insegnamenti dovrebbero averle cavato certi pensieri dal capo. Non ha imparato dunque nulla di buono costei alla tua virtuosa secuola? (Hilendo.)

Lorenzino. (Favellando lento.) Ma per nascondere la vera ragione di quella sua andata, doveva pure far credere di non essere stata mossa che dal desiderio di salvare la figlia della sua balia. Pensate poi che la Caterina ha un marito e....

Alessandro. Sta bene, sta bene; questa l'hai rattoppata maravigliosamente, filosofo mio; acconcia quest' altra ora, se ti basta l'animo. Che cosa voleva da te il Carnesecchi? Qui non c'è ser Maurizio, lascia adunque le tue sottigliezze, e non m'infinocchiare.

Lorenzino. Il Carnesecchi è amico del Corsini. Ha saputo che si trova prigione, ed è venuto da me, acciocchè io pregassi voi di non lo manomettere, di lasciarlo uscire di Firenze.

Alessandro. Ma da quando in qua si viene da le per salvare un reo? se sono più quegli che furono morti pel tuo continuo subbillarmi, che per la mia volontà. — É vero che hai paura del sangue, e che ti scontorci al vederne, ma sull'appicare non hai scrupolo alcuno. In fatto, sangue non ce n'è.

Lorenzino. Il Carnesecchi dice che il Corsini non macchina nulla contro allo Stato, e che non è reo. Alesandro. Ah! non è reo? e quel fardello di lettere scritte dai fuorusciti al loro amici di Firenze, ch' ei porto con sè, è una coserella da nulla, eh? So inoltre che fo a visitare i Berlinghieri, Giuliano Capponi ed Alamanno de' Pazzi; sai quanto eostoro mi vogliano bene.

Lorenzino. Io non sapeva nulla di ciò.

Alessandro. Eh.... Questa la mi quadra poco: — non ne sapevi nulla? (Guardandolo fisamente.) E che mi consiglieresti di fare?

Lorenzino. (Incerto.) · Io?

Alessandro. Si, tu: mi consiglieresti dunque a.... (Lesciando sospeso il discorso:)

Lorenzino. (Deciso.) A fargli mozzare il capo per ser-

vire d'esempio ai rubelli pari suoi.

Alessandro. Bravo. giusto il mio pensiero; addio, bisogna che vada a vedere la mia povera Duchessa. È così giovanetta, che crede ad ogni cosa; ma bastan due carezze con lei, si contenta del poco (avviandosi e ritornando): mi scordava il huono, dopo il talferuglio d'oggi, come vuoi che la Caterina si trovi meco questa sera?

Lorenzino. La conoscete poco. Ci verrà, e per dirvi un mondo di villanie: sapete come son fatte le donne: ci verrà.

Alessandro. Bada che hai promesso. Venga e dica poi quel che vuole... nondimeno faresti bene ad avertirla che io odio le ciance, e che le femmine sacciutelle poi, come è questa tua Caterina, me le reco presto a noia. — Addio, Lorenzino, la t'è andata bene questa volta, neh ? e ritorniamo buoni amici. (Battendopii della mano sulla spalla.)

Lorenzino. Dubitereste ancora ?

Alessandro. No, in fede mia, hai troppi malanni su queste due spallucce, e senza di me i tuoi Fiorentini ti avrebbero già fatto a bricioli. Bisogna che tu mi voglia bene per forza.

Lorenzino. (Ghignando.) E per amore.

Alessandro. Me ne scampi il cielo I Addio. (Parte.)

#### SCENA XVI.

## LORENZINO. (Guardandogli dietro.)

Va' pur là bastardo, che i tuoi motteggi me li pagherà il tuo impurissimo sangue; ma un sangue generoso conviene che si versi prima del tuo. O Corsini, tu sarai l'ultimo olocausto alla salvezza di Firenze I camparti dalla morte non posso, poichè una parola mia detta a tuo vantaggio mi metterebbe più in sospetto di quello che sono. Alessandro mi conosce, ma non mi teme, perchè sono debole della persona... Ma non sa quel sucido cialtrone che le mie forze da pochi minuti in qua si sono maravigliosamente accresciute. - Alessandro, tu parlavi alla Caterina in casa Lapo, tu forse profanavi col tuo respiro di sangue, di lascivie, quella sembianza leggiadrissima, i tuoi sguardi se non altro l'avranno divorata, tu pregustavi.... Oimè l oimè l anche la gelosia in Lorenzino?-Ah l intollerabile affanno: jo credeva che non restassero a quest'anima travagliata altre sventure da assanorare, e questa è nuova, orribile come l'abisso del mio cuore. Ma qual cuore è il mio ?- Sì, sono malvagio - ma chi ml fece tale ? - lo stesso ? - no, la corruttela di questi tempi. - Sono io peggiore di essi? lo dirà la storia. Ma se guesto codice fatale delle enormezze di tutta la umana generazione mi giudicasse a torto, qual frutto avrei io raccolto dell'azione, che sto per eseguire ? Ahi, dubbio straziante l Perchè muore del tutto l' uomo, perchè non rimane di lui qualche parte atta ad uscire al cospetto de' venturi a difenderne la memoria, se oltraggiata da vergognoso giudizio? Ah l vorrei poter dire a quegli che verran dopo me: No, non fui scellerato se non che per farmi degno d'una generosa parola vostra, acciocchè il mio nome andasse unito a quello di Timoleone, di Bruto, francando la mia patria si miserevolmente oppressa....

#### SCENA XVII.

## MICHELE del TAVOLACCINO e il SUDDETTO.

Michele. Messere, madonna Caterina v'aspetta; andate da lei tostamente, che ritornò a casa pochi momenti sono, e condusse seco il vecchio Lapo e la Nella, perchè li crede mal sicuri a casa loro, li seguiva pure fra Lionardo.

Lorenzino. Quel frate de' Piagnoni ?

Michele. Messer si. Andiamo subito che v' aspettano; è uno spettacolo da far iscopiare il cuore; hanno paura di non essere più a tempo da salvare il Corsini; la Nella voleva: andarsene alle stanze del Barqello dove l' han racchiuso, per voderlo almaneo una volta prima che gli facciano fare quel maledetto ballo fra il cicló e ha terra: e sapete che ser Maurizio ama le cose spedite, e che quando pui metter quelle suncavezze al collo d'un galantuomo va in brodo di succiole dal gusto. — Ma voi non badate a quel che vi dico.... Andiamo, messere, proviamoria la free un po' di 'bene, giacchi abbiem tempo a far del male quanto ne vogliamo. Io' che non son gran fatto pietoso, quasi quasi piangeva.

Lorenzino: (Pensieroso.) Abbam tempo? a far che? No, non bisogna metter tempo in mezzo, e lo vedrai stanotte.

Michele. Oh povero me! — Si, siamo giovani, messere.

e ne faremo ancora di belle di giorno è di notte; non abbiate paura, chè io non vi voglio lasciare: ma intanto cerchiamo di cavar dalle mani di quel e an paterino d' un ser Maurizio il Corsini; vi dico jo the quel l'risto ne crejera dal dispetto. Egli l' ha giurata anche a noi; e quàndio il diavolo me lo fa venire davanti, mi sento già a scrosciare, tutta la persona come un sacco di noci: ora procuriano ch'egli non abbia a vincerla a sempre.

Lorenzino. Vieni. (È meglio salvar Firenze.) (Escono.)

#### ATTO TERZO.

## .

PARTE PRIMA.

Stanza nel pulazzo Ginori.

## SCENA I.

LAPO seduto, a lui vicino NELLA in piedi, più innanzi CATERINA GINORI e fra LIONARDO.

Fra Lionardo Madonna Caterina, quali speranze avete? Caterina. Prima di scoraggiarei del tutto ei resta ancora qualche debolissimo filo di salvezza. Lorenzino sarà qui in brevi momenti, ci consiglieremo con lui; le nostre preghiere, a vista di questa infelire Nella, modello di tenerezza filiale, tutto varrà a parlarghi al enore. Lorenzino non è uno scellerato, y e na escerto lo, fra Lionardo.

Lapo. Non vi date in braccio a così deboli speranze: a che lusingare questa povera creatura?

Nella. Ahl Madonna santissima, dammi lena a vivere. non per me, ma per questo mio sfortunato e carissimo padre: unica cosa che mi rimanga sulla terra ! - l' onore è già sparito da me; Alessandro fu in casa nostra, la sola sua presenza basta a rapirlo (coprendosi il volto colle mani): chi crederà adesso alla mia innocenza? (Piangendo.) O mio Bernardino l

Lapo. Perche piangi? tu sei monda, o figliuola mia. pura come un angelo: tutta Firenze ti conosce; non accre-

scere la tua disgrazia con vani pensieri,

Fra Lionardo, Così tutte le donzelle fiorentine assomigliassero a te, Nella; ma pur troppo il sofflo impuro d'un empio bastò a corromperne buona parte. - Dove sono ora i severi costumi della nostra Firenze? le sue virtuose ed onorate imprese, gli studi suoi famosissimi? Gl' intelletti più rari non son più, o inchinarono l'animo alle tristizie; gli artefici eccellenti tutti fuggiti, e quegli che ne rimangono profanano l'arte loro con le brutture de' pagani l O Fra Jeronimo Savonarola, tu non se più a predicare!

Lapo. Cl vogliono lasciare ignoranti per poter meglio e

più sicuramente tenerci il piede sul collo.

Nella. Dio mio, io non reggo più, bisogna che io vegga il mio Bernardino, sola una volta almanco fate che io gli parli: ah 1 (ponendosi una mano sul cuore) il cuore mi sconpia: adesso forse me lo stanno uccidendo, (Correndo per la scena furibonda.) Fermatevi, non toccate, non v'appressate a quel capo: è un uomo generoso quegli che voi volete assassinare...., oh Dio gli mozzano la testa..., ferma. (cade a terra.) Lapo. (Alzandosi da sedere e correndo dietro alla voce

di Nella.) Nella, tuo padre, tuo padre l

Fra Lionardo. (Rialzando Nella ) Fanciulla sventuratal deh, accheta il tuo affanno; Iddio difenderà il tuo Corsini, lo vendichera. - Oh santa fede, tu sola ci resti in questi orribili frangenti l. non sei fatta, no, per la gioia della vita, per l'ebbrezza del piacere. - Mia Nella, frena quest'impeto, tu uccideresti tuo padre. Gesu ti dia forza a sopportare; pati tanto per noi, e pure non si lamentava; moriva come si muore oggi in Firenze, innocente come il figlio di un Dio, bello come la luce del suo eterno Padre : le sue mani, i suoi piedi venivano confitti con dolorosissimi chiodi, il suo petto perforato da crudissima lancia, ed egli soffriva e pregava soffri, Nella, e pregal

Caterina. (Ahi! com'è tremenda la voce d'Iddio per

chi vive in peccato ! che sarà di me?)

Nella. (Afferrando fra Lionardo per la tonaca.) Era Lionardo, io non mi stacco più da voi, voi vedrete il Corsini: (risoluta) or dunque lo vedro lo pure.

Lapo. Nella mia, per l'apinia della madre tua, ti scon-

giuro di restar qui, te lo comando come padre.

Nella. Ah! lasciate ch' io il vegga, sarò forte, vivrò per voi, non abbiate paura, ma permettete che per l'ultima volta almeno io oda una sua parola,

Caterina. Tu in que' luoghi? no. Nella mia.

#### SCENA H.

## LORENZINO e i SUDDETTI. (Tutti gli corrono incontro.)

Caterina. Perchè avete tanto tardato, messer Lorenzino? Lorenzino. Sono stato dal Duca e so tutto: voi, fra Lionardo, siete aspettato nelle stanze del Bargello.

Caterina. Così avete mantenuta la vostra parola, mes-

ser Lorenzino?

Lorenzino. Non c'è forza umana che possa salvare il Corsini; ne hanno posti prigioni, anche degli altri.

Lapo. Che? ah povera Firenze!

Fra Lionardo. E vogliono por prigione anche me, neh, messer Lorenzino?

- Lorenzino. No, hanno bisogno di scoprire qualche altra cosa prima di carcerervi.

Caterina. Voi siete un uomo disleale, messere; io vi credeva meno scellerato degli altri, ma veggo che lo siete dieci cotanti. (Ah! traditore, ed io amarlo!)

#### SCENA III.

- Uno de' FAMIGLI degli Otto, entrando, e i SUDDETTI.

Il Famiglio. È qui fra Lionardo?

Fra Lionardo, Eccomi: che volete da me? (Fino qui mi trovano; sanno tutto.)

Il Famiglio, L' illustrissimo signor Cancelliere degli Otto, messer Maurizio, ml manda a dirvi che un condannato vuole confessarsi da voi.

Nella. Che dici ? Oh! padre Lionardo; io vi accompagno: ah Bernardino!

Fra Lionardo. Dite un po'su, chi è questo condannato?

Il Famiolio. Non ne so nulla. Il Cancelliere lo ha esami-

nato, e ha detto tutto senza bisogno di corda; ora chiede di volervi vedere, e ser Maurizio gli concede questa grazia.

Fra Lionaria, (Ser Maurizio vuol trovar cagione di condannarmi.) Sta bene, ma convien prima che i o vada a San Marco a pigliar un compagno; anzi sarebbe meglio che andaste innanzi ad avvisarne ser Maurizio, io sarò alla Cancelleria in poco d'ora: (Se mi riuscisse di condur meco il Carnesecchi!)

Il Famiglio. (Uscendo: Badete di non tardar troppo, altrimenti il vostro venire sarebbe inutile.

## SCENA IV.

## CATERINA GINORI, LORENZINO, Fra LIÓNARDO, LAPO e NELLA.

Caterina. Che cosa pensatè di fare?

Lorenzino. Non ci perdiamo in ciance: fra Lionardo, debbo parlarvi.

Nella. Fra Lionardo: io non mi stacco più da voi.

Lorenzino. Lasciateci soli, madonna Caterina, e fate d'acclietare la Nella; giacche se badiamo ancora qualche minuto non saremo più a tempo.

Caterina. (Traendo con se la Nella.) Den! Nella, vieni col padre tuo.

Nella. Lasciatemi per pietà l Deh l concedetemi che io conforti gli ultimi momenti del mio Bernardino.

Lapo. (Abbracciandola.) Nella l non mi abbandonare.

Nella. (Dopo alquanto di lotta fra sè.) O Vergine santissima, dammi forza a patire questo strazio inestimabile, chè da me sola non posso I (Escono tutti e tre.)

#### SCENA V.

## Fra LIONARDO e LORENZINO.

Lorenzino. Frate, andate dal Corsini, e ditegli che adoperi in modo da protrarre le sue risposte, che dia loro parole, e che faccia credere di aver cose importantissime da comunicare al Duca, insomma che procuri di tirar la faccenda in Iungo sino a domattina.

Fra Lionardo, E domattina?

Lorenzino. Domani il Corsini sarà libero.

Fra Lionardo. In qual guisa?

Lorenzino. Non vi posso dire più di così: andate, fra Lionardo, e credetenii.

Fra Lionardo. E il Carnesecchi?

Lorenzino, Il Carnesecchi l' ho fatto carcerare.

Fra Lionardo. Voi? e perchè? (Ecco fallito il mio disegno.) Voi nun siete mai sazio.

Lorenzino. Per salvar il Corsini, per liberare Firenze. Sappiate che il Carne-ecchi voleva ucciderni, voleva sollevare il populo, fare un mondo di pazzie, e così rovinare la natria. Sciocco, non sa conciurare: è troppo leale.

Fra Lonardo. Ma chi volete voi ingannare con queste

parole?

Lorenzino, (Ghipnando,) Tutti: — andate, fra Lionardo, date tempo al tempo, e ricordate che dove manco si crede l'acqua rompe. Tutte le cionee de Fiorentini non caverelibero un rano dalla bi ca, e i loro stenti per levare il capo non servirebbero ad altro che a carcairi più in fondo. Quando il chirurgo vuol tagliare il gavocciolo e guarire l'animalato, egli aspetta che sia venuto a maturanza, giacchè il cacciarvi entro il ferro prima del tempo non farebbe altro che peggiorare il male. — Or bene, il gavocciolo non è ancora maturo. — Aspettata.

Fra Lionardo. (Qual pensieri sta facendo costui?) Addio, messere.

## SCENA VI

## - LORENZINO solo.

Domani splenderà per la mita Firenze un altro sole, domani il mio nome, sonerà hendetto su tutte le labhira: essiteranno i poveri oppressi, la mia patria libera un'altra volta; tornerà la maraviglia d'Italia tutta, i facrus'etti rivedranno le loro case, rissiluteranno gli aptichi amici, e tutto per opera di Lorenzino... Ma sono io certe che le malvagie voglie del Guicefardino, dell' Acciajuoli, del Vettori, infami consiglieri di oppressioni, fautori della servitù, vorranno acchetarsi? All i si, lo veggo, è necessario che io vada a Filippo Strozzi; egli solo può compir l'impresa Questo Corsini e si può sal-vare, ne sono contentissimo; Manzo resterà prigione per alcun tempo, nè mi darà fastidio col suo minacctare; lo faremo libero, quando potrà veder salva la sua Firenza.

## SCENA VII.

#### CATERINA e LORENZINO.

Caterina, Va'la, traditore; va', e mira, se ti dà l'animo, l' opera tua; tutti i miei famigliari uniti non possono tenere la Nella; essa ha quasi perduto il senno, Lapo è istupidito dal dolore; che cuore è il tuo? – hai un cuore tu? così hai salvato il Corsini?

Lorenzino. Fra Lionardo sa tutto. Se il Corsini riesce ad aggirare i suoi carnefici sino a domani, è salvo; tu sai il resto.

Caterina. Oime ! Intendo, e tu, Lorenzino, vuoi?...

Lorenzino. Uccidere Alessandro, quell'Alessandro davanti al quale tu ti gettasti a' piedi in casa Lapo; me l'ha detto egli siesso.

Caterina. Ho fatto per salvare quegli sventurati, non m'accagionare di ciò.

Lorrnzino. Non te l'appongo a colpa; tu hai pianto davanti di lui, ognuna delle tue lagrime voglio riacquistaria con una ferita nel suo cuore. — Egli me, le pagherà tutte: sangue per pianto io voglio da lui, e temo che quel ghiotto non ne abbia a bastanza pel mio bisogno e per pagare il suo debito.

Caterina. Oime, Lorenzino!

Lorenzino. Egli crede di trovarti stasera da me. Il suo mado demonio gli mette una benda sugli occhi per inla buona vantura; egli crede che tu voglia rimproverarlo, e mi ordina di dirti che odia le parole;— tutto debbe ubbidirgli tacendo, il duolo senza lagrime, senza pianto, l'onore senza rimproveri.— Questa motte, bastardo, t'urciderò tacendo.—

Caterina. Ahi meschina me 1 ed io?

Lorenzino. Tu rimanti in casa, chè io ti vedro prima di partire, e, se farà d'uopo, mandero per te. Caterina. Ma come partiral?

Lorenzino. "Chiederò dal vescovo di Marzi la licenza per le chiavi delle porte, a per le cavalle delle poste; gli dirò che mio fratello Giuliano sta morendo, e che io debbo andarmene a Cafaggiuolo stanotte per ricogliere il suo ultimo flatolascia a me la briga di far ch' e' creda alle mie parole, e' mi darà sicuro la licenza; ma sta' pur certa che lo non fuggirò che vedendo la cosa andata in conquasso: sei Pazzi, so i Capponi o i Berlinghieri mi erederanno, rimarrò in Firenze a compiere la santissima opera.

Caterina, Ah, lo volesse Iddio!

Lorenzino. "Papa Paolo ci aiuterà : egli porta grandissimo rancore al hastardo; non dimentica come costiu gli sia venuto innanzi a Roma seguito da trecento lance spezzale, e pigliani o quasi d'assatto le stanze papali. Paolo è de l'arnesi, e non iscorda nulla; e io di ci sono altri forti motivi di ruggine fra costoro due. "I cardinali Salviati e Ridolli ci presteranno la loro assistenza, noi triopieremo. —Si, mia Caterina, non temere; e se a Roma il Molza "i scrisse una orazione contro di me, or hen cilile altri chair intelletti mi loderanno acielo, e di questa guisa mi riavrai onorato, degno del tuo inestimabile amore.

Caterina. (Stringendogli la mano.) Mio adorato Lorenzo.
Lorenzino. Questa mano che tu stringi ora, è quella che
stringerà il ferro liberatore di Firenze. — Oh quanta forza
tu le porgi col toccarla! th togli da essa le sue passate immondezze.

Caterina. (Abbassando gli occhi.) Ah! Lorenzino, la mia è poco dalla tua diversa.

Lorenzino. No, Caterina, per un Lorenzino quest'amore, forse agli occhi del mondo sacrilego, colpevole, è del tutto santo. In ona mava, e da te imparai ad amare; — l'amore caldo, ardente, è da per sè stesso una fede. Chi può amare non è scellerato del tutto, perocchè può ancora credere in qualche tossa.

Caterina. E la sventurata Nella, non vorremo noi farla contenta ?

Lorenzino. Se il Corsini fa in modo di mandar le cos ni lungo sino a domani, le t'ho già detto, è salvo; ma se io m' adopero alla scoperta per lui, egli non può scampare la sua mala sorte, ed io son rovinato. Alessandro, poche ore sono mi ha fatto tremare, ma per l'ultima volta.... Un Donzelto. (Entrando.) Michele del Tavolaccino chiede di parlarvi, messere.

Lorenzino. Fallo entrare. (Il denzello esce.) L'asciami un po solo; Caterina; ho dato qui la posta al mio Michele; poiche il mio palazzo non è più siguro: Addio, Caterina. (Pigliandole la mano.)

Caterina. Addio, Lorenzino. La tua impresa sacrosanta ti difenda da perigli, e il mio amore ti faccia forte, addio. (Esce.)

## SCENA VIII.

## MICHELE del TAVOLACCINO e LORENZINO.

Michele. Eccomi a' vostri cenni, messere.

Lorenzino. Siedi, Michele, che la faccenda è gravissima. (Siedono.) Tu mi sel sempre fedele, neh?

Michele. Al corpo di...! pressochè io nol dissi! dubitate forse? non vi sono io debligato dello vate? non è per viole non m' hanno taglitato il capo? non siete voi quegli che mi fa vivere lautamente ? jo, si meschino, che se dovess' sostentare la mia povera persona con quella pidocchieria della gabella del sale vivreè a denti secchi, e finirei col morire di tisico. Che cosa v' ho fatto per dubitare della mia réde?

Lorenzino. E chi t' ha detto ch' io ne dubiti ?

Michele. Non son mica sordo io, messere. Non ho impegnató con voj quiesta mia fede? A chi dover i venderla ora, e chi di essa mi vorrebbe dare un quattrino? fo ne ho una sola di fede, e questa è tutta per voi; ed lo mi l'ascerei scucirè da capo a pietti anzi che mancarvi. I gran signori che hanno tutto in buon dato, quelli si che ne posseggono molta e la van vendendo a molti; ma noi povernii...

Lorenzino. (Interrompendolo.) Nulla, Michele mio, tel domandava così... per udirmelo ripetere. — Ti parlai altre volte d'un certo vituperato saccente di Corte, che del continuo mi va uccellando, che si prende giuoco de fatti miei, quasichè io fossi un bertuccino.

Michele. Al corpo! al sangue! che si che me ne avete fatto motto, ma tenendomi per aria e non mi dicendo mai chi fosse questo sporco marrano; oh ditemi, messere, chi è, e da quel Michele che sono, costui non vi darà più noia.

Lorenzino. Oime no, ch'egli è un favorito del Duca, e potrei farti capitar male.

Michele. Sia chi si voglia, glie la farò vedere; l'ammazzerò se fosse anche il diavolo, 28

Lorenzino. Orsu, Michele, poichè tu sei ben risoluto, sappi che voglio esserci ancor io alla festa: io condurrò costui in luogo sicuro, ed a man salva, senza alcun pericolo al mondo, ce lo toglieremo dagli occhi,

Michele Come più v'aggrada, messere; ma ditemi il nome di questo cane fastidioso, il quale è stufo di stare al mondo: uccellar voi l oh glie le faremo ritornar in gola tutte le sue beffe, le sue villanie, muoio dalla voglia di conoscerlo

io, costui: deh l cavatemi del capo questo pensiero: dite su: come si chiama per suo malanno?

Lorenzino. Lo saprai questa notte: tu intanto fa' di essere da me sull' imbrunire, ma per carità non ne parlare ad anima viva, Addio.

Michele. Sta bene, ma un' altra volta spero che avrete più fidanza nel vostro Michele, che si lascerebbe tagliar a pezzi per voi, messere.

#### SCENA IX.

#### CATERINA GINORI ed i SUDDETTI.

Caterina, (Entrando furiosamente, ) Ah | Lorenzino, corri dietro alla Nella, presto anche tu, Michele; ella riusci ad ingannarci tutti, si mostrò cheta, e trovato il destro è fuggita : presto....

Lorenzino, Ma dove ?

Caterina. Sicuramente ella vuol vedere il Corsini; sarà andata al Palazzo della Giustizia, forse dal Duca: non perdere un istante, Michele,

Michele. Corro a cercarla. - Siamo d'accordo, messere. (Esce rapidamente.)

Caterina. Va', Lorenzino mio, va'dal Duca. Lorenzino. Ci metterò ogni cura. (Parte.)

## SCENA X. CATERINA sola.

Oh quante sventure, ed io più sciagurata di tutti chè vivo in peccato mortale, zia di Lorenzino, moglie di Lionardo Ginori. — (Odesi una campana sonare, e Caterina si pone ginocchioni.) Deh, Madonna, accogli benigna questa mia preghiera I Tu vedi ch' io non era nata alla culpa; sgombra dal mio cuore il mio riprovevole affetto, e salva questi poveri triblolati, che fidano nella tua intercessione; ma se i peccati nostri vogliono morte, deh fa' che si prenda la giustizia divina questa mia vita dolorosa. (In questo mezzo odesi

Lapo, che grida. La mia Nella l la mia Nella l)

Caterina. (Alzandosi.) Ahi misero vecchie, come trovar modo a consolarti? (Parte.)

#### PARTE SECONDA.

Le prigioni nel Palazzo di giustini detto del Bargello. Si veggone varie stanze in fila; nella più lentane, la quale è destineta a dare i marcri, v'h un tavolsto sul quale stanno ammorchisti tutti gli ordigni del tormento come hoveghi, teneglie ce. Una gressa corda pende da una carracolo infissa nel soffitto, la quale serve a dar la colla. Nella prime stanza te pareti sono nude e sesso intonace, ce dinamo collatalo alcunt travicelli ritti entranti nel pavimento, sui quali sono conditi vari anelli di ferro.
Alcune paneces sono pare accomandate alla parte inferiere dei muri.
de' Famigli degli Otto con arme in asta va passeggiando nella seconda stanza.

#### SCENA XI.

BERNARDINO CORSINI con le catene alle mani ed ai piedi accomandate ad uno degli anelli di ferro, e Fra LIONARDO:

Bernardino Mal ci mancava anche questa!

Fra Lionardo. La è proprio così: Manzo è sostenuto in palazzo e per opera di Lorenzino, che ti manda per me la bella ammonizione che testè hai udito.

Bernardino. Lorenzino ha finito di uccellarci. Io non aveva nulla a dire, nulla a celare: mi conoscono, san tutto meglio di me; e poi chi sa che il consiglio di Lorenzino non mitri ad accalappiarne altri ancora; chi può sapere quant egli sia malvagio? Non ho più speranze, non posso più scampare la mia mala sorte, e bisogna morire. Povero Carnesecchil mi sa male per lui soltanto, chè sicuramente manderanno qui perche sia esaminato.

Fra Lionardo. Ahi l quanti morivano in queste stanze

maledette; i più caldi popolani facevano qui udire i loro gemiti, qui s'infrangevano ai generosi le ossa, qui i martori strappavano dalle loro labbra false e forzate confessioni, qui muojono ancora i Corsini, giudicano i ser Maurizi.

Bernardino. Dite piano per carità, chè nell'altra stanza stanno i Famigli degli Otto. Perchè volete voi che io midolga del mio caso, se i più fedeli miei amici perirono alla stessa guisa in questi luoghi, or sono pochi anni? Non ricordate vol Bernardo di Dante da Castiglione, Francesco di Nicolò Carducci, Giambattista Cei ? Or bene, tutti questi cuori ardimentosi, questi sviscerati dello scampo, della libertà di Firenze morirono decapitati; la stessa mannaia sara per me, ella non mi spaventa, così potesse tornar libero il mio Manzo come io morrei senza una doglia d'animo al mondo. 29

Fra Lionardo, Dunque ser Maurizio sa tutto?

Bernardino. Sa tutto meglio di me, e mi condanna senza alcuna formalità di giudizio; così muoiono i difensori della patria; il loro amore è delitto, i loro stenti per procacciarsi una men trista condizione sono ribellioni, la loro fine....; (accennando nell'altra stanza) guardatela, fra Lionardo.

Fra Lionardo. (Mestamente.) Corsini, in qual luogo ti assassineranno ?

Bernardino. Qua in queste stanze, perchè i vili hanno paura, a porte serrate; e poi vogliono tutto per essi il dolcissimo spettacolo. Ah! almanco ch' io notessi salutarti ancora una volta cielo della mia Firenze! le mie catene più non mi peserebbero.

Fra Lionardo. Ser Maurizio ha conceduto ch' io venissi qui ad udire la tua confessione, mio Bernardino; ma io ti credo assai manco peccatore di me, perocchè tu muori martire della tua patria. Iddio non iscorda così fatti meriti, il regno dei cieli è per te , basta soltanto che il suo santo nome unito a quello della tua terra sia sulle tue labbra, e il paradiso avrà un' anima eletta di più, e tu da quel beatissimo soggiorno pregheraj per la nostra addolorata Firenze, e le affretterai il perdono del Signore.

Bernardino, Voi mi conoscete, fra Lionardo. Voi siete per me il popolano fiorentino e non il Domenicano di San-

Marco.

Fra Lionardo. Bernardino, guai, guai a colui che non ha ove riparare per togliersi alle ingiustizie della terra! Ti offendo io, promettendoti un luogo nel quale le tue virtùavranno il premio meritato? Ti è grave la speranza di una vita avvenire felice, a te che tanto fortunosa hai la presente? Voglio io tramutarti in vule, svigorirti la nobile flerezza del tuo cuore con questa credenza? No, Bernardino, io vorrei che il sorriso d' una vita eterna inflorase la tua sembianza, che tu sidassi la morte col nome di Gesù sulle labbra.—Olli come è poca cosa la morte se la fede ci sta in cuore! Tu sei tutto amor di patria, ma saresti buono tu di mostrarmi una patria dove non sia religione? Per rispettare gli uomini, per amarli come fratelli, bisogna prima venerare, adorare iddio; umilia adunque le tue ginocchia dinanzi alla sua sovrana volonià.

Bernardino. Io morro cristiano, fra Lionardo, e questo vi metta in quiete. (Si getta sur una panca, e resta pensoso.)

Fra Lionardo. Muori con Cristo e rivivrai con lui. (Non mi dice niente della sua Nella, meglio così, un affanno di meno al suo cuore.)

Bernardino. (Alzandosi.) Olimè! perchè in quest' ora solenne mi fornano alla memoria i segni d' una vita ch' lo sperava felice? Io voleva morire con un solo pensiero nella mene, un solo desiderio nell' anima, Firenze; ma una forza irresistibile mi trascina altrove. Ditemi, fra Lionardo, che fa la mia Nella? Eccomi già meno saldo: oh come mi diventa paurosa la morte!

Fra Lionardo. La Nella è presso al suo vecchio padre, e ti dà prova d'amore sovrumano ingoiando le proprie lagrime, mirabile esempio di tenerezza filiale.

Bernardino. Àl 1 se sapeste come io l'amol quante belle ed onorate speranze io aveva posto in let I lo voleva dare al mio paese figli liberi, virtuosi come i nostri maggiori, ed aveva loro scelto per madre la mia Nella. Sebbene di condizione più unile della mia, ella nutre pensieri generosi; si, quell'anima gentile è capace d'ogni maggior prova di coragio, ove il bisogno lo voglia. Figlia di Lapo, valoroso difensore della nostra spenta libertà, 20 se aveste veduto allorchè questo vecchio fiorentino s'affaccendava intorno le fortificazioni, passando le notti al sereno insieme col gran Buonarroti, che bastionava la sua patria, vincendo con quest' opera santissima tutti i prodigi del suo ingegno, fatti a sollazzo di principi; se aveste veduto quella tenera fanciulla, correre fra la nostra milizia ed aiutare il padre e la patria, e portar terra e soccorrere feriti e incorrar della voce i paurosi! No ila be-

nedicevamo, e l'esempio di questa mirabile donzella ci faceva durare nei più doltrosi patimenti. Il mio cupre batteva per lei d'un aiuore nato fra i perigli, amore generoso come quello che m'acreadeva per la mia Firenze. Ahi Lesso doveva spegnersi con la nostra libertà.

Fra Lionardo. Per risorgere più bello dove non si muore.

#### SCENA XIII.

#### Ser MAURIZIO e i SUDDETTI.

Ser. Maurizio. La confessione dovrebbe esser finita oramai a fe dei diavolo! Frate, non e' è più bisogno di voi qui; potete andarvene pe fatti vostri, e lu, Corsini, bai nulla da soggiungere a quello che hai detto?

Bernardino. Nutla, Cancelliere : si può sapere la sentenza

finale degli Otto?

Ser Maurizio. Che Ottol per le non oco-tre darsi Lanta briga; sèi traditiore, cenisti di soppusto in Firenze portatore di lettere de rubelli, tu congiuravi contro il tuo Duca, volevi commovere il popolo, truridare i elttadini più leale dabbene, mettere in mano della pibe sfrentati il governo di Firenze; questo volevi tu, e mi domandi qual sia la sentenza degli Otto? E poi, io sono gli Otto; sua Eccellenza s'affida del tutto in me, e puoi sapernii ben grado, se non ti fo mettere alla colla.

Bernardino. Così parli a uno de' Corsini ? Afimazzami, scelleratò, szai su me l' odio che porti a miel concittadini, ma non m' insultare: le tue parole sono peggiori della tua corda: fammi straziare, ma che io non oda la tua voce, ella è il più crudele tormento che dare si possa. Fammi uceidere, ed io morrendo sarò snoora più grande che le mie sciagure, più forte che il mio dolore, nè esso oseri mandar fuori per la mia bocca un gemito, un lamento. Io ti mostrerò come debbe norire un uomo il quale era degno di vivere, ma non dove giudica e condanna un ser Maurizio. No, la morte non varra ad impallidire il mio viso nò a far tremare le mie membra, e il mio coraggio insulterà alla tua iniqua allegrezza.

Ser Maurizio. Fra un'ora muteral favella, valente popolano. (Volgendosi a fra Lionardo.) E voi non volete andarvene? Fra Lionardo. Io ricevetti la missione da Dio di predicare arditámente la sua fede e di assistero i moribondi ne' loro ultimi istanti, non posso quindi abbandonare quest' uomo, il quale non ha aneora fatta la sua confessione:

Ser Maurizio. Andatevene tosto, che altrimenti farò in guisa che l'accompagniate nel suo viaggio, e questo non vi garbera sicuramente. (Pigliandolo pel braccio.) Via di qui.

#### SCENA XIII.

## Un FAMIGLIO degli Otto e i SUDDETTI.

Il Famiglio. Illustrissimo signor Cancelliere, qui fuori è una giovane che ha una polizza di sua Eccellenza il signor Duca per voi.

Ser Maurizio. Chi è costei ?

Il Famiglio. Non la conosco, è molto turbata, ha un viso stravolto che fa paura.

Bernardino. (Scotendo le catene.) Oh Dio, la mia Nellat Fra Lionardo. (Trattenendolo e baciandolo in volto.) Chetati, povero Bernardino.

Ser Maurizió. Non fare II pazzo; chè ti leverò io il ruzzo del capo: e tu, frate, non te ne vuoi andare, eh? Meglio così potrei aver bisogno di te per qualche altro; rimanti pure chè non.mi sarai di soverchio. (Voglio esamuarmelo.) (Parte col Famiglio.)

## SCENA XIV.

## Fra LIONARDO e BERNARDINO CORSINI.

Bernardino. Ah 1 sicuramente è la mia Nella. Oimè come è terribile questo momento, quanto spavento a mi diventa la morte..... Ma in qual guisa sarà riuscita a giungere fino in questi luoghi?

Fra Lionardo. Chi sa I forse non sarà la tua Nella; sai che qui sono molti gli sventurati, qualche altra forse che....

Bernardino. Il cuore non m'inganna, vedrete.

#### SCENA XV.

NELLA entro preceduta da uno de Famigli degli Otto, il quale le accenna il Coisni, e tost.mente si rilira. L'aspetto di leti e sicuro et ha qualche cosa di solorne, Fra LIO-NARDO te va incontro. Il CORSINI fa un passo, ma la catena che lo lirne presso di muro gl'impedisce di avanzarsi verso di lei, e le slende le, mani.

Bernardino. Nella, mia Nella, come ti basto l'animo di venire in questo luogo ? guarda il tuo Corsini l

Nella. Ti voleva vedere una velta ancora, e m' è riuscito: non ti adirare, o mio Bernardino.

Fra Lionardo. Fanciulla maravigliosa, perche non ti

Nella. Non sono venuta qui a farti debole, no; nel momento che t' han menato prigione io non sapeva quel che mi facessi; perdonalo adunque al mio immenso-amore, ma in questo punto sono mutata; deh lascia che io ti sia vicino almeno per qualche istante. — Sel corrucciato, Bernardino? la mia presenza ti da fastidio?

Bernardino. No, mia dolcissima Nella, ma non mi basta il cuore di affrontare la morte appresso di te; in qual guisa posso io lasciar coraggiosamente la vita al tuo cospetto ? Ma come se giunta sin qui ?

Nellā, Ascolami: Sai che madonna Caterina ci fece tutti andare da lei; quivi non so quello che mi facessi; una forza straordinaria si era impadronita di tutte le mie membra, quando vennero a chiamare fra Lionardo: to voleva seguirlo, me lo impedirono: (a fra Lionardo) me l'avete vitetato voi stesso. Trovai miglior partito quello di fingere di acchetarmi; ma poi veduto il buon momento, sono (uggita come un lampo.

Bernardino. E dove sei andata?
Nella. Dal duca Alessandro.

Bernardino. (Cadendo a terra e coprendosi gli occhi colle mani.) Oimel tristo, oime! fuggi, fuggi.... ammazzatemi... strozzatemi... ser Maurizio.

 $Fra\ Lionardo.\ (Rialzandolo.)\ Corsini$ , tu sei meno che uomo ora.

Nella. Corsini, io prevedeva le tue furie, esse non mi

spaventano; vedi che per trovarmi teco ho posto a pericolo la cosa più inestimabile ch'io m'avessi, il tuo amore: — l'ho io perduto?

Bernardino. Tu, Nella, dal bastardo? da quel portento di nefandità che questa mattina voleva rajurti l'onore? tu portare la tua persona nella sua inferrate dimora, sucida d'ogni bruttura, maladetta da tanti misfatti?

Nella. Per veder te.

Fra Lionardo. Ma chi ti fece forte a questa guisa?

Nella. Le mie sventure e quelle della mia consumata Firenze.

Bernardina. Credi, Nella, 'd' essere venuta a recarmi sollievo? Ofi quanto t' ingami: ciò che mi ducì e più crudele della morte, La figlia-del yecchio. Ianaiuolo Lapo nelle stanze d' un Alessandro l' a qual 'prezzo t' ha conceduto il favore di vedermi quello scellerato.

Netla. M'insulti's sia con Dio, non l' be meritato. Io ho avuto il coraggio di gettarmi a' piedi di colui che mi voleva disonorata, gli lio parlato. Se tu avessi udito le mie parole cesserebbe il tuo stupore, esse non eran quelle d' una faniculta disperata no, eran depne di corsini, dell' amante della Nella, di colui che doveva esserle sposo. Ivi era il Guicciardino ed altri che io non consecva, e costoro all' udirio si guardacono in viso maravighati, trasugnati; Alessandro stesso, vedendo quel mio curaggio, pareva che avesse mutato natura; in quel mentre arrivo uno frettuloso, si pose a parlargli all' orecchio, e mi procurò la grazia di favellarti da quel che ho potuto intendere.

Bernardino, E chi era costui?

Nolla. Nol so; era un giovane bruno d'aspetto, piccino e sparuto della persona, pareva di temperamento malinconico, e mi guardava fiso fiso; se mal non ricordo, vestiva di colore oscuro e molto trascuratamente.

Fra Lionardo. Era Lorenzino: qual inesplicabile misterol non intendo nulla. Lorenzino consigliare il Duca a asciarti venir qui I che fossero mai vere le sue strane parole?

Bernardino. Il drudo della Ginori I Tu sei lella e spedita mia Nella; è andato fallito a quegli empi il primo disegno, ne hanno immaginato un altro che il caso ha perato loro dinauzi, e tu sei ora nelle loro mani. Cimè, doloroso I io non era pronto a così muovo martoro; fra Lionardo, oh Dio questo è affanno insuperabile I. Fra Lionardo. Sta cheto. Bernardino; sino a tanto che mi resterà un filo di vita io difenderò la tua Nella.

Nella. Io non corro niun pericolo, Corsini l Per te impa-

rai ad amare, e per te imparerò a morire.

Bernardino. Ah! vivi, vivi mia Nella, e perdonami; non so quel che mi diea, vivi pel tuo povero padre, per lui che difese le nostre mura, per te che partecipasti con noi le fatiche dello sfortunato assedio... Oh Dio quali ricordanze ! (Naddrizsando la persona e pigliandole la mano.) Vivi, parlante immagine della nostra spenta libertà, vivi per eterno obrobrio dei traditori della patria; il vederti sia per que'codardii il più acerbo rimprovero; amante, sposa, anima del Corsini, abbaseranno gli occhi quando si abbatteranno in te; tremeranno alla luce angelica del tuo volto, no, non avran cuore di resistere allo sfolgorato splendore delle tue pupille: deh l ch' esse sieno per que' poltroni come il fulmine del Dio delle vendette: ... no, non basterà loro la vista di profanarti.

Nella. Ora ritrovo il mio Corsini. Si, patirò la vita pel mio cadente ed infermo padre; ma il mio pensiero ti sarà sempre rivolto: — il giorno che cesserai dal vivermi nella

mente . la Nella non sarà più.

Fra Lionardo. Anime generose, perchè Firenze tutta non x'ascolta? Ahl Firenze, hai troppo pecciato: le ceneri di fra Jeronimo Savonarola chiesero dunque vendetta e l'ebbero? — Sventurata Firenze, li Signore la fatto cadere su te la sua tremenda parola, la tua stessa empietà ti arde come un fuoco divoratore, atterra i tuoi palagi, distrugge i tuoi vigneti, diserta le tue campagne. Gesii, tu abbandonasti el sue vedove, scordasti i suoi pupilli, avanzi miserandi della peste, della guerra fraterna, le braccia de' pochi cittadini sopravvissuti inflacchimot, la loro cervice si è incurvata fino a terra sotto il giogo: piangi, Firenze, plangi chè il giorno di Dio it sia sul cano.

Bernardino. (Cadendo ginocchioni.) Iddio, perdona a'miei peccati, e campa dalla vergogna quest'inpocente giovane.

Nella. Dammi forza, o Signore, e fa che presto io possa

Fra Lionardo (Trae dal seno un picciola crocifisso d' anorio ed alza l' una mano al cielo.) O tu che sostenesti il martirio degli uomini ed eri Dio, che venisti a portare sulla terra la parola dell'altissimo padre tuo, che agli uomini, brutti di orogolio, predicesti umitià, che ai duri de efferati gridasti

BEVERE.

amore, fratellanza, che tutti nella tua fede chiamasti uguali; o tu che per bocca del tuo fra Jeronimo ci promettesti la fine di queste sciagure, quando i nostri patimenti fossero giunti al colmo, ora attieni la tua parola, chè le nostre miserie non possono essere maggiori, ed acciocchè i popoli della terra non dicano: Dov' è la bontà, la fede di questo loro Dio, dove la sua misericordia, perchè vuole egli che il giusto sconti i misfatti del peccatore, qual Dio è questo loro, dove se n' è ito: ubi est Deus eorum ? E tu', padre clementissimo, esaudiscimi. non per me che sono il più indegno de' tuoi servi, lordo di peccato, ma per le tue pietose viscere che davano agli strazi del mondo questa carissima parte di te ch' io bacio (baciando il crocifisso), ch' io bagno delle mie lagrime. - Signore, deh perdona I perdona I ti basti quest'innocente olocausto d'espiazione, e la tua Firenze, ora fatta l'obbrobrio del mondo, torni ai giorni del riscatto, della letizia.

Bernardino. (Tranquillo.) Ora non ho più nulla a fare col mondo.

Nella. Io ti rivedro di corto dove più non ci avremo a separare e dove le sciagure terrene non hanno alcun potere. — Noi saremo ancora beati, e ci uniremo in Dio. Non è vero, Padre?

Fra Lionardo. (Imponendo le mani sul capo ad ambidue.) Martiri, levate al paradiso la vostra speranza, il vostro desiderio; gli empiù non morranno maì a questo modo: cosi muore il giusto.

## SCENA XIV.

## SER MAURIZIO, ed i SUDDETTI.

Ser Maurizio. (Vedendo i due inginocchiati.) Per mia fo si vede chiaro che tu sei vero discepolo di fra Jeronimo; voi frati piagnoni per operar miracoll siete fatti a bella posta. M'hai tramutate le stanze del bargello nella tua chiesa di San Marco. (Bernardino Corsini e Nella si atzana.)

Fra Lionardo. Cancelliere, nella vostra prima fanciullezza avrete anche voi creduto in un Dio?

Ser Maurizio. Sono io solo, frate, quegli che interroga qui dentro. — Ti do una buona novella, Corsini: vivrai sino a domani. Bisogna che ti esamini di bel nuovo insieme col tuo gran Carnesecchi, e la Eccellenza illustrissima del signor Duca poi vi farà grande onore ad ambidue; sarà presente all'esame.

Fra Lionardo. (Onnipossente Iddio, fosse opera di Lorenzino? di qual' uomo ti servi per salvare? — quest' è pro-

digio.)

Bernardino. Ho detto tutto, perchè non era cosa che mi potesse recar vergogna presso i buoni, e. perchè le vostre spie ve l'avevan detto prima ancora di me: Manzo Carnesecchi non c'entra per nulla nelle mie faccende.

Ser Maurizio. Lo vedrem domani, non già per condanale re che sei bello e shrigato, e quel che meglio vale, al vedere di questo frate, già confesso, pentito e santificato; ma pel tuo Manzo al quale le strappate di corda smungeranno un po di quell'orgoglio che gli scalda il capo e starà sodo: oh lascia fare a me che voglio levargli i suoi umori.

Nella. (Stringendosi al Corsini.) Ah mio Bernardino l

Ser Maurizio. Basta così, l'ora è battuta da un pezzo; andatevene, ragazza, e voi, frate, accompagnatela, giacchè il demonio lo vuole. Oht se potessi sapere chi è quel tristo che non lascia fare il debito uffizio alla giustizia! Spero nondimanco che entrerete nelle bisogne del Carnesecchi domani.

Fra Lionardo. Verrò a confessarlo, se mi manderà a

chiamare.

Ser Maurizio. E io poi la farò da frate meglio di to, e mi proverò a confessare il confessore. Esci in malora, chè mi fai stomaco, e sta in cervello, perchè io ti tengo gli occhi addosso da un pezzo, e ti so dire che avrai da me quel che ti vai cercando. — Tu hai la lingua lunga e parii troppo; or bene, anch' io voglio provarmi ad operare miracoli: te la farò allungare d'un buon palmo, e anzichè parlar di vantaggio non potrai più proferir parola.

Fra Lionardo. Fra Jeronimo ucciso parla ancora; e sta' certo, o cancelliere, che sarà lo stesso di Fra Lionardo. I martiri furono miseramente trucidati, ma ogni ferita sul loro

corpo dava eterna vita alla loro parola.

Nella. (Con gran fermezza, pigliando il Corsini per la mano.) Corsini, addio.

Bernardino. (Baciandola in fronte.) Togli, Nella, il primo e l'ultimo. — Ecco il suggello delle nostre nozze.

(Nella manda un allissimo grido, e, vinta da un tremito che le piglia tutte le membra, cade in terra come morta; fra Lionardo l'assiste.) Bernardino. L'ho uccisa?

Ser Maurizio. (Guardando la Nella alla sfuggita.) Non è morta, no, mè ne intendo; — ci vuol altro a morire.

## ATTO QUARTO.

## PARTE PRIMA.

Il Mercato Vecchio iu Firenze, come era anticamente, cioè senza il portico che oggidi vi si vede l'atto murare da Cosimo I, e con la colonna sulla quale è posta la statua dell'Abbondanza. Totto all'intorno le botteghe sono chiuse, essendo il giorno dell' Epifania.

#### SCENA I.

- Il Popolo ca e viene, quelli di parte piagnona passano via mesti de a capo chino, altri se la spassano senza badar loro, alcuni si fermano e formano gruppi qua e là. Veggonsi varie maschere fra la moltitudine. A destra vicina alla prima bottega chiusa è una lunga panea sulla quale sono seduti il TINCA pellicciaio ed il PIASTRELLA orefice.
- Il Tinca. Ma la è proprio così, il carnovale è principiato bene; povero Lapo I la passo brutta.

Il Piastrella. Ma era veramente il Duca?

Il Tinca. Sicuramente, me l'ha detto il Masaccio bece caio, e fecero il diavolo e peggio in quella casa disgraziata, buon per Lapo che v'era fra Lionardo.

It Piastrella. E la Nella?

at Tinca. La Nella insieme col padre fuggi di casa, e non si dove si siano nascosti I Il Duca voleva porre il becco su quella savia e bella fanciulla, ma ella non è pasto per lui, e ora vuol tirare il collo un bel pezzo prima di ghermirsela. Lode al Cielo che io non ho nè moglie, nè sorelle, altrimenti...

Il Piastrella. Oh, oh, ogni cencio vuol entrare in bucatol Faresti di necessità virtù, andando per la battuta ed acconciandoti a' tempi.

Il Tinca. No, alla croce d' Iddio che non patirei in pace

il mio disonore; avrei cuore di scannarle colle mie mani, anziche vedermele insudiciate da que' ribaldacci. Sai che durante l'assedio diedi buona prova di me, così avessi potuto divorare il cuore a quel ghiotto di Malatesta, 31 che si beccò su i nostri denari per tradirci, per venderci al Papa e agli Imperiali...; ma il diavolo n' ha fatto un buon boccone, così, se ne portasse gli altri, che sotto coperta di difenderci ci rovinarono.

Il Piastrella. Chi ti udisse, direbbe che se' tu quegli che dà le mosse ai terremoti. E a che giovano coteste tue ciance? le son cose stantie, e a cavarle fuori adesso non c'è nulla da guadagnare, giacchè sai che sono gli stratci quelli che vanno all' aria.

Il Tinca. L' animo mio, l' ho sempre detto, e lo dirò sino a tanto che mi varrà la lingua; e quando si trattava di operare e di menar le mani, feci anch' io come ogn' altro cittadino e forse meglio.

Il Piastrella. Ah! ah! Ti credi uomo di gran conto tu, per essere stato due o tré volte sulle mura a fiutare i nemici; bada all'arte tua che sarà meglio, tu parli a tutto pasto di ammazzare, squartare, e io credo che in caso di pericolo la daresti a gambe al pari'e più presto d' un altro.

Il Tinca. Mi giudichi da te che hai un cuore di coniglio. e che per danaro l'accoccheresti a tuo padre. Ci conosciamo,

Piastrella, (Alzandosi,)

Il Piastrella. (Alzandosi.) Che vorresti dire ? Sono noto nell' arte mia, e quella tua linguaccia che taglia e fora, non mi può fare un male al mondo.

Il Tinca, Oh, oh, nell' arte tua l e dove hai cotest' arte tu? Ti tieni per un Cellini, e hai manco cervello d' un'oca

per non dir peggio.

Il Piastrella. Che Cellini! tanto sa altri quant' altri, le mani le ho ancor io.

Il Tinca. Lo sanno que' mal capitati che ti danno a lavorare come son fatte, lunghe lunghe.

Il Piastrella. Doh., che ti venga il malanno I che vorresti dire? Pensa piuttosto a' tuoi vaj, che alle bisogne mie. Vaj? in fede mia, gatti begli e buoni a' quali dai la caccia di notte su pe' tetti; - bada a non ti fiaccare il collo, Tinca prelibato.

Il Tinca. (Minacciandolo.) E a te, se non terrai la lingua fra' denti, ti fiaccherà il boia o questa mano.

-Il Piastrella. Va a dirlo a' morti ! non mi fei paura, scuoiagatti!

Il Tinca. (Minacciantolo.) Che si che te la fo vedere. (Alcuni del popolo accerchiuno i due, in questo entra Ceccone calzaiuolo.)

#### SCENA II.

## CECCONE calzaiuolo ed i SUDDETTI.

Ceccone. Pace, pace, eccovi sulle solite querele; è pure strano questo vostro gusto di mordervi sempre. (Gli accorsi del popolo si allontanano.)

Il Piastrella. Meno male se graffiasse; ha sempre a fare coi gatti.

Il Tinca. Sei più buono a graffiar tu, che hai le mani uncinate.

Ceccone. Tacete in vostra malora, che mi fareste rinnegare la pazienza. (Stringendosi ai due.) Sapete la bella nuova?

Il Piastrella. Oh! di Lapo? la sappiamo.

Ceccone. E del Corsini sapete?

Il Tinca. Del Corsini non sappiam nulla,

Ceccone. Ah! ah! Udite ser Maurizio scovò fuori il Corsini in casa Lapo, e l'hanno fra l'unghie ora.

Il Tinca. Al corpo! al sangue! ci resta altro a sopportare.

Geccone. Sta cheto chè te ne dirò di più nuove ancora:

messer Manzo Carnesecchi sta vedendo anch' egli il sole a scacchi.

\*\*Il Tinca: Che! anche messer Manzo prigione? Oh! schiu-

Il Tinca: Che! anche messer Manzo prigione? Oh! schiuma di furfanti, questa non la posso mandar giù.

Il Piastrella. Ti rimanga in gola Clie cosa vuoi fare? va ed appella se la sentenza non ti garba.

Ceccone. Dicono che fra Lionardo abbia confessato messer Bernardino.

Il Tinca. Comincio a sperare. Il diavolo non sara poi si

nero come egli si dipinge, giacche dove entra quel sauto, le cose si racconciano.

Il Piastrella. (Ridendo.) Si in paradiso — Sei ben tondo di pelo, Tinca mio bravo, e qualche volta poi mi sai del piagnone, ali lah! (ridendo) ti vuoi dare all'anima tu.

Ceccone. (Veggendo una maschera girare intorno ad essi.)
Oh parliam di Fiesole. (Al Tinca.) Ringrazia Domeneddio di
questo freddo; ne venderai delle pellicce tu.

Il Tinca. Ehm, sicuramente, e poi uno non si tiene per gran baccalare oggidi se non è impellicciato da ropo à piedi. Ceccone. Alle sante guagnele, anche quelli che si ten-

gono per gran baccalari sentono il freddo.

Il Trica. Che freddo? fumo che ammazza, ti comandano a bacchetta, o quel che è peggio vogliono la mercanzia a credenza, e avanti di saldar la ragione ti fan sudar senza caldo. — In altri tempi la non andava a questa foggia, e si poteva campare atimanoe colle proprie norrate fatiche, e dopo aver lavorato, un qualche quattrino restava sempre nella cassetta.

Ceecone. Affe d'Iddlo l tu nella mía non ne troveresti nemmanco cercandogli cogli occhiali. (La maschera continua

a girar loro intorno.)

Il Piastrella. Ma'i tempi sono scarsi! — Che ti pare, Ceccone, del mio bacile? sai che vi pongo all'intorno bellissimi fogliami, con puttini tondi e con animali di mezzo rilievo? — Voglio che Benvenuto Cellini crepi d'invidia.

Ceccone. Oh! tu hai plù arte di colui che trovò il grimaldello, e Benvenuto non è atto a scalzarti nè anche. Hai tu

finita la tua saliera?

Il Piastrella. Si, e sono sicuro che per essa il mondo conoscera la mia virtà.

Ceccone. Vi potrai mettere quel sale che non hai in capo.

Il Piastrella. E vi metterò inoltre quel poco che tu hai sempre sulla lingua. Anche tu stai, Ceccone, sul motteggiare. Il Tinca. (Da sè.) (Balordo l'e' si tiene per un gran mae-

stro, ed ha manco disegno d' un bufolo.)

Il Piastrellu. (Vedendo la maschera allontanarsi.) Il soffione se l'è battuta.

Ceccon. Al diavolo! — Per tornare al proposito, dunque sappiate che volevan dare la colla a fra Lionardo, ma il Signore non ha permesso una si orribile cosa; cambiarono di pensiero e lo lasciarono.

Il Tinca. Lorenzaccio sarà stato della brigata?

Ceccone. Non se ne sa nulla; dicono che quel maladetto filosofo studii sempre; per me credo che studii la maniera di trappolare, e per questo conto nel Guicciardino ha un perfetto maestro, poichè costui è pin doppio d'una cipolla; io

metterei le mani nel fuoco, che la è faccenda rigirata da que' duc furbi, e chi sa quanti guanti ne verran fuori.... mal siamo pure in buone mani.

Il Tinca. Si, davverol e sia maledetto chi volle cosi. Il come mel disse il giorno che udil sonare la campana di palazzo, che ci chiamava a parlamento, e mi venne a memoria che fra Jeronimo Savonarola, da quel santo uomo che fu, la intesa dirittamente quando fece serivere nella sala grande del maggior consiglio quella sua stanza che terminava:

« E sappi che chi vuol far parlamento

« Vuol torti dalle mani il reggimento. » \*\*

Cectone. Oh! quella campana non ci dară più fastidio, il Duca la fece disfare: diavolo! era troppo grossa e mandava un suono si forte da intronargli le solennissime orccchie ducali. 12

Il Tinca: Ma se tolsero via la campana, serbarono il battaglio col quale ci dan mazzate da orbi a più non posso, dopo di averci fatto stare a stecchetto cogli accatti e coi balzelli.

Il Piastrella. Ci han cavato proprio le penne maestre, ma parla piano 1

H Tinca. Ci hanno spennato del tutto per dirla più giusta, e colle penne ci portarono via anche la pelle, e ora vogliono che noi stessi paghiamo il boia che ci frusta.

Ceccone. (Ridendo.) Ohl se non abbiem più la campana poco male, ci restano le reliquie che la buona memoria di papa Clemente ci mandò da mettere ia San Lorenzo. 31

Il Tinca. Per me ci avrei posto le ossa de' martiri della libertà alla croce d' Iddiol — Manco male che ivi sono le statue di Michelagnolo, le quali non haono altro difetto da quello in fuori di mostrarci figurate quelle buone lane de' Medici.

Il Piastrella. Anche su quelle statue vi sarebbe qualche

cosa a dire rispetto all' arte.

Ceccone. Per rispetto all'arte no, che ti venga il cacasangue I e poi lascia che la sagrestia sia terminata... ma già tu non se' mai contento di nulla : non le ti vanno a genio, neh?

Il Plastrella. Già Michelagnolo davanti di te non lo si può nominare senza trarsi di berretta; io credo che tu lo tenga per un Dio; e si che si mostrò uomo alcunc voltc, ed anche un pocolino, manco che uomo.

Ceccone. Che vai ciaramellando; Michelagnolo manco che nomo?-doh che ti pigli il canchero l'a questa guisa parli d'un Toscano che fa maravigliare l'universo? Il Tinca. Tu hai livore con tutti quelli che hanno maggior virtù di te. Piastrella di mala lega.

Il Piastrella. E che vorrestò negare che il Buonarroti non sia scappato due volte per bella paura quando vide le cose andar per la mala via? non ispari egil di soppiatto fuggendo a Ferrara e a Venezia, lasciandoci tutti in asso, e quel che importa più, portando con sè l suoi buoni e be 'quattrini?

Cecone. 53 Non sai nulla, tu; il mondo crede che Michagnolo sia fuggito per paura, ed io so di buòn luogo che quell'anima maravigliosa, quell'ingegno sovrumano tolse sopra di sè quella brutta ignominia della fuga per colorare la dolorosa cagione che lo costrigneva a partire.

Il Tinca. Di' su, Ceccone, che io non ne seppi mai nulla.
Il Piastrella. Narra questa tua favata, giacche ne vuoi saner niù della cronaca tu.

Ceccone. (Guardandolo siegnato.) Quel ch' io sono per dire non entrerà mai in quella tua testaccia di popene, perchè hai poco cuore e manco cervello, mai Il Tinca lo intenderà pel verso. Sappiate dunque che Michelagnolo fu mandato allora dai signori Dieci e dai Nove della milizia al duca Alfonso a Ferrara per richiederlo di aiuto, ma nella lettera acritta a messer Galeotto Giugni, che trovavasi là come nostro ambasciadore, scrissero che lo mandavano soltanto per vedere i modi di fortificare, chè in quella città è una muraglia assai nominata. Ma fecero così per bella e buona prudenza, acciocchè i nostri nemici di fuori non s'accorgessero della pratica; e siccome la bisogna doveva andar segretissima, e perclè fra noi furono sempre in buon dato i traditori, quell'eccelso uomo toles copra di sè l'infamia della fuga, e sotto coperta di paura, andò per la faccenda; capisci, neh?

Il Piastrella. Così la può stare per la sua andata a Ferrara. Ma tu non pensi, mio bel Ceccone, che il tuo Michelagnolo andò via due volte; sulla prima non ci sarà nulla a dire, ma difendi un po' la seconda se te ne dà l'animo.

Ceccone. Anche sulla sua seconda fuga, se si potesse apertamente dire ogni cosa, avrei a narrartene di nuove. Bisognava tener pratica co' Veneziani e domandare aiuti senza che il popolo minuto lo sapesse; sicché all'andata di Michelagnolo fu mestieri dar nome di fuga.

Il Piastrella. E' mi pare che non si poteva far peggio per iscoraggiare il popolo: il chieder soccorsi lo poteva incuorare, laddove la fuga di questo Michelagnolo lo conturbò tutto. Geccone. Mal egli vi fu mandato; con qual buona mente poi il mandassero non si può diffinire.

Il Piastrella. E que' dodicimila fiorini d'oro che si fece cucire in tre imbottiti a guisa di giubboni, e che portò seco insieme con Rinaldo Corsini e con Antonio Mini?

Ceccone. Son que' florini ch' egli offri ad Alfonso, richie dendolo di siuto, ma inutilmente, e poi andò a Venezia, e anche colà adoperò ogni mezzo, e alla per fine visto andar male ogni pratica, tornò nella sua patria, e seguitò animosamente a difenderla.

Il Tinca. In fatto dicono ch' egli li proferi al duca Alfonso, e qualche buona ragione per tale offerta la ci debbe essere stata.

Il Piastrella. Donde hai cavato queste tue novelle, Ceccone?

Ceccone. Non son novelle, le son cose vere come la tua sciaurataggine.

Il Piastrella. Ma vorrei che tu mi chiarissi, perdonami et infastidisco, perchè allora abbiano proprio seelto lui per questa pratica. E' mi pare che il soprantendente alle fortificazioni dovesse restarsene qui a difenderci, e invero sarebbe stato lo stesso mandando un altro.

Ceccone. Dove trovare uomo più flata e più riverito da' principi? E poi io credo, giacchè vuoi saperla chiara, che ci entrasse un po' di tradimento nel mandarlo, perchè quando fu ritornato, trovò tutte le opere levate via dalla parte del monte ch'edi avea incominciato a fortificare.

Il Piastrella. Dunque egli si lasciò abbindolare dal Capponi e da quegli altri, e lo mandaron via acciocche non facesse il bastione?

Ceccone. (Sospirando.) Mal le son cose vecchie, e non si conviene rimestarle, i traditori furon molti, e questo basti: in quan'o a Michelagnolo, egli al sicuro fu netto, così gli altri si fossero adoperati per noi con animo leale.

Il Piastrella. È perché dunque quando i Dieci della guerra lo richiamaron dopo la sua seconda fuga, furon costretti a mandargli per Bastiano Scarpellino il salvecondotto infino a Venezia? Che bisogno ne aveva Michelagnolo, poiche s'era comportato secondo le commissioni che gli avevano dato? A fè di Dio, che il domandare tante cauzioni è prova bella e buona che aveva dei malanni sulle spalle !

Ceccone. Cervel di gatto, il popolo non sapeva nulla

della faccenda, e vedendolo ritornare a quella guisa dopo avere abbandonata la patria, poteva recargli molestia. Inoltre egli aveva riferito alla Signoria che Malatesta voleva far tradimento e non gil era stato creduto, il gonfalonier Carduccio avendonelo ripreso come pauroso. Dopo tutto questo, imagina tu quanti nimici s'era provocato contro, e che sorta di pericoli portasse tornando. — Ma in fine che cosa giova ch'io vada spendendo il fiato a persuadertene?—Credi quel che vuoi, che ad ogni modo Michelsancio non ne scanita.

Il Tinca. Per me credo benissimo alle tue parole; d'altra parte i capolavori di Michelagnolo rispondono mirabilmente ad azioni siffatte, essi ce ne danno la più chiara sicurtà; nè un uomo di si alto intelletto poteva lasciarsi sopraffare dalfa

paura si di leggeri.

Ceccone. (Vedendo un' altra maschera, che gira loro intorno.) Orsù qua soffia vento:—andiameene in Santa Croce, che vedremo giocare al calcio.

Il Tinca. E' non giuocano quest' oggi.

Il Piastrella. Udite bel pensiero i Fuor di porta al Prato lo Sbombazza ne ha spillato un botticello di quel prelibato : andiamo a votarne un fiasco? che ne dite?

Ceccone ed il Tinca. Andiamo pure. (Escono.)

#### SCENA III.

Entra Fra LIONARDO. (Il Popolo allo scorgerlo si divide e gli dà luogo, alcuni di parle piagnona vanno a baciargli la mano, altri la tonaca, un Giovane popolano gli va incontro, il Popolo per rispetto s' allontana.)

Il Popolano. V'aspettava, padre Lionardo.

Fra Lionardo. Sei stato da Bertoldo Corsini?
Il Popolano. Si, gli ho detto il pericolo che corre suo

nipote, ed egli è andato tostamente dal Duca, e parlerà anche pel Carnescechi, anzi credo che prima di avviarsi al palazzo volesse vedere messer Francesco Guicciardini: sapete che gli si dimostra antico quel volpone.

Fra Lionardo. Il Guicciardino cerca di andar di bello con messer Bertoldo Corsini; in fatto questi è provveditore della fortezza, ha in mano le chiavi di tutte le munizioni, e adesso che Alessandro Vitelli è a Città di Castello co soldati, vivono in maggior paura. Qui ne son ben pochi. Ah l se il popolo avesse meno peccati addosso l

Il Ponolano, Parlate e il popolo vi ascolterà.

Fra Lionardo. Si, m'ascolierà e verrà a baciarmi la mano, e a sdruscirmi la tonaca come faceva un momento fa, come bacia la corda che lo strozza, e se n' andrà sospirando e aspettando i miracoli del Signore. — O sciagurati, ci vuol altro che grattare i piodi alle dipinture e consumare colle ginocchia i gradini degli altari acciocche nascano i prodigi. Rimondate i vostri cuori, temperate le voglie sfrenate e di abbru;siano, che vi consumano, e i miracoli d' Iddio si manifesteranno col rinvigorire i vostri aiuni abattuti. Adoratelo di cuore e flagellate, chè vi precederà il vessillo d' Iddio, e vi coronerà la vittoria, perocchè anche nostro Signore Gesù Cristo adopero una volta il flagello.

Il Popolano. Che volete che facciamo siamo senz' armi, aspete i rigorosi e reudelissimi bandi che mandaron fuori contro chi le tenesse nascoste: ci tolsero le picche, le aste e i giannettoni, e non ci lasciarono altro che le spada corte, ci pugnali buoni a nulla. E' vi dovrebbe ricordare che el levarono anche l'armi da difesa, e lo sa quel povero Corbino, il quale fu condannato in cento florini d'oro larghi, perchè sotto il letto aveva nascosto un celatone, e quasi che questa pena non bastasse, gli posero la casa a ruba per aggiunta.

Fra Lionardo. Ricordo tutto si, ma i vigliacchi si valgono sempre di siffatte souse per celare la piccolezza del loro cuore, e cercano sottilmente di trovar modo a giustificare la loro viltà. — Di' invece che il Signore vi leva il senno, vi fa cader l'animo per punirvi de' vostri pecazi, de' vostri sozzi costumi. (Additandogli il Popolo.) Vedi come gavazzano? Oh ciechi!

Il Popolano. Aprite loro gli occhi.

Fra Lionardo. I vostri occhi sono cuciti col Illo di ferro, i vostri cuori sono più duri del marmo, cra voi pagate colla servitù il martirio che faceste patire al gloriosissimo fra Jeronimo; voi correste al suo supplizio come si va a vedere il giuoco del calcio o della chintana; caricaste di villanie quell' uomo santo che voleva ridurvi buoni, costumati e liberi; con risa e fischiate gli ernodeste più dolorosa la sua ingiustissima morte; or bene Iddio ve ne rimerita, pigliatevela in santa pace.

.. Il Popolano. A che rammentare gli errori de'nostri padri?

Fra Lionardo. E i vostri: siete sempre stati ad un modo, seassasinato il servo di Ciristo, e poi volovate che Cristo stesso fosse vostro re; Cristo re d'una masnada di peccatori induriti! A vevate altri nuovi insulti a fargli patire ? No, egli yi ripudia, vi ricetta come i panni della femmina immonda. <sup>36</sup>

Il Popolano. Che mai avverrà di noi?

Fra Lionardo. Quando sarà colma la misura, quando i vostri patimenti saranno pari a' vostri enormi peccati, la misericordia del Signore vi tornera ai bei giorni di prima.

Florentia flagellabitur, et post flagella renovabitur.

Et prosperabit.

Così profetava fra Jeronimo. - Infrattanto aspettate.

Îl Popolano. Noi meschini! che cosa rimarrà di Firenze? e quando verrà questo benedetto tempo?

Fra Lionardo. Ora l'innocenza ne paga la pena. Se tu vedessi la povera figlia di Lapo l

Il Popolano. Dove l'avete menata? Fra Lionardo. In luogo sicuro.

#### SCENA IV.

Entra l'UNGHERO canterellando mascherato in modo bizzarrissimo, facendo l'imbrinco, e percotendo qua e là con un lungo bastone: il Popolo gli fa largo e mormora. Fra LIONARDO e il POPOLANO si tengono in disparle.

L' Unghero. (Cantando)

Abbiate al mio batacchio fissi gli occhi,
Perchè e' piova di busse una gragnuola;
I tapinelli ch'esso fia che tocchi
Mandin pel prete co' lumi e la stola,
E lascino agli eredi i lor baiocchi.

Badate come e' spiana ogni costura, Come raggiusta ogni storto groppone, Mirate come e' vien senza paura A scotervi la polve del giubbone:

Ed ognun l'abbia per sua gran ventura. Uno del popolo. (Andandogli incontro.) Tu se' cotto, il

canchero che ti pilucchi; e coglierai qualcheduno nel capo.

L' Unghero. E tu villano che non gli hai la debita riverenza, hai ora a passare sotto un ponte di legno. (Gli dà una percossa sulla schiena.)

REVERS.

Uno del popolo. Olie I ohe I tieni le mani in cesso, mascalzone.

L'Unghero. A me mascalzone? togli, cane. (Gli da una percossa sul capo.)

Il Suddetto. (Cadendo a terra.) Domine, son morto.

Altri del popolo. (Andando addosso all'Unghero.) Pigliatelo.... ammazzatelo.... non siam mica di paglia, manigoldo, te ne daremo noi a misura di crusca.

L'Unghero. (Menando il bastone.) Ne toccherete delle

buone se mi verrete d'appresso.

Atcuni del popoto. Leviamogli la maschera, guardiamo in faccia a quello scellerato che fa il bravone su per le piazze; fiacchiamogli le corna. (L' Unghero si difende.)

Altri del popolo. Debb' essere uno di quelli del Duca. Fra Lionardo. (Additandogli il subuglio.) Guarda i no-

Fra Lionardo. (Additandogli il subuglio.) Guarda stri Fiorentini.

Il Popotano. Io voglio smascherare quel ribaldone. Fra Lionardo. Nol conosci en l Ti dirò io il suo nome: è l'Unghero.

Il Popolano. Oimè l

#### SCENA V.

I SUDDETTI. Ser MAURIZIO entra nel momento in cui più ferve la rissa, accompagnato dal BARGELLO con una smannata di Birri: il Popolo si mette a fuggire.

Alcuni del popolo. (Fuggendo.) Scarpina l'èqua la corte. Guarda la gamba l

Il Bargello. Saldi, sozzi cani fetenti; — saldi, anime dannate. (Ai birri che inseguono il popolo.) Lesti, piglia, piglia. Fra Lionardo. Guarda e nota; — che cosa vuoi sperare

da popolo si vigliacco.

Il Popolano. Oh nostra vergogna!

Ser Maurizio. Canaglia, vi farò appiccare quanti siete; (al Bargetto) menatene con voi un paio che serviran d'esempio agli altri, e dinanzi alla vostra porta fate che abbiano sei buoni tratti di corda l'uno; impareranno a metter la contrada a romore. (Volgendosi all'Unghero che sino altora era rimasto fermo ridendo). E tu, disgraziato....

L' Unghero. (Togliendosi la maschera.) A bel bello, ser

Maurizio.

Fra Lionardo. (Accennando l' Unghero.) Vedi se aveva

ragione, vieni. (Esce col Popolano.)

Il Bargello. (Ai birri che menan prigioni due del Popolo.) Venite meco, — e voi, scomunicati, avrete il vostro

L'uno dei due prigioni. Io non ho fatto nulla: siamo forse in terra di Turchi? che giustizia è questa?

Il Bargello. (Dandogli un calcio.) To' su, te la daró io la giustizia turca. (Escono.)

#### SCENA VI.

# Scr MAURIZIO e L'UNGHERO.

Ser Maurizio. Che diavolo facevi qui?

bisogno.

L'Unghero. Oh l mi sollazzava cantando e sonando a predica col mio bastoncello per cantare a battuta, e questi balordi s' opponevano a così innocente burla!

Ser Maurizio. E se t' ammazzavano?

L'Unghero. Ahl i Fiorentini non ammazzan più, e poi alla fin delle fini avrei detto loro il mio nome, il quale oramai mette paura meglio che la stessa vostra presenza.

Ser Maurizio. Dove hai lasciato il Duca?

L' Unghero. Nasca il vermocane a Giomo che è venuto a guastarci sul più bello: udito. Eravamo usciti a cavallo per andarcene alla Ulivetta, e ci è corso dietro quel habbione per dire al Duca che messer Francesco Gucciardini l'aspettava al palazzo per faccenda di grande importanza, e che la sicurezza dello Stato era in grave pericolo s' e soprastava alcun poco. Il Duca allora bestemuiando è tornato a casa, e di o ho seguitato la caccia perchè, vedete, il primo giorno di carnovale fa mestieri d'incominicarlo bene.

Ser Maurizio. Che diavolo vorrà messer Francesco? Bisogna che vada la io pure; mi mandarono a chiamare, come se tutta Firenze fosse per ire a fuoco. Vieni meco, Ungliero.

L'Unghero. Andiam pure; me la spasserò meglio domani. (Partono.)

### SCENA VII.

Il Popolo riviene a poco a poco, e séguita a darsi buon tempo. Vanno su e giù maschere come prima; entrano alcuni sonando il iliuto, molti del Popolo gli accerchiano, e si mettono a ballare. Fra LIONARDO, ritorna col POPOLANO.

Fra Lionardo. Impara, Baccio.

Il Popolano. Avete ragione.

Uno del popolo. Vogliono star freschi que due malarrivati.
Altro del popolo. Non voglio guastarmi il sangue io per

loro.

Altro del popolo. Daranno loro la colla.

Altro del popolo. Non dovevan fare i bravacci. (In questo entra una Maschera vestita all' antico modo romano con una ribeca ad armacollo.)

Alcuni del popolo. Zitti, zitti, è qui uno che dice all'im-

provviso; zitti, ascoltiamolo.

Uno del popolo. Oh che bajone l'è vestito a quella foggia, ed ha la ribeca ad armacollo: chi sa che strambotto e' ci va a sciorinare.

La Maschera. (Guardando attorno, e vedendo Fra Lionardo.) (Non ci sono spie per mia buona ventura — ecco Fra Lionardo.) (Incomincia a sonare, tutti fan silenzio e lo circondano. Fra Lionardo e il Popolano in disparte.) Uno del popolo. Oh. che strimpellata che domine aspetta

egli a cantare?

La Maschera. (Cantando alla maniera degli improv-

visatori.)

Oh come la mia doglia è fatta acuta,

Lena era bella come un fior di maggio, Il mondo intero a lei rendeva omaggio:

Chi mi dà la mia Lena, io l'ho perduta. Le aprirono nel sen cruda feruta,

• E versò sangue come una grondaia.

Poi la cacciaron dentro la ragnaia;

Chi mi dà la mia Lena, io l'ho perduta. Ella era nel parlar pronta e saputa, Che aresti detto favellasse un Dio.

che aresti detto faveliasse un Dio

Come dolce cantava, o popol mio ! · Chi mi dà la mia Lena, io l'ho perduta.

Ma diventò come una pietra muta, E impallidi quel suo pulito viso.

E 'l morbido suo crin le fu riciso:

Chi mi dà la mia Lena, io l'ho perduta. In fondo d' ogni male al fin caduta,

Spari quella vaghissima pulzella,

E mi restò l'amor che mi martella.

Chi mi dà la mia Lena, io l'ho perduta,

Pur la mia cara speme non s'attuta, Mirate come il duol mi fe' sottile,

Ma la veste non porta vedovile, -

Forse la Lena mia non è perduta. Ne per tempo la voglia mia si muta,

L' ho sempre in fantasia, se dormo o veglio,

I' vo' cercarla intorno un poco meglio,

Forse la Lena mia non è perduta, Uno del popolo. Bene affediddio l tu se' valente : tira un po' innanzi, e narraci ora quando l' hai trovata, e come la è

andata a finire questa tua novella. Altro del popolo. Senza ch' e' te la canti in musica, ti dico io che la Lena si è smarrita per modo da non la trovar

più nemmanco cercandola col fuscellino. Uno del popolo. (Mesto.) Hai udito la storia della Lena?

somiglia a quella di Firenze. Un altro del popolo. Parla colla bocca piceina, chè i sassi

hanno orecchi (Piano). La non è canzone di carnovale. Fra Lionardo. Chi è mai quella maschera ? Baccio, bisogna che io le parli.

Uno del popolo. Toh! toh! e' non ci chiede nemmanco un picciolo!

Un altro del popolo. I piccioli colui li vuole aver dal Bargello, anzi avrà anche i gabellotti; ei va cantando la sua mala ventura; - andiamo che vien notte.

Altro del popolo. (Andandosene,) Se colui tira avanti a questo modo e' vuol beccarsi altro che grano con l'istoria della Lena.

La Maschera. (Passa framezzo alla folla, e giunge presso a fra Lionardo, al quale stringendo la mano dice: ) Fra Lionardo, il Corsini ed il Carnesecchi saran salvi infra poche ore; tenete in mente quel che dice la canzone, e state a buona speranza, addio. (Esce.) (Tutto il popolo le guarda dietro, due maschere la seguono di lontano.)

Fra Lionardo. (Al Popolano.) Potenza d'Iddio, è Lorenzino I (Partono.) (Il Popolo a poco a poco va uscendo.)

### PARTE SECONDA.

Sanza nel vecchio palzaro del Medici in via Larga, arredata con gran maguificenza, i perseti a la offitta sono diginto a bellaisino storio a frecci, una tavola è nel mezzo, sulla quale atonno alcuni candellirri de repento aquisimente escellaji, con motii segglicioni interno alla stessa. Da un uscio in mezzo vedosi ana lunghissima galleria tutta illuminata, un altro uscio è a sinistra.

#### SCENA VIII.

ALESSANDRO, FRANCESCO GUICCIARDINI, Ser MAURIZIO, seduti.

Alessandro. Dunque voi, messer Francesco, li lascereste andare, eh?

Guicciardini, Si, Eccellenza; a che gioverebbe ucciderli? Io tengo che l'atterrire questi fradici popolani divenuti piagnoni, sia cosa inutile al tutto, perchè a costoro è già cascato il fiato, e sono a bastanza spaventati. Di atterrire la plebe minuta è manco bisogno ancora, giacchè questa certamente ha altro pel capo che congiurare; perciò io li confinerei, sicchè questo vostro mostrare di non li curare, di non li temere, vi tornerebbe a certo vantaggio. Uccidendoli invece, disgustereste l'universale senza costrutto alcuno; perocchè il mettere le mani nel sangue, ove non sia bisogno, cagiona meglio perdita che guadagno, e non lo si debbe fare che in caso di gran necessità. Inoltre voi, Eccellenza, siete in buona riputazione, e vi hanno già per terribile; con nuove asprezze od esecuzioni, credete alla mia lunga esperienza, non acquistereste nulla di più. (Bisogna servire Bertoldo Corsini, un giorno forse avrò mestieri di lui.)

Ser Maurizio. Voi dite, messer Francesco, che i popolani non hanno più fiato; ma quelle continue ragunate in casa Alamanno de' Pazzi vogliono pur dir qualche cosa.

Guicciardini. Non mi danno il minimo pensiero. La plebe

oramai sa che cosa si vogliano questi popolani, i quali sotto colore del viver largo e libero, covano mille disegni ambiziosi, e che vorrebbero lo Stato nelle loro mani per reggerto e succiarselo a for senno. E tutti coloro che sono fuori gridando e predicando la libertà, io li conosco sino alle midolle, e ove sperassero di poter venire a grandezza in uno Stato stretto, vi correrebbero per le poste; giacchè sono rarissimi quegli uomini che nelle loro imprese non cercano altro che l'onore e il vero bene de'loro concittadini. Per nostra ventrar biona parte del popolo minuto sa perfettamente tutte queste cose e non bada alle loro ciance; e poi costorò sono tutti senza cervello.

Alessandro. E a me pare che un buon esempio sul Corsini e sul Carnesecchi varrebbe meglio che queste vostre archimie, messer Francesco.

Guicciardini. Io so che l' Eccellenza vostra non si lascia spaventare così di leggieri, ma pure le parole dette teste da messer Bertoldo Corsini, <sup>51</sup> meritano qualche considerazione. Costul ha in mano la fortezza; sotto la sua potestà stanno armi e munizioni, ci fa l'anico, ma io so di qual pie zoppica; e' si mostra pallesco, percite non può far di meglio. Inoltre Alessandro Vitelli è a Città di Castello, e Firenze è quasi sprovveduta di soldati, sicchè state certo, Eccellenza, che questo non è il tempo di punire colla morte que' due tristi. Il popolo vedendoli a giustiziare, vel ridico, ne avrebbe compassione, o crederebbe poi più facilmente a' loro compagni. Mostrate adunque di non li temere, e riconfinateli, chè per quei che rimanzono, serbo noi un altro consiello.

Alessandro. Dite su questo vostro consiglio, messer Francesco.

Ser Maurizio. A me pare che una buona giustizia valga meglio d'ogni consiglio: ci vuol corda e mannaia a ben governare.

Guicciardini. V ingannate a partito; noi abbiam bisogno che il popolo abborrisca questi sviscerati della libertà, e a ciò che questo avvenga; sapete che cosa far-bbe di mestieri? vel dirò io: converrebbe porli in mala vista dell' universale, abperare in guiss che costro accettassero qualche pubblico uffizio anche di lieve momento; accettato che l'avessero, dar loro una generosissima provisione, pagaril largamente e sempre co' danari del popolo stesso, e che il popolo lo sappia; in fine farli odiare col beneflearli, perchè se un premio anche meri-

tato genera odio, immaginate poi che cosa faccia un premio non meritato.

Alessandro, Queste cose le avete dette già da un pezzo. Guicciardini. È vero, le dissi, or fanno sei anni, ala buona memoria di papa Clemente, ed ancorchè i tempi sieno mutati, e che ci sismo levate d'attorno tutte quelle vecchie chiacchiere di consigli e di halie di antica foggia, nondimeno e' converrebbe acchetare ancora que' pochi che rimangon sodi nel non si voler mettere dalla nostra handa. <sup>50</sup>

Alssandro. Bellissime cose, dotte, studiate, ma che per en on fano, messer Francesco. Che cosà questo popolo? Non sono lo il padrone? E nessuno si può lamentara della mia giustizia e del mio governo, giacchè io bado che la plebe abbia grano, orzo e tutte le altre grasce bisognevoli, e in questo sta il fondamento del regnare.— I popoli ceraon novità quando si sentona a strozzar dalla fame; tencteli stolli, e non vi chiederanno nulla di più, e potrete guidarli a vostro talento.— Che ve ne pare, messer Francesco: non son tale anch' io da sputar le mie gran sentenze, sebbene abbia dato poca briga a' libri ed a' maestri l'

Guicciardini. lo conosco il vostro sottile ingegno, e in molte cose siamo d'accordo: ma voi confidate soverchiamente nella vostra bravura, e i malvagi troveran modo a nuocervi, se non baderete alle mie parole.

Alessandro. Lasciate fare a me; io do udienza a tutti, e me li spaccio prestissimo; favorisco i poveri anzichè i ricchi, e questo basta; e quando non vogliono starsene contenti, è qua ser Maurizio per metter loro il cervello a partito.

Ser Maurizio. E vi servo a dovere, Eccellenza; e quando i Fiorentini mi veggono, shaldanzisomo tosto e restano senz' animo; e all' udir il vostro nome poi se la battono come se fosser portati da mille diavoli.

Alessandro. Così si domina.

Guicciardini. Mi displace, ma l'esperienza non mi permette di partecipare della vostra opinione, e mille esempi antichi e moderni....

Alessandro. No, per carità, lasciate stare in pace gli esempi; voi uomini letterati avete sempre il capo pieno di Tito Livio, di Cornello Tacito e di che so io, e credete che i tempi sieno sempre uguali. Di queste novelle parlatene co' vostri ameli, col Vettori o con Lorenzino, il quale vi

terrà bordone, avendo egli si sbardellata sapienza che la si potrebbe misurare a canne, è nondimanco, ma guardate un or qual guadagno abbia fatto costui collo studiare I qual uomo n' è venuto fuori ? un pazzo maninconico è poltrone. (Battendo sull'elsa della spada:) Questa fa la storia, nè la storia debbe guidaria: questa governa.

Un cameriere. (Entrando.) Messer Lorenzino. (Esce.)

#### SCENA IX.

LORENZINO; entra con aspetto ilare e i SUDDETTI.

Alessandro. Bravo il mio filosofo, sei proprio venuto in acconcio; siedi, che siamo a consulta. — Che cosa hai udito di me?

Lorenzino. (Sedendo:) Le più pazze cose che dir si possano; tutti parlano del Corsini e del Carnesecchi, ed ognuno vuol dirne la sua.

Alessandro. Che cosa dicono questi poltronacci di Fiorentini?

Lorenzino. Cose da far ismascellare dalle risa: dicono che fino a tanto che il Corsini vivra, voi non riuscirete a nulla colla Nella, e che per vincer lei, vi occorre di ammazzarne l'amante, e che così è facilissimo a cavarsi le proprie voglie:

Alessandro. Questo si dice eh? Sapresti dirmi chi sia stato così bel ragionatore?

Ser Maurizio. Costui ha bisogno di un mio consiglio.

Lorenzino. E che cosa avete deliberato?

Alessandro. Veramente io voleva farli appiccare, ma ora che me ne narri di così nuove, mi viene quasi voglia.... non saprei.... si potrebbe su ciò udire il parere del cardinal Cibo.<sup>80</sup>

Guicciardini. Ho già parlato col cardinale, ed è della mia stessa opinione.

Alssandro. Si, si, anche quel benedetto cardinale pare il padre della paura; non rifina mai dall' ammonirmi; dal predicarmi, come che io non sapessi far da me il fatto mio. Se non fosse per una cotal consuetudine, invero che vorrei far a meno de' suoi consigna.

Guicciardini. Egli vi è molto affezionato, ed i Fiorentini l'hanno in buon concetto, sicchè fareste malissimo a disgustarlo. Lorenzino. (Ghignando.) E poi egli è strettissimo nostro parente, e noi fra parenti ci vogliamo il miglior bene del mondo: n'è vero, Alessandro?

Alessandro. Taci, pazzerone; sembra che tu metta tutto il tuo studio a parlar sempre spropositato.

Ser Maurizio. (Da sé.) Maledetto pendaglio da forca, se potessi averti nelle mani, ti farei ghignare ben io d'altra quisa l

Guicciardini. (Dopo alquanto di silenzio generale.) Eccellenza, badate a me; mostrate di avere animo generoso, sappiate che il perdonare a tempo prepara meglio la vendetta:

simulate, che non avrete a pentirvene.

Alessandro. Ma se avessi a badare a voi, messer Frances, dovrei, da Duca, padrone e signore di Firenze, diventare adesso servitore della paura. No, no. Il popolo fa come
il cavallo; se e' sente che il cavaliere sta bene in arcione e' si
lascia reggere e maneggiare, ma se invece s' accorge che chi
lo cavalca ha timore d'essere traboccato, non fa più due passi
ubbidiente, e s' inalbera, e a furta di shalzi e di calci manda
il suo smarrito cavaliere colle 'gombe all' aria.

Ser Maurizio. Eh... la Eccellenza vostra sta bene in sella,

e non c' è pericolo che perda le staffe, no.

Lorenzino. (Con arte.) Tutto questo va bene, ma lasciandoli liberi, la vita d'Alessandro correrebbe perícolo.

Alessandro. Dunque credi tu che lo sia uomo d'aver paura ad ogni modo, ch' io ti somigli el Pt Udite, ser Maurizio; andate alle stanze del bargello, levatene il Corsini, cavate pur di palazzo anche el i Carnesecchi, e fateli accompagnare sino ai confini dai Famigli degli Otto. Direte poi a costoro che fuori dello Stato mio vadano dove vogliono, a Roma a congiurare con papa Paolo e coi cardinali Ridolfi e Salviati, o a Venezia con Filippo Strozzi. Ma rendeteli certi inoltre, he in qualunque cantuccio d'Italia essi si cacceranno, sarà come che me li tenessi sotto questa mano; mi conoscono e sanno come soglio levarmi le mosche dal naso, e sappiano che non gli fo appiccare adesso, perchè il mio Lorenzino lo vorrebbe, e perchè voglio che intendano com' io terrò a' miei piaceri la loro Nella.

Lorenzino. (Alzandosi.) (La pagherai fra tre ore.) Ser Maurizio. Guardate a non ve n' avere a pentire? Alessandro. Ser Manrizio, andate.

Ser Maurizio. (Bisogna aver pazienza.) (Esce.)

#### SCENA X.

# FRANCESCO GUICCIARDINI, ALESSANDRO e LORENZINO.

Alessandro. Ho fatto per celiare sai? non te ne avere a male, e poi la tua madonna Caterina avrà molto caro che il Corsini sia salvo, perocchè ne protegge la innamorata. E voi, messer Francesco, siete contento?

Guicciardini. (Alzandosi.) Avete fatto benissimo. Io vado a Bertoldo Corsini a informarlo della vostra grazia; ve ne sarà tenuto in vita.

Lorenzino. (Ghignando) Non terrà lungo tempo il debito.
Guicciardini. Che? ha da morire così presto Bertoldo
Corsini?

Lorenzino. Non parlo di lui. (Va a sedere silenzioso in

Alessandro, (Andandogli vicino,) Sempre pazzo!

Guicciardini. Vi sono servitore, Eccellenza. (Lorenzino rumina tra sè qualche gran cosa.)

### SCENA XI.

# ALESSANDRO e LORENZINO.

Alessandro. Che cosa diavolo ti frulla pel capo, filosofo? Parla in tua malora: perchè te ne stai così ingrugnato? (Scotendolo.) E la Ginori verrà sicuramente, neh?

Lorenzino, Verrà.

Alessandro. È bene strana questa tua Ginori, crede che ion sappia che tiene nascosta in casa sua la Nella e quel rimbambito del padre, come se a me costasse molto l'andar la e pigliarmela ? Sciocca l'domani forse andrò a visitarla in casa sua, soltanto per ringraziarla della benignità che avrà avuto di venire da te: che ne dici?

Lorenzino. La sarebbe bella l vi terrò pel maggior uomo del mondo se mi fate vedere tal cosa.

Alessandro. Mi pare invero che non ci voglia poi tanto, e lo vedrai domani. Ma pure temo sempre che la Caterina non venga: bada che me la pagheresti tu.

Lorenzino. Verrà, tanto più che vuole parlarvi di suo marito: sapete che Lionardo Ginori si trova in qualche strettezza, e....

Alessandro. Ah! si. In fatto, dicono che suo marito si trovi male a roba e a danari, questa ragione mi persuade: Oh! non mi troverà sicuramente sordido e taccagno; farò il debito mio, sono de' Medici. 40

Lorenzino. (Sono de' Medici, è vero, e anch' io debbo fare il mio debito.)

Alessandro. Che cosa diavolo brontoli? Ho capito, sei proprio matto daddovero, o forse hai smarrito il coraggio per cosi grande impresa? — Ma non ti vergogni, tu de' Medici, nio cugino, ad essere di cosi poco animo ? Pare cosa impossibile: aflogheresti in un biechier d'acqua; quanta differenza fra noi duet e si che alla mia scuola avresti dovuto imparare qualche cosa di buono. Io ti mostrai varie volte come si difende la propria vita, come si dà una pugnalata

Lorenzino. Spero d'averlo imparato alla perfine.

Alessandro. (Ridendo sgangheratamente.) Ah! ah! ah! Baie, non saresti buono ad ammazzare un pidocchio; la tua più grande azione fu quella che facesti in Roma, guastando a colpi di martello qualche vecchia statua: che sorta di diletti ti pigli tu ? Per quanta dimestichezza io abbia teco, ancora non ho potuto saperli tutti.

Lorenzino. Io vado a preparare ogni cosa, se mel permettete.

Alessandro. Dunque l'aspetto dopo cena, mi verrai a chiamare.

Lorenzino. Verrò a chiamarvi. (Esce.)

### SCENA XII.

Alessandro, solo.

Oh, che maledetta giornata! tutto m'è andato a rovescio! Se non mi ricatto questa notte, daddovero che voglio annoverarla fra le più incresciose della mia vita; di questa mia vita che è la più bizzarra storia che mai possa darsi. Ma chi mi avrebbe detto, fa quindici anni; che io sarrei divenuto duca di Firenze 7 io, allevato quasi per carità in casa di Lorenzo, duca d'Urbino, il quale era tenuto per mio padre, dispregiato per conto della madre mia, da meno degli altri,

zimbello del superbo cardinale Ippolito che quasi vergognava d'essermi parente. Ma chi può mai sapere il segreto della mia nascita? Questi scellerati Fiorentini non vogliono perdonarmela; io pure non perdonai a chi mi diede la vita; mi tolsi d' addosso l' ignominia, e levai a' fuorusciti il contento di presentare all' Imperatore quella che essi volevano che fosse mia madre.... Ma altra madre non ebbi jo mai, dunque l era dessa.... Ah! Giulio de' Medici, quando tu non eri se non che priore di Capua, tu non consideravi che un giorno avresti dovuto incoronare il frutto de' tuoi piaceri I perchè non distruggerlo, anzi che lasciargli un'ignominia che tutta la norpora del mondo non basterebbe a coprire? Non sono io costretto ad arrossire dinanzi al più vile e meccanico Fiorentino, il quale possa nominar padre e madre? - Ma jo mi fo temere, e tutto debbe inchinarsi alla mia imperante volontà. Superbi Strozzi! voi mi dispregiavate, e poi vi vidi strisciarmisi a'piedi, lambirmi, ed io schiantal il più bel giglio del vostro giardino, pojchè non volevate che l'odorassi. La figlia di Filippo Strozzi. donna di Luigi Capponi, desiderio d' ogni giovane, moriva..., Oh quanto era bella! Ma ella non volle esser mia. - l' ebbe la morte. - Si, tutto mi ubbidisce, e guai a chi....

#### SCENA XIII.

# L'UNGHERO ed ALESSANDRO.

L' Unghero. Eccellenza, il Corsini ed il Carnesecchi sono già fuori di Firenze. Quel frate domenicano che abbiamo trovato stamane in casa Lapo, ronzava intorno al palazzo di giustizia, e quando gli ha veduti fuori, è andato loro dappresso a beneili el ad accompagnarii. Ser Maurizio voleva cacciarnelo, ma il Corsini diceva che gli bisognava parlare a fra Lionardo, e dargli una commissione per vostra Eccellenza.

Alessandro. Per me? Che cosa diavolo può mandarmi a dire con quel fratacchione?

L'Unghero. Vorrà farvi minacciare de' castighi d'Iddio.
Alessandro. E io darò al Domenicano il castigo degli
uomini, se ardirà di venire a noiarmi. Hai veduto Giomo?

L' Unghero, Eccellenza, no.

Alessandro. La nostra brigata è giunta?

L'Unghero. Non tutti ancora, ma dovrebbero badar poco.

to Longle

( Odesi dalla galleria sghignazzare, battere di manied alcuni suoni.) Udite, già incominciano: vuole essere ben allegra la nostra veglia.

Alessandro. Per me più che per ogni altro; dopo cena andrò a caccia sleura.

L' Unghero. Dunque tutto è conchiuso?

Alessandro, A puntino.

L' Unghero. E dovete esser solo voi ?

Alessandro, Sicuramente.

L'Unghero. Deh l'lasciate che v'accompagni: sapete che i modi del vostro Lorenzino da un poco in qua non mi vanno per nulla a sangue.

Alessandro, E anche tu l'hai sempre con quel povero pazo: la notte passata Giomo voleva farlo rovinare giù dal muro di San Domenico; ser Maurizio mi tormenta sempre, poichè vorrebbe chetamente dargli la colla; lo Scuoja si sogna sempre di lui, e lo vede col pugnale alzato sopra di me. In fede mia, comincio a credere che Lorenzino sia qualche cosa di buono;... e poi di 'su, che male mi ha fatto sin orat.

L' Unghero, Temo di quello che vi può fare. Gli è mezzo pazzo e mezzo tristo, il resto poi savio; siechè non ve ne fidate. Oltre di questo considerate che egli da qualche tempo in qua è divenuto più taciturno dell' usato, e costui è una di quelle maledette seque chete le quali quanto manco mostrano tanto più sono profonde. Io l'ho per un cane più buono a mordere che ad abbaiare.

Alessandro. Ma credi tu che con questo braccio s' abbia a temere d' un Lorenzino ? Si provi ad abbaiare o a mordere, sarà sempre poltrone.

L'Unghero. Eccellenza, non vi lasciate gabbare dalle cosa apparenti. Colui è manco poltrone di quel che si crede per l'universale, ed io anzi l'ho per uomo di animo determinato; giacchè, alla croce d'iddio, ce ne vuole del coraggio per paitre tutti i vituperi che gli andiamo facendo senza lagnarsi, e qualche volta per giunta ridendoci anche in viso. Ah l quel risolino del davolo vuol dir qualche cosa.

Alessandro. Vuol dire ch'egli è filosofo, e sarà di quelli

che ridono sempre come già ne fu alcuno.

L'Unghero. Basta che un giorno egli non abbia a far pianger molti.

#### SCENA XIV.

#### GIOMO e i SUDDETTI.

Giomo. Vi porto una dolcissima nuova: fra Lionardo è qui abbasso, e grida e prega perchè vorrebbe parlarvi.

Alessandro. Oh dagli il nialanno! A quest'ora che la cena è bella e apparecchiata? mandalo al diavolo.

Giomo. Dice che il Corsini ....

Alessandro. Or bene voglio un po' spassarmela con costuir fallo entrare. (Giomo esce.) Va nelle sale tu. Unghero, e di' agli amiel che di corto sarò da loro, e per dopo cena mi appresterai quel mio robone di raso foderato di zibellini, che comprai a Napoli, e tirerai fuori le migliori neque nanle, perchè voglio comparire aggraziato e gentile. Hanno tante pretensioni queste donnel (Ridendo.) Ah, ah, Alessandro profumato 1:.. Ah I mi preparerai un bel palo di guanti.

L' Unghero, Di quelli di maglia ? 11

Alessandro. No, no, di que profumati, da far all'amore. Eni ! e tieni il segreto ve', perche Lorenzino crede che voi onn sappiate nulla della zio, anzi m'accompagnerete per un poco di strada, giacchè io fingerò di dover andare molto lontano di qui, e quando saremo a San Marco, io vi licenzierò e ve ne tornerete.

L' Unghero. Ma per andar da Lorenzino non c'è altro che un passo.

Alessandro. Sì, ma Lorenzino vuol far credere tutt'altro di quello che avverrà: non hai inteso ancora?

L' Unghero. (Dimenando il capo.) Ho inteso sì,... sarete ubbidito; ma ci vo di male gambe. (Esce.)

### SCENA XV.

# Fra LIONARDO ed ALESSANDRO.

Fra Lionardo. Duca Alessandro, il Corsini ed il Carnesecchi mi hanno dato una commissione per te. Ho promesso di venirti a riferire le loro parole: sono servo di Dio, di quel Dio che è sovra i Ironi della terra, perciò non mi dà pensiero l'ora inopportuna. Alessandro. Ti pigli una gran sicurtà con me, frate, forse perchò hai veduto che quest' oggi sono in frega di perdonare, ma bada che tutta la tempesta potrebbe cadere su te. Che c' entri tu nelle cose del governo 7 tuo mestiero è di vendere consolazioni a quegli che ne hanno bisogno, di assordare le celle del tuo convente sino a tanto che io non ti mandi in malora insieme co' tuoi compagni, insomma le tue brighe degiono essere intorno a' morti e non a' rivi. Il vostro tempo è passato, e siete oramai ben conosciuti, e se seminerte anocra scandali, vi manderò tutti dove se n' è ito il vostro fra Girolamo Savonarcha.

Fra Lionardo. Tu quis es, qui judicas alienum servum? Chi sei tu che mi condanni? qual potestà hai sovra i servi d'Iddio?

Alessandro. Prega il tuo Dio che non te la faccia vedere.

On finiscila, noioso abbaiatore: che vuoi da me?

Fra Lionardo. Il Corsini, abbandonando Firenze, lascia nelle tue mani la più cara parte di sè, quella donzella a lui unita coi legami della setagura; egli chiede dunque che tu lasci andare la Nella e il vecchio Lapo a Roma, che io gli accompagnerò; questo domanda Corsini per loocea mi

Alessandro. Ohl vi colga il malanno, siete tutti impazzito. Che cosa sono io divenuto che debba udire di cosifiatte insolenze? Il Corsini al quale ho fatto grazia della vita, mi manda ordini cel mezzo di un fra Lionardo... Ho intesol avete perduto Il cervello: va via, che altrimenti mal per te, ed attendi a piagnere che è il tuo niestiere.

Fra Lionardo. Alessandro, tu sai dove sta nascosta la Nella, mostri di non ci pensare per averla più sicuramente nelle mani; ma tu non la profanerai. Ciascuno de' miei capelli canuti si rizzerà, diventerà punta miediale alla tua vita; goni mia parola chiamerà sul tuo viso la vergogna, il rossore delle tue nefandità, la bassezza della tua nascita il Immondo figlio d' una schiava, d'una Mora, brutto germoglio de' dissoluti appetiti de' tuoi Medici, ma secondo le legiu mane figlio d' un vetturale, così ti gridero io per tutta Firenze.

Alessandro. (Furibondo.) Demonio incarnato, taci!

Fra Lionardo, No, vogilo gridare, non posso più: fia gello d'Iddio, cessa dal percuotercil Non ti basta la rotina della nostra Firenze, che cosa vuoi di più? Manzo Carnesecchi sta per accresere il numero degli sventurati a' quali la patria diventa memoria, dolore; desiderio no, poichè chi avrebbe a desiderare questa terra infelicissima, stremata, distrutta? Vorresti forse che io ti sapessi grado del tona var fatto trucidare que' due generosi? Qual diritto avevi tu sulle loro vite, tu usurpatore della mia abattuta Firenze? E poi al Corsini hai dato peggio che la morte, dappoiché col tuo sofflo impuro gli hai disonorata la Nella, recandoti nella casa di lei! Alessandro. Domanii, fra Lionardo, sarai in cielo, e ne

farai testimonianza.

Fra Lionardo. (Profeticamente.) E tu all'inferno. Nox

præcessit, dies autem appropinauavit.

Alessandro. Ahl fai il profeta: non rammenti che il Macchiavello lasciò detto che i profeti non armati capitarono sempre male? Domani avremo un' altra prova della verità di queste sue parole.

Fra Lionardo. Castigatio mea in matutinis.

Alessandro. Bravo frate! Il tuo salmo non falla, a quel che pare.

Alcune voci. (Dalla galleria.) Venga il duca il duca!

Altre voci. Tocca a lui a decidere.

Molte voci insieme. Il duca l il duca l

Fra Lionardo. Iddio veglia su me: non mi metti paura. Alessandro. Ah! mi chiamano gli amici, ed io sto ad udire gli improperi tuoi! bel cambio invero. Orsù va, sta in orazione questa notte perchè domani non sarai più.

#### SCENA XVI.

# L' UNGHERO dalla galleria, e i suddetti.

L' Unghero. Eccellenza, vi aspettiamo tutti domandano di voi.

Alessandro. (Pensoso.) Vengo tosto. (A fra Lionardo.) Frate, acconciati dell'anima. (All'Unghero.) Unghero, guarda bene la faccia di costui, e dimmi se la ti par quella d'uom vivo o morto.

L' Unphero. E' mi pare che la sia faccia d' uom vivo anche troppo, ed anzi sarebbe ora che il gaglioffo lasciasse il luogo a qualche altro, perchè e' m' ha un viso da metter la carestia nel pane, nel quale, dacchè egli è a questo mondo, deve aver recato un guasto da non dire. Provatevi ad invitarlo a desinare, e vedrete se è vivo o morto; e poi basta guardar-

gli al ventre: non vede' l'Eccellenza vostra che ci sarebbe dentro il ben di dieci conventi.

Alessandro. Or bene, t'inganni a partito. Io ti dico ch'egli è morto per modo che nol risusciterebbe nemmeno Cristo.

L'Unghero. Altora la faccenda è diversa. Padre mio santo, le venture ti corrono dietro, giacchè non avrai più a stentare la vita in questo nondaccio incancherito nel quale si è perduta perfino la semenza della virtu. (Pigliandogli a forza una mano e ridendo.) Or su, lasciamoci dunque da buoni fratelli, chè non voglio che tu abbia a dir male de' fatti miei su in Paradiso dove sicuramente avrai voce in capitolo, nè a frodarmi della parte di beatitudine che mi verra al debito tempo,

Anzi non sarebbe mal fatto che tu mi benedicessi.

Fra Lionardo. Unus assistens ministrorum dedit alapam
Jesu.

L'Unghero. Joh! joh! Ti vai preparando già per far santamente le tue divozioni, e fai bene, giacche non hai tempo a perdere.

Fra Lionardo. Sono nelle mani del Signore, non fuggo.

Alessandro. Fuggi se te ne basta la vista; di Firenze
non esce una mosca senza che io lo sappia.

Fra Lionardo. Non fuggirò; o mio Gesù, visita il tuo servo nella sua cella. In nidulo meo moriar. (Parte.)

#### SCENA XVII.

# Ser MAURIZIO e i SUDDETTI.

Alessandro, Giungete opportuno: domattina un'ora avanti la levata del sole manderete il barggilo con birri, e torce accese al convento di San Marco, ne farete cavar fuori fra Lionardo, e dinanzi alla sua chiesa, rizzata la forca, il giorno chiaro lo debbe vedere appiccato.

Ser Maurizio. Era poi ora, Eccellenza; gli leveremo così il ruzzo del capo.

Alessandro. Tu, Unghero, andrai dalla Ginori; viva ormorta mi porterai qui la Nella, e la chiuderai nella stanza sotto l'armeria; bada che avanti ch'i o esca tutto debbe essere fatto... (Va verso la galleria e ritorna.) Ah l mi scordava di Lapo: lo farai metter prigione, e voi, ser Maurizio, ve no sbrigherete come più vi accomoderà.

L' Unghero. Dicono ch' e' stia in fin di morte.

Ser Maurizio. Lo finiremo del tutto; quella volpe cieca avrà terminato di noiarci.

Alessandro. Andiamo a cena. (Entra nella galleria.)

#### SCENA XVIII.

# L'UNGHERO e Ser MAURIZIO.

L'Unghero. Eccoci pieni di faccende anche per domani. Ser Maurizio, siete contento ?

Ser Maurizio. Ahl quel Corsini e quel Carnesecchi mi stanno sul cuore: mi era proprio balzata la palla in mano, ed io l'ho lasciata ire a terra col badare alle ciance di chi non avrebbe ad impacciarsi nelle mie faccende. Basta, un'altra volta sarò più sollecito.

L' Unghero. Ma la giustizia ....

Ser Maurizio. E che? la giustizia la forse da starsene colle mani alla cintola sapettando il comado de rel, ovvero lasciar cadere le secchie nel pozzo per averle poi a ripescare? No, no... lestezza e vigore ci vuole; e se mi avessero lasciato fare, come io sono uso, senza tanti rigiri di parole e di fracide sentenze, ti dico io che que due ribadia avrebbero gia avuto il loro resto. — Ora forse se la ridono del Cancelliero degli Otto. (Passeggiando rapidamente.) Ridono di ser Maurizio I... (Crultando di cago.)

L'Unghero. Ne troveremo degli altri: non venite a cena voi?

?
Ser Maurizio. No. voglio serbar l'appetito per domattina.

L' Unghero. Ah si, farete un lauto asciolycre.

Ser Maurizio. Cose da nulla, questi maledetti piagnoni tripudiano fra i tormenti: si direbbe che vadano a nozze. Maledetti! non si può strappar loro un lamento. Unghero mio bello, un frate di costoro è ben magra colazione. (Esce a sinistra.)

L' Unghero. Colui vive proprio di carne umana.

Alessandro. (Dalla galleria.) Unghero, Unghero, vieni a bere.

L'Unghero. (Udendo cantare.) Vengo, vengo; ih! ih! comincia il buono, ne voglio la mia parte. (Entra nella galleria.)

# ATTO QUINTO.

### PARTE PRIMA.

Stanza in casa Lorenzino, come nella seconda parte dell' Atto primo : lumi sulla tavola.

# SCENA I.

#### MICHELE del TAVOLACCINO ed il FRECCIA.

Michele. (Da sé.) Chi diavolo sarà costul che dà continuamente la berta a messer Lorenzino? non ne posso più dalla voglia di saperlo: al corpo L., al sangue l... mel vo sminuzzare come una sal·siccia l beffare messer Lorenzino, uccellarlo I ma lo santò fra breve.

Il Freccia. Anche tu sei divenuto uomo di grande affare, e te ne stai sul grave parlando da per te come il padrone: che cosa borbotti?

Michele. Non mi noiare colle tue sciocchezze.

Il Freccia. Non ti noio, no; come fili del gran Signore l da un poco in qua non si può nemmaneo dirti una parola; voglio fare anchi io così, e alla eroce di Dio chi non mi porterà risnetto. l'avrà da sbrigar col Freccia.

Michele. Credi che tarderà molto messer Lorenzino?

Il Freccia. M' ha detto d' aspettarlo qui, chè aveva molissime commissioni da darmi: l' ho accompagnato a casa i Soderini, ove è andato a vedere le sue due sorelle, e di poi dal Vescovo d' Aseesi; ma t'accerto che sentiva un grande stringimento di cuore nel salire quelle benedette scale del santo prelato. Dicono che sia così severo co' rei; io lo credo fratello carnale di quell' orso di ser Mauritic; pare impossibile che sia prete, perchè, vedi, i preti dovrebbero essere dolci meglio de' marsapani e tutti carità verso de' poveri, giacchè vivono bene, senza brighe pel capo e col borsotto gonfio di bei quattrini, e a dire che si fanno grassi colle prebende che di continuo si buscano è un nulla. Il Duce ha un grande amore pei preti; sono essi quelli che comandano, e all'incontro odia maledettamente i frati, que'hnoni frati che

vivono magramente, sicebè pare che caschino di fame senza darsi mai uno spasso al mondo e stando sempre in orazione che la è una vera miseria. Ho un fratello frate io, e se tu l'udissi come parla bene; così sul far di fra Lionardo.

Michele. On che baggeo! Chétati, e lasciami in pace. Il Freccia. (Da se.) La è finita, non gli si può dire una parola.

#### SCENA II.

Entra LORENZINO con volto sicuro e parlando rapidamente, ed i suddetti.

Lorenzino. Freceia, va alla porticella incontro a madonna Caterina che sta venendo, ed accompagnala qui; e tu, Michele, scendi nelle stanze terrene e rimani là fino a che io ti chiami. Bada che non ti veggano. (Il Freccia esce.)

Michela. Mi direte di poi, messere....

Lorenzino, Ti dirò tutto di corto: coraggio. Michele.

Michele. Non me ne manca, e poi per voi, messer Lorenzino, mi farei tagliare a pezzi; non dubliate di nulla. Ditemi il nome di quello scomunicato, e in un quarto d'ora ve lo do scannato coine un maiale. (Tirando fuori un pugnale.) Guardate come l' ho afillato ed aguzzato in punta, potrebbe servire di ago per cueire... e mi par mille anni d'adoperarlo; mi sento proprio di lena questa sera.

Lorenzino. Che? se' andato ad armarti a bella posta per me?

Michele. Oh no, io non cammino mai senza qualche ferruzzo, sono così pericolosi questi tempi ! e molti mi hanno giurata la morte addosso, perchè sono uomo che non soffre soprusi.

Lorenzino. L'arme l'ho io e più acconcia; va, Michele.

Michele. Chiamatemi presto, padrone. (Esce per l'uscio
di mezzo.)

### SCENA III.

# LORENZINO, solo.

A che sei ridotto, Lorenzino de' Medici ? Se vuoi liberare la tua patrla, ti conviene avere a compagno un Michele del Tavolaccino, d'animo abbietto, pronto a commettere ogni delitto per braveria, senz' amore al suo paese, assassino senza conoscere gli uomini - senza alcuna cagione I - Ma almeno costui mi ama : io in tutta Firenze non troverei uomo che volesse aiutarmi nell'impresa. Mi giudicherà forse vile il mondo se mi giovo del costui mezzo? Ah l no; ogni mezzo è santissimo se mira a così gran fine, e quest'azione è necessaria per tornare il mio nome onorato,... nome che io porto per obbrobrio, bruttato da tante laidezze. Quest'azione mi racquisterà la stima de' miei concittadini; sarà l'ammenda alle mie colpe. Lorenzino non sonera più maledetto sulle labbra de' Fiorentini, il mio cuore si schiuderà alla gioia, a quella gioia ch'io mai non conobbi, nè in mezzo alla quiete della campagna, nè fra gli stravizzi di Roma, nè consumando la mia fanciullezza negli studi.... Ma qual profitto trassi io dallo studio? - appresi a stimare giustamente l'uomo, e' mi comparve innanzi in tutta la vergognosa nudezza de' suoi appetiti. e mi fece raccapriccire! E tutti li troval in me stesso. - Nel mio cuore vidi il germe di quanto può dare di vizi e di virtù il mondo intero : tutto è in Lorenzino, e tutto volli assaggiare. - Che mi rimane ora? Oimè diserto l l'amore che mi dà si doloroso strazio, e che primo doveva fuggire da me,

# SCENA IV.

# CATERINA e LORENZINO.

Lorenzino. (Correndole incontro.) Mia Caterina!

Caterina. Ah t Lorenzino, quante grazie io ti debbo. Hai salvato il Corsini, l'ho saputo or ora, anche il Carnesecchi, n'è vero?

 $\it Lorenzino.$  Anche il Carnesecchi. — Caterina, che ti paio io stasera  $\it ?$ 

Caterina. Mille volte più degno del mio amore. Ma perchè m' hai fatta venire in queste stanze, in cambio di....

Lorenzino. Ti voglio qui, dove infra un' ora al più si compirà il gran fatto; qui, acciocchè io vegga la tua immagine ancora una volta in questi luoghi nefandi per purificarli; qui, un poco prima che ci giunga Alessandro. (Ghignando.)

Caterina. Purificarli? ma non consideri tu quale amore sia il nostro? amore riprovato da Dio, maledetto dalla fede, obbrobrioso, sacrilego innanzi agli occhi degli uomini. Ah! Lorenzo, da che in casa mia è la Nella, oh I come mi si mostra ortibile questo nostro amore, se guardo alla purezza di quello che scalda quella innocente donzella. Quanta pietà in quell'anima castissima, quanta virtù I Allorche ella mi parlava del suo Corsini, delle sue speranze di rivederlo un giorno, di divenire sua moglie? oh! come il rossore mi abbruciava il viso, da 'miei occhi seendevano lagrime che paraopece bollente... io sudava l'anima dalla fronte. Si, il mio amore è una bestemunia a petto di quello della Nella, e nondimanco è irresistibile, è orrendo come la parola del tentatore. Ah! ch' io l'abbracci. (Fremente abbracciandolo e poi dando un passo indictro.) O bio!

Lorazino. Un amore puro non sarebbe mai stato per me; trasfuso nel mio cuore, eso avrebbe pigliato le più nere sembianze, e le mie colpe l'avrebbero coverto, divorato: il mio sofflo è quello della serpe che avvelena tutto ciò che incontra. Tu, anima forte, potesti resistere, e bastasti colla tua risolutezza a mettermi nell'anino un'impresa generosa. Ebbi compassione di veder te, la più leggiadra fra le donne di Firenze, presa d'amore pel più empio de' suoi cittadini. Volli farlo men tristo, meno indegno della nobiltà del tuo ingegno. La mia patria languiva, e mi malediceva: io annodat questi due affetti, et ra un'ora Alessandro non sarà più.

Caterina. Ed fo rimarrò la più infelice delle donne, ma non i sconsiglierò dall'impresa. Forse i cittadini si desteranno dopo il fatto; ma se ciò non avviene, lo sopporterò la tua lontananza, imparerò dalla povera Nella come si soffra tacendo.

Lorenzino. Poco o niente spero ne' cittadini, ma non lascerà nulla intentato; e se essi faranno i sordi alle mie parole, andrò volando a Bologna, a Roma, a Venezla: i più nobili Florentini e più coraggiosi sono fuori, tormerò con est, e una nuova alba splenderà sulle nostre torri, una nuova vita fremerà ne' nostri petti. La repubblica florentina, onorata come per l'addierto, stenderà il suo nome sull' Europa tutta, e la mia Firenze sarà ancora la benedetta, la unica. Ella che tolse dagli occhi dell' unanan generazione la benda caliginosa che ne perpetuava l' ignoranza, e che tra il buio dei tempi barbari riaccese la spenta fiaccola dell' intelletto della possia, delle arti; terra sacra perché fecondata dal sangue de suoi figli. Si, questa Firenze darà ancora guerrieri valorosi, tormerà il tempo di Farinata degli Uberli, di Filippo Scolari

Spani, di Giovanni de' Medici, di Francesco Ferrucci. L'attonita terra forse vedrà rifarsi in Firenze, sorgere dal suo seno
un altro Dante Alighieri, e se non sorgerà, è bastevole il
primo; torneranno i suoi onorati fllosofi, i Marsili Ficini, i
suoi legisti stupendi, gli Accursj; torneranno si i Colucci Salutati; tornerete voi, ingegni viventi, che penate lontant dalla vostra patria per ira di parte; qui eserciterete le vostre mirabili arti, chè questa è patria di Cimabue, di Arnolfo di Lapo, di Donatello, del Brunellesco, di Andrea del Sarto. Qui verrai, Michelagnolo, a mostrare le tue nuove maraviglie al mondo, nè ti recherai a vergogna di chiamarti cittadino di Firenze, nè avrai a temere le persecuzioni de' Clementi, degli Alessandri. O Buonarroti, figlio di Firenze, orgoglio degli uomini tutti! E Lorenzino sarà l'operatore di così grande e secrossnite nimpresa... si, Lorenzino.

Caterina. Perchè non ti giudica ora Firenze ? perchè i nostri cittadini non ti possono udire ? O mio Lorenzo. (Bat-

tono quattro ore di notte.)

Lorenzino. (Stringendole la mano.) Ah l Caterina, l'ora

si avvicina.

Caterina. Lorenzino, l'amore alla tua Firenze ti rin-

Caterina. Lorenzino, l'amore alla tua l'irenze ti rinfranchi. Lorenzino. Ed il tuo. (Si abbracciano e restano in muest'at-

titudine per alcuni momenti. Caterina piange, Lorenzino si volta verso la cornice, sulla quale sono alcuni busti, e rivolge la parola ad uno di essi. Bruto, mi guardi?— hai vinto. (Si stacca dalle braccia di Caterina e corre all'uscio di mezzo, gridando). Preccia. Freccia?

Il Freccia. (Entrando.) Eccomi, messere.

Lorenzino. Accompagna a casa madonna. (A Caterina.) Se i vergognosi Fiorentini mi obbligheranno a darmi alla fuga, io verrò un'altra volta a salutarti. Caterina, addio. (Caterina vorrebbe parlare, ma dopo inutili sforzi, lo saluta colla mano el sege col Freccia.

#### SCENA V.

# LORENZINO, indi MICHELE del TAVOLACCINO.

Lorenzino. Ilo trionfato. Qual notte! essa giunge al tutto nuova all'anima mia, quali pensieri! (Toccandosi la fronte.) O posteri! andate a rilento nel giudicarmi; il mio fine è santo. Deh I che i mici ventitrè anni d'età, anni d'errori, non vi traggano a portar su me una falsa opinione. Io voglio redimere la mia giovanezza sciagurata colla libertà della mia Firenze. (Andando all'uscio di mezzo.) Michele I

Michele, Padrone?

Lorenzino. Io esco per alcuni istanti, vo qui presso dal Duca e torno subito.

Michele. Vi debbo accompagnare?

Lorenzino. No, giacchè esco per la porticella; tu resta qui se vuoi, ma quando mi sentirai tornare, corri giù a nasconderti come prima, e bada che niuno ti vegga: i' non ti debbo trovare in questa stanza.

Michele. Statevene sicuro.

Lorenzino. In fra poco. (Esce a sinistra.)

### SCENA VI.

# MICHELE del TAVOLACCINO solo.

Là abbasso, in quelle maledette stanze terrene fa un freddo da cani, qui non c'è male. - Chi diavolo va ora a pigliare il padrone? Se fosse andato lontano, oh! non l'avrei lasciato solo, ma qua presso dal Duca non dovrebbe correre pericolo. Questi signori si pigliano futti gli agi: per esempio. il Duca ed il padrone si vogliono un gran bene, e son vicini di casa, stanno proprio muro a muro; già tutte le case sono del Duca, è padrone, canchero!... Oh padrone! bel bello con questo padrone, s' è fatto solo egli il padrone, e qui siamo noi quelli che ci facciamo i Duchi, ed io non diedi il mio voto. Oh quanti imbrogli, quante magagne, quando ragunarono il Parlamento | Oh | come l' han saputa rigirare ... ma io già non ci poteva ficcare il naso, perchè bisognava appartenere alle arti per essere chiamato, ed io l'arte mia non la conosco ancor bene, nè saprei trovare gonfalone sotto il quale metterla, (Odesi romore dalla sinistra.) Ahl eccoli, torniamo ad intirizzire là in fondo, e che'l diavol s' impicchi. (Corre giù dallo scalone.)

#### SCENA VII.

Entrano LORENZINO e il Duca ALESSANDRO. Quest'ultimo ha indosso un robone di raso nero alla napoletana, ifoderato di zbellino che gli scende inino d'iedi; sotto del quale porta una gabanella di velluto cremisi.— Le brache sono di seta alla foggia snapuvola listate in bianco de azzurro, e gli arrivano a mezza la coscia; le calze pure di seta cotore incarnato e i boracchimi di tela d'argento che salpono sino alla metà della gamba.— Ha in capo un tocco di velluto pagonazzo, guernito di piume bianche ondegianti, spada al fanco e quanti di seta. "

Alessandro. A dirti il vero sono quasi morto di stanchezza, e ne ho pochissima voglia; e se badavi ancora un po' di tempo, me n' andava difilato a dormire.

Lorenzino. Avreste fatto malissimo, certi ghiotti bocconi capitan di rado, e non si voglion rifiutare.

Alessandro. Or bene, va a pigliarla.

Lorenzino. Non vorrei che qualcheduno in istrada....

Alessandro. Chi diavolo vuoi che ti vegga a quest' ora P ho licenziato secondo il tuo consiglio tutta la brigata, dopo mille inutili giravolte, acciocche non vedessero il hogo dove andayamo; che cosa vuoi di più?... Se tu fossi venuto a cena, il vino t' avrebbe cacciata la paura, o avresti veduto inoltre come teneva l'invito a bere quel capitan Giustiniamo da Cosena che era con noi; colui si tracanna il vin pretto meglio che ana pevera, per mia fe beve dieci volte tanto di Giomo e dell'Unghero insieme.

Lorenzino. Ma l'Unghero non è tornato indietro con Giomo e cogli altri ?

Alessandro. No, gli ho dato ordine di fermarsi qui dirimpetto, vicino la casa de' sostegni, giacchè non si sa mai quello che può succedere; nondimanco gli ho detto che non si mova per qualunque persona che vedesse uscire o entrare in casa lua: i non aver paura.

Lorenzino. Ma creperà dal freddo là giù.

Alessandro. Si addormenterà, e poi se si stancherà, andrà a dormire; so come è fatto colui, non ti dia pensiero.

Lorenzino. (Alla fine è solo, e noi siamo in due.) Faccia come vuole.

Alessandro. Sai che ho dato ordine a ser Maurizio, che per domattina avanti giorno faccia appiecare quel ribaldo di fra Lionardo? — Costui me ne disse di così grosse, di cosi grosse... ma fra tre ore le pagherà tutte! Lo mando a pigliar colle torce al suo convento di San Marco. Vogiam noi andare a vedere la festa travestiti, dopo sbrigate le nostre faccende?

Lorenzino. Di huon grado, come volete. (Fra Lionardo e dalla mia Caterina, sicche non lo troveranno al convento, e fra tre ore le cose saran mutate.)

Alessandro. Che diavolo stai biasciando ora ? — Anzi che fare il pazzo, va pel nostro affare; ma prima di tutto fammi accendere un buon fuoco, che qui non posso reggere.

Lorenzino. Entrate in quella camera, che è già acceso.
Alessandro. Oli 1 bravo. Ehi, e non voglio ciance colla
Caterina, non voglio rimbrotti nè smorfie, perchè io sono
mal atto a fare i convenevoli, nè sono leggiadro favellatore;
—odio le belle parole io.

Lorenzino. Bene, gettatevi sul letto, e fingete di dormire, cosi non sarete tenuto a dir nulla:—aspettate, scingetevi la spada. (Alessandro si scinge la spada, e Lorenzino la piglia tostamente, ravvolgendo stretta la cintura intorno agli elsi.) Cosi va bene.

Alessandro. Ehi I voglio la spada in camera, sai che non ne sto mai senza. (Entra a diritta.)

Lorenzino. (Entra egli pure, e parla stando dentro.) Eccola qui, ve la pongo sotto del capezzale, riposatevi intanto. Alessandro. (Dentro.) Chiudi l'uscio.

Lorenzino (Uscendo tira a se l' uscio.) Ecco fatto. (Cogli occhi scintillanti.) Non mi fuggi più. (Andando all' uscio di mezzo.) Chiamiamo l'amico. (Esce.)

### SCENA VIII.

LORENZINO disceso un istante torna con MICHELE, fermandosi con lui in fondo sul pianerottolo della scala proprio dirimpetto all'uscio del mezzo.

Lorenzino. Il nimico è qui racchiuso, in quella camera. Michele. Andiamo.

<sup>\*</sup> Questa scena è della pianamente, ma in modo alquanto conciluto.

Lorenzino. Non guardare che egli sia amico del Duca, attendi pure a menar le mani.

Michele. Così farò se fosse il Duca stesso.

Lorenzino. (Battendogli dell'una mano sulla spalla.) Tu ti sei bene apposto. — Egli non ci può più fuggire dalle mani, andiamo.

Michele. (Maravigliato.) Il Duca? ehm.... Andiamo pure.

(Passano l'uscio di mezzo ed entrano in iscena.)
Lorenzino. Aspetta. (Va pianamente ad aprire lo stipo,

Lorenzino. Aspetta. (Va pianamente ad aprire lo stipo, traendone la mezza spada e baciandola.) O ferro liberatore della patria mia, riscattami dalle mie vergogne!

Michele. (Tirando fuori un pugnaletto.) Questo non isba-

glia mai. Senza timore, padrone.

Lorenzino. Firenzel Caterina! (Va all'uscio della camera dove sta chiuso Alessandro, ed alza il saliscendi, che gli scappa di mano e ricade giu.) Ah? me tapino, qual rumorel Oimè, se si desta!

Michele. Lo riporremo a dormire....

Lorenzino. (Torna ad alzare il saliscendi.) Per sempre. (Apre ed entra con Michele.)

#### SCENA IX.

La stanza rimane vuota. I tre sono nella camera vicina: odonsi le loro voci.

Lorenzino. Signore, dormite voi?

Alessandro. Ah, traditore! (Odesi un gran romore come di un corpo che cada giù voltoloni dal letto.) Lorenzino. Hò imparato a ferire, bastardo! — Michele,

aiutami !

Michele. Ah demonio! l'avete passato per le reni da parte a parte, e sta ancora in pierli, e si difende. (Odonsi i tre correre per la camera.) Poni giù quello sgabello, Alessandro, che non ti vale a nulla... Ah! a me, togli questa sul viso.

Lorenzino. (Ironicamente.) Signore, non dubitate.

Michele. Bravo, là, gettatévi addosso a lui.... sul letto... sul letto.... abbracciatelo strettamente... cacciategli una mano in bocca, acciocchè non gridi.... e io ve l'infilzo.... Bravo, adesso a me....

Lorenzino. Ahi I come mi morde.... (Ironico.) Non dubitate, signore.... Aiuto, Michele miol... mi soffocal... bada a non ammazzar me .... ( Gridando affannosamente. ) Sotto .... sotto.... nel ventre.... Bestia i non fai altro che sforacchiare il saccone del letto.

Michele. A me! ho qui un coltello in questa tasca.... gli segherò la gola.... Togli.... questa non te la levano più, togli quest' altra.... e quest' ancora, (Odesi Alessandro che manda

un tunghissimo gemito.) Lorenzino. È scannato - è inutile che tu seguiti a fe-

rire. (Odesi nuovamente stramazzare in terra il corpo d'Alessandro.)

Michele. Ci è voluto del buono a finirlo.

Lorenzino. Riponiamolo sul letto.... così va bene, coprilo col padiglione, là.... è fatto.

Michele. Che diavolo gli mettete sul capo?

Lorenzino. La mia giustificazione davanti al mondo. Michele. Quel pezzuolo di carta si sporcherà tutto; non

vedete che il sangue gli esce dalle ferite come da una grondaia?

Lorenzino. Lo scritto si santificherà nel sangue. - Apri la finestra che io respiri.

Michele. Tutto è quieto in istrada.

Lorenzino. L' Unghero è andato via, nessuno ci avrà udito.

### SCENA X.

LORENZINO versando sangue dalla mano sinistra, e nella destra stringendo la daga. MICHELE col coltello in mano uscendo entrambi dalla camera.

Michele. Sta' là, e dormi pur sulla grossal dannato, chè non ti sveglian più, e aspetta il di del giudizio a parlare.

Lorenzino. O mia Firenze I leva le tue speranze. Michele. (Guardandogti la mano.) V' ha morso la mano

come un cane: vi duole? Lorenzino. Come una tigre. Oh! mi duole smisuratamente; va a pigliarmi una pezzuola che io ne la fasci, e chiamami

tostamente il Freccia. Michele. Subito, sedete un poco. (Esce.)

#### SCENA XI.

LORENZINO solo, seduto ed appoggiandosi alla tavola.

E non ha mai detto una parola! <sup>13</sup> Vergognava forse d'essersi lasciato ingannare, e non si raccomandava e non chiedeva la vita? — la difendeva. La vita? che cosa vale la vita?... Ahi! sento ora che l'ho tolta a costui: come è spaventavole il morire!

#### SCENA XII.

Il SUDDETTO, MICHELE con una pezzuola in mano ed il FRECCIA.

Michele. Oh! qui, messere. (Gli ravvolge la mano.)

Il Freccia. S'è fatto male il padrone?

Lorenzino. (Alzandosi.) Non è nulla. Freccia, va'a guardare in quella camera.

Il Freccia. Che cosa ho a guardare?

Lorenzino. Va'e vedrai.

Il Freccia. (Entra e tostamente esce gridando.) Misericordia! un uomo tutto imbrodolato di sangue! Aiuto! aiuto! Michele. (Chiudendogli la bocca.) Taci, cane; zitto, è il

Duca.

Lorenzino. (Serrando a chiuve la camera, Tu, Freccia, resta qui in cass; io esco con Michele, e forse sarò qui fra due ore. Ma se non mi vedi a tornare, e che domani venisse alcuno a cercare il Duca, come l'Unghero, Giomo, ser Maurizio, o i suoi consiglieri, non dire una parola, giura loro che non ne sai nulla. Ma se in cambio tu vedessi correre il popolo a furia e chiedere di lui, accenna loro questa camera, che stondino pure l'uscio, e che facciano il resto. Hai udito bene?"

Il Freccia. (Pauroso.) Si, messere.

Lorenzino. Vieni, Michele, andiamo a destare i pochi cittadini che ancora sono in Firenze. Ahl se non mi vorranno credere, converrà che io fugga a destarne altri, e tu partirai con me.

Michele. Eh fuggiamo! chè abbiam fatto pur troppo, e pensiamo a provederci di quattrini.

Lorenzino. Sì, tutto è all'ordine, e ho meco alcuni fiorini che mi son fatto dare dallo Zeffo, ma voglio tentare ogni cosa prima di fuggire. O mia Caterina! o Firenze!

Michele. Altro che Caterina e Firenze, pensiamo a salvar la pelle, messere, perchè vi so dire lo che se ci pigliano, il maggior pezzo che resterà di noi sarà forse l'orecchio: noi siamo fritti ora; andiamo su, e raccomandiamoci alle gambe.

Lorenzino. (Sbattuto.) Vieni con me e non mostrar paura. (Escono.)

# SCENA XIII.

#### IL FRECCIA solo.

Ahl povero me, mi lasciano solo, e se vengono quelli del Duca, se lo trovano, crederamo che sia stato io che l'abbia ammazzato, e mi faranno appiecare. — Vuolo star fresco il padrone. Uccider un Duca! Ma guardate un po' che cosa sono questi gran signori si scannano fra loro peggio che buoi al macello. Per mia fè è così imbrodolato di sangue che pare un majale sogozato, e fa ancora più brutto vedere perchè è vestito con tanta magnificenza. Bisogna dire che abbian avuto una gran lite fra loro; ed io meschino che non c'entro per nulla.... Oimè! sento muoversi qualche cosa là dentro... Salva, salva, corro giù a nascondermi sino che torna il padrone. (Esca.)

# PARTE SECONDA.

Stanza nel palazzo Ginori come nelle prima parle dell' Atto terzo.

#### SCENA XIV.

LAPO seduto, a lui vicino NELLA, Fra LIONARDO in piedi presso a CATERINA GINORI, la quale è in grande inquietudine d'animo.

Fra Lionardo. Madonna, qual nuovo affanno v'accuora? Caterina. (Premendosi il cuore.) Santo Iddio, e non si muore con si crudeli strazi nell'anima!

Nella. Parlate, madonna; voi siete stata per me un an-

gelo del cielo, mi avete tolta alla ignominia; le mie povere parole di consolazione almeno non vi mancheranno, parlate.

Lapo. lo pregherò per voi; sento che pochi momenti ancora mi restano a vivere. Al Signore è sacra la voce del moribondo, spirerò col vostro nome sulle labbra.

Nella. (Piangendo.) Ah! padre mio, chi mi difenderà se io resto senza di voi? Il mio Corsini è loutano: ah! vivete.

Lapo. La mia vita va mancando, mia povera Nella, a che lusingarti? La lucerna non ha più olio, e bisogna che si spenga.

Caterina. (Aggirandosi per la stanza.) Lorenzino l Lorenzino l

Fra Lionardo. Ma che volete da Lorenzino? sarebbe mai vero ciò che si dice?

Caterina. Ah! si, fra Lionardo, non posso più tener celato: io l'amo e d'un amore smisurato che mi fa fremere, raccapricciare.... (Guardando la Nella si copre il viso colle mani.)

Fra Lionardo. (Fa cenno alla Nella di condurre via Lapo.) Chetatevi, madonna.

Nella. Andiamo, padre mio, fra Lionardo debbe parlare a madonna.

Lapo. Den'i che la parola d'Iddio le scenda al cuore, e ch' ella possa godersi ancora dei giorni felici e senza peccato. (Escono.)

# SCENA XV.

### Fra LIONARDO e CATERINA GINORI.

Fra Lionardo. Caterina, ascoltate umilmente la mia parole per la circa desanti alla mia voce, ingagliardita da quella fede che vuol nettare il mondo dalla colpa, e senza la quale tutta questa nostra vita sarebbe un cumulo di voglie sfrenate, di lai-dezze intollerabili. – Voi amate, e il vostro amore è vituperoso; bisogna dunque sradicarlo, sicchè Iddio lo cancelli dal novero de vostri peccati, mediante una nuova vita santa e virtuosa. Iddio è misericordioso, apre le sue braccia al pentito, rimette sul sentiero della salvezza il traviato.

Caterina. Ahi! questa non è cosa fattibile, fra Lionardo; io non ho nulla che sia più mio, sono tutta d'altri: l'anima mia vive in Lorenzino, per Lorenzino; siamo uniti nel peccato, ed i legami del peccato sono più tenaci di quelli della

virtů: chi potrà troncarli?

Fra Lionardo. La voce d'Iddio, la sua misericordia maggiore dei peccati degli uomini. Chi è senza delitto? chi può dirsi netto di colpe in questi tempi miseri e nefandi? — Nessuno. — il tuo maggior peccato, o Caterina, è quello di dubitare della clemenza d'Iddio, di quel Dio che tolse dal proprio seno il figlio suo, e che ne lasciò versare il sangumortale per lavare i peccati della terra. Ti pare poco misericordioso egli, che lacerò il proprio seno, che vide le piaghe di chi non dovvea essere piagato, soltanto per non aver a damnare i peccatori? Confidà in lui, e saccia dal tuo cuore una sciagurata e sacrilega passione d'amore che ti farà perdere la salute eterna.

Caterina. Ah! voi non conoscete Lorenzino. L'anima sua è un abisso, ma rischiarato da una luce, ch' io sola vidi, ch' io mantengo viva; guai s' e' non m' avesse I forse la patria....

Fra Lionardo. E che fece costui per la patria?

Caterina. A quest' ora forse egli l'ha liberata. — Ahl santo Iddio, e ancora non torna. Oimè! chi sa.... forse me l'hanno ucciso. (Aggirandosi per la scena.)

Fra Lionardo. Lorenzino ucciso, e da chi?

Caterina. In poco d'ora, fra Lionardo, il mio Lorenzino sosterà bello d'un'azione virtuosa, magnanima. No, Firenze non è madre sterile; ella ha ancora in sè stessa un germe che la onora, un figlio che la farà ribenedetta, e questi è Lorenzino, ed io andrò orgogliosa del suo amore, sarò l'invidia di tutte le donne, e....

Fra Lionardo. (Interrompendola con atto di rimprove-

ro.) Moglie di Lionardo Ginori!

Caterina. Oh, mia vergogna l-

Fra Lionardo. (Seceramente.) E chi sei tu che stampi sulla fronte del tuo marito, dell'uomo che togliesti alla difesa dell'onor tuo, si ignominosa, incancellabile macchia? Chi se' tu che porti la vergogna sulla sua casa, che lo fai segno di scherno agli occhi det tuo paese? Perche gli fai sostenere un'onta che tutta dovrebbe essere tua, ma che il mondo sciocamente vede soltanto nel tuo marito appunto perchè innocente? Puoi tu dare ad un Lorenzino ciò che per legge divina ed umana desti già ad altri? Puoi tu ripigliari uche che più non ti spetta? tu che davanti all'altare d' Iddio giu-

rasti la tua fede ad un altro, e che al cospetto della sua onnipotenza ti chiamasti moglie? Spergiural tu rubi, e rubi la cosa più sacra che sia in terra, l'onore; lo rubi a te stessa, alla casa tua, al tuo sesso intero, e lo dái a chi! — a un Lorenzino.

Caterina, (Sedendo quasi svenuta.) Cessate, fra Lionar-

do, ch' io non reggo più,

Fra Lionardo. Fa' cuore, donna sventurata, non creder ch' io duramente ti condanni! no, che conosco la fragilità di quest' uomo pronto sempre a cadere. Tu sei peccatrice, ma puoi ancora salvarti, puoi fare penitenza delle tue colpe. Ah i per pietà, Caterina, rimonda le stessa, e che tu possa un giorno offrire a Dio un' anima pentita degna del paradiso! Che tu possa ancora rivedere la tua Luisa Strozzi, congaudere con lei dell' inenarrabile aspetto della luce eterna, tripudiare d' ineffabile amore cogli angeli; che tu possa essere ancorà mediatrice fra Dio el tuoi poveri cittadini. Aht ti salva, Caterina, da' tormenti dell' inferno e dalla ignominia deeti uomini!

Caterina. Ma perchè Iddio non me ne da la forza?

Fra Lionardo. Cercala in te stessa: tu l'hai smarrila na Iddio te la diede — combatti e vincerai. Sil forte, che la Vergine santa verrà in tuo aiuto. La nostra è vita di combattimenti, i nostri giorni son giorni di prova, e lutti uniti non sono pure un istante davanti all'eternità. Vorraí tu per quest' istante, per questa vita putrida, dolorosa, perdere la salevaza eterna? No, no, Caterina, rivivi all' onore, e, se Lorenzino è uonto virtuoso, amerà meglio rispettarti santa, che amarti disonorata, vergonosa à suoi occhi medesimi.

Caterina. On rossore | Lorenzino dispregiarmi?e la bonta del Signore potrà ancora accogliermi fra le sue braccia?

ter signore potra ancora accognermi fra le sue praceia i Fra Lionardo. E la bontà del Signore ti perdonerà le tue colpe. — Gesù disse alla donna adultera: — lo ancora non ti condanno, vattene e da ora innanzi non peccar più. —

Caterina. Ah, fra Lionardo! venite in mio aiuto; forse cle le sante vostre parole potranno strapparmi dalla via del peccato, ma adesso è cosa impossibile. (Piangendo. Odesi romore.) All!...

### SCENA XVI.

I SUDDETTI. Entra disperatamente LORENZINO colle vesti scomposte, pallidissimo in viso, cogli occhi stravolli e con la mezza spada sotto la cappa. MICHELE è con lui, e si mostra alquanto pauroso.

Caterina. Ah, Lorenzino! (Gli corre incontro e sta per abbracciarlo, ma guardando fra Lionardo s' arresta.)

Lorenzino. (Parlando rapidamente.). Caterina, non posso ho picchiato agli usci e nessuno mi risponde, ho chiamato, pregato, tutto tempo gettato via. — Scellerati, sono senza carità di patria, vocliono i' esterminio della loro terra! <sup>14</sup>

Fra Lionardo. Che hai fatto?

Lorenzino. Ho ucciso il bastardo, l'usurpatore.

Fra Lionardo. Oh, giustizia di Dio! Tu Lorenzino? è come hai fatto? a tradimento?

Lorenzino. È inutile che mi teniate in parole. Sappiate che fra due ore voi dovevate essere appeso: ser Maurizio andrà forse al convento a pigliarvi; fate di non esservi: a giorno chiaro avrà altro a pensare.

Fra Lionardo (Da sé.) Il seme del tradimentó non darà mai frutto (A Lorenzino.) Non ti pigliar briga per me: che pensi tu di fare ora?

Lorenzino. Fuggire; andare a chiamare i più valorosi citadini che stanno fuori, giacche qui niumo mi di artta... Se io dico loro chiaramente d'aver ucciso il tiranno, se ne li convinco co' loro occhi, crederamo che io voglia raccogliere per mei il frutto di questa morte. Io sono il più stretto parente di Alessandro, il regno per legge stabilità dall' Imperarente di Alessandro, il regno per legge stabilità dall' Imperante ricade a me, e sono mille volte più odiato di lui, sicchè mi trucideranno ne piotrò compire l'impresa. La parte popolana è debole, i consiglieri del Duca potenti; sicuramente il Guicciardino, 'Francesco -Vettori, Roberto Acciajuoli, prevedendo che questa morte una volta o l'altra doveva accadere, si saranno preparati alla mala nuova, e avranno pronto qualche nuovo modo per eternare la servitù della loro patrio. Traditori, jo li conosco!

Fra Lionardo. Gettati fra il popolo, chiamalo alla libertà, mostra ad esso la testa dell'ucciso, corri le strade di Firenze convocando la moltitudine, arringandola; fa'cuore, Lorenzino, fa'riaprire il Consiglio, che si elega un nuovo gon faloniere. Va'lesto, se il Signore per punirti non ti toglie il senno del tutto!

Lorenzino. Abil il popolo è disarmato; fatto già vite da questi pochi anni di giogo, egli s'è avvezzo a servire. — Il corpo d'Alessandro è sotto questa chiave, vi raccomando di non ne dir parola. Forse prima che l'abbiano trovato io sara alle porte di Firenze co' fuorusciti. Essi soli sono degni di compiere la santissima impresa. Qui pochi, anzi nessuno ama la patria.

Caterina. (Guardandogli la mano fasciata.) Oimè, sei ferito, Lorenzino?

Lorenzino. Sì, porto in questa mano tutta la rabbia d'un Alessandro morente. Immagina quanto io soffra....

Fra Lionardo, Dunque perseveri?

Lorenzino. Si, senza metter tempo in mezzo, io vado, volando, a Bologna, a Venezia; Filippo Strozzi m' aspetta, e tornerò, fra Lionardo, siatene certo; ma per carità, tenetemi il segreto. (Come ricordandosi di una cosa.) Michele, meglio pensando, non mi fido di lasciar qua il Freccia; corri tostamente a casa, condueilo qui, e chiudi il mio appartamento.

Fra Lionardo. (Da sè.) Ahi l la sorte di Firenze non è ancora matura ! Iddio toglie il senno a costui.

Michele. Vado subito, ma sbrighiamoci per carità. (Esce rapidamente.)

Lorenzino, (Amorosamente.) Caterina.

Caterina. (Con grandissimo sforzo.) Lorenzino, questazione ti racquista la tua fama, il tuo onore; e il mio amore te li torrebbe. Tu sei divenuto uomo novello per me, ed io, oimè, non ti debbo amar più.

Lorenzino. Tu hai perduto il senno, Caterina!

Fra Lionardo. (Severamente.) Sulla tua fronte sta il segno dell' assassinio; pensa alla nostra Firenze se vuoi cancellarlo.

Lorenzino. Ahi, qual disinganno i forse questo è il precursore d'un disinganno più crudele, più orribile ancora l O Caterina, non mi toglier tutto.

Caterina. (Facendo forza a sé stessa, ma con voce quasi spenta.) Per te incomincia una nuova vita, deh l lascia che ciò sia anche per me: mi vorrai sempre infame tul — Cosi chiedevi a me quest'oggi, ed jo t'incuorava al gran fatto,

aiutami ora a tornare onorata. — Mi vorrai sempre donna

vergognosa tu?

Lorenzino. (Tristamente.) Per Lorenzino non sarà mai pace sulla terra. Ah! perchè non posso io trucidare questa mia inestimabile passion d'animo come ho fatto testè del bastardo: ahi! le passioni non s'uccidono, ma uccidono noi. (Mordendosi le labbra.) Ecco chiarito ogni cosa; ora so com' è fatto il cuor della donna!

Fra Lionardo. No, Lorenzino, v'ha eosa che uccide la malnata passione, ma tu non la conoscesti mai: un giorno forse essa verra da te e ti si mostrera.

Lorenzino. Ed è?

Fra Lionardo. La pietosa carità della fede.

Lorenzino: (Ghignando amaramente.) La vidi molto dappresso, fra Lionardo, e la conosco meglio di voi.

Fra Lionardo. Non mettere in mazzo Iddio co' pessimi e dolorosi pastori del suo gregge.

### SCENA XXVII.

## I SUDDETTI, MICHELE del TAVOLACCINO ed IL FRECCIA.

Michele, Eccoci lesti. -

Lorenzino. Freccia, verrai con noi, ho mutato consiglio. Il Freccia. È quello che io desiderava.

Lorenzino. (Pigliando per mano Caterina.) Caterina, nol ci rivedremo presto, e se durerai nel tuo pensiero....

Michele. Padrone, andiamo, per carità, chè manca poco al giorno. Volete condurci tutti al macello? Su, andiamcene.

Caterina. (Piangendo.) O Lorenzino!

Lorenzino. (Le stringe la mano.) Tu piangi? dunque tu se ancora mia. — (A fra Lionardo.) Addio, fra Lionardo, esco di notte, ma tornerò al di chiaro, e ci conesceremo meglio. Addio. (Con grande sforzo tascia Caterina, ed esce freitolosamente seguito da Michele e dal Freccia.)

Fra Lionardo. (A Caterina la quale è colta da un vio-

lento singhiozzo.) Coraggio, Caterina.

Caterina. Oh Dio l'è partito? (Corre furiosamente verso l'uscio, ma dopo alcuni passi stramazza a terru.) Ah!

Fra Lionardo (Gridando.) Aiuto!... accorrete.... aiuto!

### SCENA ULTIMA.

I SUDDETTI, NELLA e LAPO sostenuto da varj FAMIGLIARI di Caterina.

Nella. Ah! Vergine Santissima, la nostra madonna Caterina. (Correndo a lei ed assistendola.)

Lapo. Non è compiuta ancora la nostra sventura? Almanco ch' io le muoja vicino.

Fra Lionardo. Caterinà, scotetevi è pregate.

Caterina, (S' inginocchia.) Ho vinto.

Fra Lionardo. Iddio punisce e rinfranca.— Lapo, sapple che colui il quale ti voleva disonorato, ha reso conto all'Onnipossente delle sue scelleratezze; Nella, non hai più nulla a temere, gli empi si uccidono l'un l'altro; Iddio ne dirige i colni.

Nella. (Piangendo.) E mi toglie il padre.

Lapo. Che dite voi?

Fra Lionardo. Il vero. — Lorenzino mi raccomanda di non dir nulla, ma con voi non è a tacere. Il duca Alessandro nuota nel proprio sangue: così punisce Iddio.

Nella. (Piangendo.) Ah! Vergine santa; conservatemi il padre!

Lapo. Chi l' ha ucciso?

Fra Lionardo. La spada dell' Eterno; aspettate il resto. (Actarina la quale è ginocchioni e che tutti circondano.) E tu, o donna sventurata, alzati. (Caterina si leva ed abbruccia la Nella.) Iddio cancella i tuoi errori; le lagrime del pentto gli sono più care dell' incenso che fuma sovra gli altari; egli ti perdena, voglia la sua misericordia perdonare a Firenze; quest' alha che sorge sia per la meschina l'alba del riseatto, della nuova alleanza; e...

Nella. (Volgendosi ad una finestra dalla quale si vede il cielo che è tutto rosseggiante per l'aurora che spunta.) Fra Lionardo, guardate come è rosso il cielo: par tinto di sangue. 46

Fra Lionardo, (In modo profetico, e guardando al cielo.)
Oimèl·la sorte di Firenze non si muterà così presto, la suo
salvezza è ancora lontana. Oimè li suoi patimenti inon uguagliano aneora la misura de suoi peccati, chè in essa abbonda
a iniquità, e però la giustizia d' Iddio le sta preparando nuòvi
ceppi. — Una servitù più dura della prima la farà abbietta.

- Perduta la sua antica onoranza starà in continuo pianto, e le genti fuggiranno da lei, e nuovi delitti la deturperanno. - Qual vedova sconsolata ella andrà smarrendo la sua giocondezza, resterà quasi cadavere non serbando altro che i fiori, come il serto che solo adorna la morta bellezza d'una vergine, e i suoi palagi e i suoi monumenti staranno a far fede ai venturi di quel ch' ella si fu ne' giorni della letizia. --Questo a me manifesta lo spirito d' Iddio.

Lapo. (A queste ultime parole china il capo sopra il collo della Nella che gli sta a' piedi, e con voce moribonda esclama.) Deh! Signore, m' accogliete nella vostra misericordia.

Nella. (Fuori di se.) Ah! Vergine santa, mio padre muore. Oh Dio! oh Dio!

Caterina. Ah! noi meschini. - Deh! adoperate parole più miti, abbiate pietà di un uomo che sta per mancare di vita: rimovete da noi l'infausto vaticinio.

Fra Lionardo. (Accennandole Lapo moribondo.) Cosi se ne sta la sconfitta Firenze, e tu vuoi che le mie parole siano men dure? - Guarda quell' alba! (Additandole il cielo.) Essa non è quella promessaci da Dio. - L'alba del Signore verrà

dunque col sangue?

Lapo (Moribondo.) L'alba d'Iddio!... Padre!... Essa verrà anzi con molto sangue e nuovi martiri,... e lunghi delori la precederanno... Le tenebre della morte scompaiono davanti alla luce del futuro. Vampe di foco, torrenti di sangue, lo veggo correre, e la libertà svéntolare il suo vessillo in mezzo a' cadaveri. I popoli sorgono tocchi dalla mano d' Iddio, e gli oppressori della nostra Italia chieggono indarno mercè delle loro colpe.... (Facendo il supremo sforzo.) Nella! La servitu non viene da Dio... e ciò che non viene da Dio non può durare sulla terra.... Gli uomini.... muoiono.... a questo modo.... ma la liberta sorvive e ne illumina la fossa obliata.... Iddio mio! Iddio mio l... la vedro ancora dal tuo trono scendere sulla mia Firenze | .... bella della eterna giovinezza delle cose celesti.... Ah! ... (Muore.)

### NOTE ED ILLUSTRAZIONI STORICHE.

- Fra le molte accuse che i Fiorantini diedero ad Alessandro, allorchè favellarono contro di lai dinanzi all' Imperatore , nna delle principali fu quella del continuo violare i monasteri, i quali costui visitava la notte in compagnia de' anoi agherri e cagnotti. Il Nardi così diceva al cospetto di Carlo V: . Ma certo non merita d'esser chiamato fiorentinu (Alessaudro), avendo costumi tanto barbari e tanto disonesti quanto egli ha, di maniera che i poveri cittadini non possono, non solamente difendere la pudicisia delle donne loro e delle lor figlinole dalla libidine sua e de' suol servidori, ma ancora non perdona alla santità e riverenza de' monasteri, dove ann racchiuse le sante vergini, le quali hanno promesso a Dio ottimo e grandissimo, di conservargli inviolata la lor virginità, a Lo storico Bernardo Segui nomina specialmente i dae monasteri di San Domenico e di San Luca, ed in fatto i servitori che cercavanu il duca poichè fu morto da Lorenzino, andarono in que' monasteri a vedere se avesse colà passata la notte. « l'ure stando con a lenzio si messono ad andare alla cerca pel monasteru di San Domenico e di San Luca , ed a qualche altra cusa, dove soleva ire il Duca a commettere adulterj e stupri; . (Bernardo Segni , Storie fiorentine , vol. 11 , pag. 435 - B Varchi , Storia forentina, vol. V, pag. 451. - G. B. Busini, Lett. XXIV, pag. 496.)
- 2 Così ezano chiamati gui della setta di fra Girolamo Savonarola, fratalatto abbraciare per comundo di Alessandro IV, i quali predicavano come lui minacciando grandi sventure, a engione della corruzzione dei contumi in quei tempir. Col some di Palleschi si chiamavanu i fautori della caso de' Medici, nel cani scuda gentilizio erano sei paller. (Segni, vol. 1, pag. 523.)
- <sup>3</sup> L'Unghero avera ucciso a colpi di bastone un fanciullo, che vedendolo mascherato gli gridava dietro come asava la plebe fiorentina, ciò avvenne autla pubblica piazza. ( B. Varchi, vol. V, pag. 479. — Busini, Lett. XXIV, pag. 496.)
- 4 Melti storici pongono in dubbio so Luima Stronzi sia stata fatta avvelenze da Alesandro, avvero degli stessi parenti di lei per non vederale disonorata dalla libidine del Duca: Metterò qui il fatto narrato colle proprie parcel el Segui: a Era la Luis; a figurulo di Filippo Stronzi, e mariata nuoramente a Luigi di Guilasso Capponi, nan sera in casa di Maria sua sorcila, moglie di Lucrezo di Firero Riccidi, dove lictamenta avendo censì, dopo poche ore presa da grandissima deglia di atomaco, mori viulentennette in duo ore; e paratta da melici, fa rapportito can verida, che il ne marrati di vedeno. Si apparatta da melici, fa rapportuto can verida, che il de era morta di vedeno. Si apparatta da melici, fa rapportuto can verida, che la era morta di vedeno. Il la fece avveloare, percia verneto podi i pierni inanzia nua futa richiestala dell'onor non, gili diengo, e anorace con parde villane, e acpipori che il ministro di questa scelleratezza era stato Vincenzo Riccidi, figinio del Rosso, che un quelle donne cenando, avves vervito a queste compio diffico per compisione cum quelle donne cenando, avves vervito a queste compio diffico per compis-

cere al Daca. » Benedetto Varchi tiene che losse fatta avvelenare da' parcnti, e dice che se n' ebbe ancora chierissime conghietsure, ma non allegandole egli, nou pessiamo portarea giudizio; d'altra parte le cenghietture valgeno aun certe segno. (Varchi, vol. 7, pag. 406.— B. Segni, vol. 11, pag. 66.)

- Queste sono proprie parole di Giomo, dette al Duca nna notte nella quale calava giù Lerenzino da un muro con una cerda. (Varchi, vol. V, pag. 278)
- 6 Vedi B. Segni, vol. II. pag. 66. B. Varchi, vel. V, pag. 452. → Busiui, Lett. XXIV, pag. 496.
- Thate de Castiglione fu mo de'più salanti della parte popolana. Seguita la infelier cesa di France, nell'igante del 1550, gli risuci di loggire travestite da frate a Mante Regio, e dopo varie vicande si accine a passara a Tunisi insinieme col cardinale lopoliti cel altri fueruscii, per chiedre a Carle V, che iri trovavasi, la libertà della patria oppressa da Messandro, contro eggi accorda fatto alla capitolazione. Dante era oltramodo prode della prisma più di manda del capitolazione. Dante era oltramodo prode della prisma più d'anima ardente, ma, come osserva il Busini, non di grandissimo cervella. Messandro che temera quella loro sandata, gli fece tutti avvelenare, come patredersi negli storici di que' l'empi. Tutti pou narrarono le prodezte di Dante del del cardente l'asserbe, del il varchi reconta ministamente di lui, partinule del 16-leandrii e fa compagno allo aventurato Martelli, morto per mano del Bandino. Questo ducilo è descritto in un romatro uncici frecenneta ella lose, si quale ragiona di cues forentine, ed io mando la 1 miri lettori deixidersi di sisperne d'avarante più impreccebà teropo povere harachbero le mis pariele, dope ciò che su quest' argumento ne disse il potente intelletto che n'é l'autore. (E. Verchi, vol. IV, pag. 483-0, V, pag. 436-0, el-8, Segui, vol. II, pag. 84.)
- <sup>8</sup> Il Busini fa morire Dante da Castiglione e Gigi Niccolini di lor male, ma come he notate sopra, quasi tutti gli sterici la pensano d'altra guisa.
  - 9 B. Varchi; vol. V, pag. 437.

40 Sarebbe invero troppo nojosa faccenda a' io dovessi perlare alla diatesa di tutti i personsggi , che la verità storica m' impone di nominare in questo dremma. D'altra purte io suppongo i miei lettori non al tutto digiuni di questi fatti, ed è per ciò che vorrei edoperare di esser breve e di non ingrossare il volume cen roba cepiata. Nondimeno dirò due parole di queste cardinale Ippolito per coloro che s'accontentano del poco. Fu adunque costai figlio naturale di Giuliano de' Medici, fratello di Leone X, è venne creato cardinale nell' età di diciott' anni. Aveva sortito della natura inclinazioni più presto guerresche che ecclesiastiche, vestiva abito militare meglio che religioso, e viveva attorniato da militari e da letterati. Egli pure coltivava le belle lettere, e fu grandissimo protettore de' migliori ingegni de' suoi tempi. Militò in Ungheria, ove come legate apostolico condusse diecimila Italiani contro il Turro. Tentò di congiurare centro Alessendro, che avanti la caccista del 4527 gli era stato compagno nel governe di Firenze, e andatogli a male il disegno, s'uni ai fuorusciti per passare in Affrica. Come si è detto sopra, Alessandro lo feco avvelenare a Itri nel momento che s'avviava in Sicilia. ( B. Varchi , vel. V, pag. 436.)

- W. B. Varchi, vol. II, pag. 224 e vol. III, pag. 4 e 5. Sismondi, Histoire des Républ. Ital, du moyen age, vol. XV, cap. 420. pag. 597.
  - 12 Donato Giannetti, Discorso a Paolo III, § 8, p. 114 e seg.

diame

15 Țuți gli storie ad na. roce gridano cestro la scelleralezze commessa de questo inmanoc cancelliera, ed i fururacii ficrerinii il 2 consenno dianuzi a Carlo Y come na mostro brutto di opți craddită, fre la quăti unu delle prii lieri è questa narrata nel drasmua. Il Varchi ne dice che costui » rac cancelliere in noma degli Otto, ma in fatte guardiano e pudriono, » segriungondo: Erz castul de Milne», e usavz tanta superzad pirela, e in fatta crudeltă di fatti aell' esaminare a nel dare i martori, e con bruse crea sveva, e tanto didettava di temestare gli sominii, che scoli i vicedre miteta sparetto alla brigata, në aveta quel giorso base chiunque la mattina per sus trata sorte lo riscontrava.

Bernardo Segni leva quest' nata ai Milanesi, e la regala ai Romagnuoli, e dice chiaramente che era di Romagna, e lo dipinga la steasa mela bestia. a Appresso al mogistrato degli Otto (il duca) taneva un cancelliare chiamato ser Maurizio di Romagna, nomo crudele e bestiale, che amministrava le faccende di quel magistrato con autorità grande, e quasi comandava el magistrato in cambio di servirlo in quelle faccende , perchè senza saputa di lui faceva pigliare gli uomini, tenevali incarcerati iu prigione atretta e fatta apposta per più supplizio, senza che per lungo spezio di tempo, si sopesse di loro nuova alcuna. . - Quel bizzarro cervello di Benvenuto Celloni, con quattro festevoli parole alla sua foggia ci fa una stupenda pittera dell' indole di costui in quel luogo della sua vita ove parre la sua partenza da Firenzo per Venezia. colla permissiona di Alessandro; il quale gli aveva donato cinquanta fiorini d'oro, acciocche se li godesse per suo amore Ecco le parole del Cellini: a Andai a casa del Tribolo, il quale era in ordine, a mi diese se avevo legata la spada; io gli dissi che chi era a cavallo per andar in visggio non doveva legar le spade. Disse che in Firenze si usava così, perchè vi era un carto ser Maurizio, che per ogni piccola cosa avrebbe dato la corda a San Gio. Battista, però bisoguava porter le spade legate per infino fuor della porta. a (B. Varchi, vol. IV, pag 553. - B. Segni, vol. II, pag 59. - Vita di Benvenuto Cellini, vol. 1, peg. 268.)

. 6 B. Varchi, vol. V, pag. 277.

<sup>15</sup> Lercaniso per megio sesguire il suo disegno avera bellamasto involsio da Alessandro an mireble giace cia quisti villamo portvas empro indiose, te-mendo di qualche insidia. Ser Mauraiso faria di indagini reane in aceptato el Lercaniso "Versues rabata", na suo pete averane certezza. E perio: chica con consultata del perio de la consultata del perio de la consultata del perio del periodo del p

46 Credo che porti il pregio di metter qui alcune parole del Varchi, le quali fanno conoscere alcun poco la natura di Lorenzino. Da esse il paziente lettore potrà giudicare s'io sie andato errato nell'interpretarne, a così dire, l'indule misteriosa e coperta.

a Nacque Lorenzo in Firenze P anno 1514 agli 22 di marco, di Pierfranceco di Lorenzo del Medici, frettel di Casimo, e di madonus Maria figlinola di Tommaso di Paelo Astonio Soderini, donna di tara prudenza e bontà, dalla gnale, essendigli il padre mosto a bum'o ro, fi e con somma curso e diligenza alterate; una non prima, imparate le prima umano l'ettere, le quali egli, che contacto della marco dell'esta della contacto della marco dell'esta della contacto della marco della contacto della marco della contacto della marco della contacto della

divine come umane, dimesticandosi più volentieri con persone basse, le quel mon solo gli avessore ripetto, m. gli andassono a versi, che con altri suci pari; si cavara tutte le usa voglie, e massimamente ne casi d'amore, seme ripetto atenno odi issuo o di cità odi condizione, e un'e segreta subbene accimpto atenno odi issuo o di cità odi condizione, e un'e segreta subbene accimpto atenno de la companio del partico de subbene accimpto accimpto accimpto del partico de la companio del partico de di galante o di arquite; era casera della persona, e anti minimplerimo che no, e per questo se gli diceva Loreveine; non rideva, un glimara, e tutto che egli fosse più graziato che bello, avendo il vicio bruno a manimentico, nondimeno fiu, sel fore della sua età, sanste fruer di modo da manimentico, sondimeno fiu, sel fore della sua età, sanste fruer di modo da proble chè les cessos il Duca Alessandro J, di volerlo amuszarare.

Il Varchi proseque a parlare di Loreazino, e d'un giorane rirale del Papa; i per amor di verconditi non ne dirò altro, ma seservo de cin queato scagarato Loreazo forse si travvano tatti rivij, e dirò francamente forse
tatte le virtid que' tempi fertunoni. Per seggio del abo ingego leggasi la
ssa Apologia, sulla quale tenendo discorse quell' austro intelletto del nostro
Giordani, ne dicegi i segentes giodizio:

e L'apologia di Lorenzigo de'Medici, benchè stampata (scorrettissimamente) nel Varchi di Leida, e poi nel magnifico Lorenzo del Ruscoe, quanti la trovano? e se tutta la eloquenze italiana ha nulla. da agguagliarla, o le attre nazioni da vincerla, noi coufesseremo d'esser privi d'onni giudicio. »

Il Negri nella sua storia degli scrittori fiorentini parla di Lorenzino a

dacers Sares

a Lorenzo Medici, detto Lorenzino, di spirito grande ed egualmente a' suoi natali, e di talenti capaci di risoluzioni non ordinarie, fu figlinolo di Pier Francesco; ed epplicatosi agli studi delle belle lettere, ed allo dottrine filosoficho, ne riporto fama tre le più nobile e dotta gioventu di quelle stagione. Coltivo ancora le Muse, e fece comparire più volte su le scene le sus. La sna sfortuns lo fece vivere ne' estamitosissimi tempi di sua repubblica; o sopportando mal volentieri depositsto d'essa il dominio dell'armé dell'imperador Carlo V nella persone d'Alessandro Medici, genero del medesimo Cesare; trasportato da uua troppo fervida passione per la libertà della patria, insanguinò le cune dol principato nascente, rappresentando nella persona del dura suo cugino, quella tregedia, che sotto il titolo di Fiorenza, aveva composta. Lasciò correre il cie-Io un fratricidio, in no nipote di Clemeute VII, per istabilire, su 'l trono della Toscana, in Cosmo I uno del pontefice Leone X; ma non felicitò l'uccisore Lorenzo, privandosi le Repubblica della libertà, che spontaneamente douò alla regnante casa de' Medici, e perdendo esso in pena del suo attentato la vita col ferro eltrni in Venezia, ove giace sepulto. Dalla vivacità del sno iugegno si potevano promettere i letterati monumenti più belli, e solamente di cui abbiamo:

L'Aridosio, commedia in versi; stampsta in Bologua in-80 il 4548, ed invosa in Firenze per Filippo Giunti il 4595, ed impressa prima in Lucca per Vincenzo Busdrago in-80 il 4348; in Venezia appresso Mattio Pagno.

Fiorenza, tragedia uns. Scrisso ancora l'Apologia sopra la morte d'Alessandro de' Medici Duca I di Firenze, che leggesi nel tomo 29 de' Mss., copiati da Antonio da San Gallo, nella libercia de' marchesi Riccardi di Firenze.

Stratagemma dello Spedale de' Tessitori, commedia ms.

Parlano di lui con lode, come di esimio acrittore:

Michael Poccianti, iu Catalogo illustrium Scriptorum Florentinorum. Gio, Mario Crescimbeni, nel libro quarto dell'Istoria della volgar Pozsa;

Anton Francesco Doni, nella sua biblioteca de' Mss., nella quale promatte serivere la di lui vita; Josias Simlerus , in Epitome:

Leone Allaccio, nell'Indice 6 della sua Drammaturgia, » (B. Varchi, vol. V, pag. 265. — Biblioleca Italiana, »nno I, vol. IV, pag. 47. - Negri, Storia degli scrittori fiorentini, pag. 572.)

47 Varchi, vol. V, pag: 261. - Botta; Storia d' Italia, continuazione di quella del Guicciardini, vol. 1, lib. 6.

48 Benvennto Cellini nella sua Vita ragiona varia volte di questa aspettata medaglia, e de' guai avuti con Alessandro per mal npara del Vasari e di Ottaviano de' Medici. Dovendo partire per Roms egli un giorno si presentò al duea per terminarne il ritratto in cera, e mostratogli il salvocondotto del Papa, chiese licenza di andarscoe, promettendo che sarebbe tornato. Sono curiosissime le osservazioni ch'egli fece su Lorenziuo iù quella sua visita : a A queste cose era presente quel Lorenzinn de' Medici sopraddetto: il Dues parecchi volte gli accennò, che ancor' egli mi dovesse confortare a fermarmi : per la qual cosa il detto Lorenzino non disse mai altro, se non: Benvenuto, tu faresti il tuo meglio a restare. Al quale jo dissi che volevo riguadagnar Roma a ogni modo. Costui non disse mui altro, o stava continuamente quardando il Duça con molissimo occhio. lo avendo finito a mio modo la medaglia, e avendola serrata nel suo cassettino, dissi al Doca: Signore, state di buona voglia, che io vi farò molto più bella medaglia, chi io uon feci a papa Clemente; chè la ragion vuole ch' io la faccia meglio, essendo quella la prima ch' io faccasi mai: e messer Lorenzo qui mi darà un bellissimo rovescio come persona dotta e di bellissimo ingeguo. A queste parole il detto Lorenzo subito rispose: Io non pensavo ad altro, se non a darti un bel rovescio, che fusse degno di sua Eccellenza. Il Duca soggligno, e guardato Lorenzino disse: Lurenzu, voi gli darete il rovescio, e non si partirà. Presto rispose Lorenzo, dicendo: le lo farò più presto ch' io posso, che spero di far qualche cosa da far maravigliare si mondo. Il Duea, che lo teneva quando per pazzeriecio, e quando per poltrone, si voltolò nel letta, e si rise delle parole che egli aveva detto. . - Si noti elie i Fiorentim non davano al duca Alessandro che dell' Eccellenza Illustrissime; ed incominciarono a dare dell'Altezza Serenissima a Cosimo I, l'anno 4570 soltauto, nel quale egli ebbe da Pio V il titolo di Granduca. (Vita di Benvenuto Cellini, vol. I, pag 286.)

49 Una dello profezie di Fra Girolamo Savonarola maestro del postro Fra Lionardo.

9º Ecco quel ehe sappiamo dello stesso Lorenziño nella ana Apologia su questo evvelenamento.

a Ma di questo ei sono infiniti testimoni, infinite examine, la fama fresehissima , d'onde si ha per certo che questo mostro, questo portento, fece evvelenaro la propris madre, non per altra eausa, se non perche vivendo ella faceva testimonianza della sua ignobilità; perchè, ancorchè fosse stato molti anui iu grandezza, egli l'aveva lascista nella sua povertà, e ne' suoi esereizi a lavorar le terre: sin tanto che que' cittudini , che avevan faggita della nostra città la crudeltà e l'avarizie del tiranno, insiema con quelli che da lui n'erano stati esceiati , volsero meuare all'Imperatore a Napoli questa sua madre, per mostrare a Sua Meesta d'onde era uato coini, il quale ci comportava che comandasse a Firenzo a'

Un saggio del come Alessandro risguardasso i vincoli del sangue e della

patria, abbium ansers dal Varshi, il quale natra che nel passere che fees il Duce per fonn quando andra a Napoli per levarsi il addona le acesuse dategli del Fiorentini fivoranciti, contro l'ecro acrivera se per le mura dell'allogamento: Vica Alessandro dal Colleccetho, a rimproversich delle vittà della madre sua, povera contudius, nata in quel lango, Alessandro si rine di questi incisione dicendo — che ancea grande dibligio a coloro che acreano servitte qualle portole, perciocoth eglino gli acesuno insegnato donde egli era, il che prima el non aspect.

Altri storici dicono che san madro era d'unigine affricana e schiava, ed invero le fattezzo del volto di costai erano al tutto affricane, perocché avera le labbra ultramodo grosse, così il naso, i capegli ricciati alla guisa de' Mori e il coloro del viao ultivastro. Il Segni ne fa sapere anche il nome della

madre.

- - 21 Vedi l'Apelogia già citata,
- 22 Verso, trovato sel capo del dece ucciso, scritto di proprio pugno di Lorenzino. (B. Segni, vol. II, lib. 8, pag. 437.)
- 25 Carlo V udite le accuse date ad Alessandro da fuorusciti e le risposte del Guicciardino; dette tra il Duca ed essi una sentenza che non accettarono; ed alla quale risposero colla aeguente lettera. Quel che l'Imperatore decidessa della sua sentenza si redrà chiaro da questa risposta del fuorusciti, alla quale metto inonazi, le etsese parò quate dal Varchi nel riferira.
- « I fuorașcii avendo yeduto questa sentenza dăll' Imperatore, și ristirinareo inairene, e tutii d'accerola deliberarono di non accettare quello condizioni che Cesare proponera lore nella sentenza sus, e di significargli con una lor lettera questa deliberazion bro, o perció gliscrissero questa lettera di satto scritta, la quale fa molto lodata e celebrata per tuta Italia, per un'altiera e generoa risposta, e veramente degua di quelli antichi Italiani.
- Not instructions qui per organ de la contraction de la contraction
- di que' buoni e pietosi cittadini, i quali contro alla medesima fede datane
   a tutti, ni erano stati spogliati, offerendole per ciò tutti quei ricanoscimenti,
   e tutte quelle aicurtà, che ella stessa giudicasse ocaste e possibili, Ora veg gendo noi per il memoriale datoci in nome di sua Maestà degli sgenti e mi-

a nistri suoi, aversi molto più rispetto alle saddisfazioni del duca Alessandro. a che a'giusti meriti dell'onesta causa nostra, e che in esso uou si fa pur men-· zione della libertà, o poca degl'interessi pubblici, e che anche la restitu-» zione dei fuorusciti non si fa libera, ma condizionata e limitata, non altri-» mente che se la si domandasse per grazia, non sappiamo altro replicare al a memoriale di sopra detto, se uon che essendo noi risoluti tutti di voler · vivere e morir liberi, siccome noi siemo nati, supplichiamo a sua Maesta, a che parendole in eoscienza sua essere obbligata a levare da quella misera a ed infelice città il giogo di ai aspra servità, cha la distruggo, siccome noi a fermamente crediumo, ch'ella sia teonta di fare per le ragioni già più a volte dettele e acrittele, la gi degni provvedere alla salitte della città di o sopra detta , siccome è convenevole alla fede , e alla sincerità dell'animo » suo; e quando pure altrimente sia il suo volère ed il suo giudizio, che o quella si contenti, che con buona grazia sua, noi possismo aspettaro, che · coll'ajuto di Dio sua Maestà altra volta meglio informato dalla causa postra; · sdempia i nostri giusti e pietosi desiderii, certificandola uondimeno, che · uoi siamo tutti risolutissimi di non macchiar giammai per i uostri privati a comodi la sincerità e I candore degli animi nostri, mancsudo di quella » pietà e carità, la quale meritamente è richiesta a tutti i buoni cittedini ina verso la patria loro. a (Varchi, vol. V, pag. 487, 219, 224, 231. -Segni, vol. 11, lib. 7, pag. 89.)

- 26 B. Varchi, vol. V, psg. 273, ed altri storici di que'tempi.
  - 25 B. Segni, vol H, lib. 7, psg. 87.
- 30. Papa Paulo pareva che portane favora alla canno loro, o per odio ce tenses colla caso d'Molici, o perché gindiesse più noneto fine quello di chi voleva la città libera, di chi la voleva serva, o perché in quel modo del viver inhero la simanae più ottle alla conservazione della Stato Declesiastico. « (Segni, vol. II, pag. 455.— Botta, Storia d'Italia ce., lib. III, pag. 455.— Botta, Storia d'Italia ce., lib. III, pag. 455.— Botta, Storia d'Italia ce., lib. III,
- Ta Altorché Larenzino smozicè o mutib le status dell'arco di Costontino in Roma, Francesco Maria. Abdel seise nell'Accedenia Romane vuj'oraziono contro di loi nelle quale, come dice il Varchi, lo tafitse latinamente quanto respee o potteti il più. Ma dopo la uerisino d'Alessandro il asotto Motza mutò parcre, ve pentendosi dell'orizione fatta, e quasi ridicendosi, strisse in onore d'il Lorenzino il argonotte Epigramma:

Invisom ferro Laurens dum percutit bostem, Quod premerci patrise libera colla suse, Te ne hic nunc, inquit, patiar, qui ferre Tyrsnnos Vis olim Rome marmoreos potoj ?

Il Varchi ce lo dà voltato in itsliano, ed egli stesso compose latioamente e volgarmente molti versi in onore di Lorenzino, il quale su non solo sgguagliato, ma preposto all'antico Broto, e chiemato da tatti il Bruto toseano. (Varchi, vol. V, pag. 303.)

3º In questo dislogo nos pongo quisci nulla del; mio, imperocchi elle son le propris prole di costora due, riferite dal Varchi, il quale seppe totte lo particolarità risquardanti le morte del Duca, dallo stesso Lorenzino nella Vilta di l'abuelto a otto miglia de Padova, e da Michele del Tavolaccino a Venezia in casa gli Strezzi, presso i quali dopo l'occisione del Duca s'era acciai ca essa gli Strezzi, presso i quali dopo l'occisione del Duca s'era acciai ca essa gli Strezzi, presso i quali dopo l'occisione del Duca s'era acciai ca essa gli Strezzi, presso i quali dopo l'occisione del Duca s'era acciai ca essa gli Strezzi, presso i quali dopo l'accisione del Duca s'era acciai ca essa del presso del propositione del pressor de

concisto In stosso Verchi come precetture di Giulio, Lorenzo ed Alessandro figlinali di Filippo. (Varchi, vol. V. pag. 264, 268, 269. — Vita di Benedetto Varchi dell'ebste don Silyano Razzi.)

9º I cittadini delle fazinne de' Medici, entrati i soldati cesarei in Firenze dopo la resa, fecero disarmare le gioventh forcatina ed incominciarono a panire di merte, calpestandio ogni patto, i più sviscerati popolani, e ciò appraleggerissime accuse, la maggior parto inventate. Sopportino i mici lettori al-

cunc funerce parole del Varchi.

a Il penultimo giorno d'ottobre, farono per partito de Signori Otto decepitati nel Bargello, des ore inonant giorno. Bernardo d'Bonta de Satjulione, Francesco di Nicolò Carlucci e Jacopo di Jacopo Gherardi, e circa tre sel-timane dopo, Lingi di Pagolo Soderiti, e Giornambutiate Cci, issemon dei quali cuendo da Francesco Autoiro Nori, e da eltri cittadini pallechi più cho rigorossamela materiali, distre e confessio, o erco fatto che repli ti faste, tutto quello che volerono cheritecesse e confessio accoro, i quali si appramente gli casiminavano e confessionamento.

La lista de proscritti era venuta da Roma, compilata cotto gli ordini di pape Clemente, e accitta di mana dello storico Francesco Guicciardini, coma appiamo dall'Busino. (B. Varchi, vol. 1/V, pag. 293. — B. Segni, vol. I, pag. 507. — Sciptone Ammirato, lib. XXI, pag. 514. — Gio. Cambi,

tomo XXIII ) .

- <sup>50</sup> Di questo famoso essedio parlano ella distesa tutti gli storici di quoi tempi, veggasi fra i tenti B. Varchi, Jacopo Nardi, Gio. Cambi, Pilippo de'Nerli, Scipione Ammirato, B. Segui, Paolo Giovio, ee, es.
- .31 Malesta Baglion signor di Perugia dal nervizio del Vengiani a'era condotto al sollo de Fiorentini per via del re di Frencia, e mediante le sue antigliezza si fece eleggere al grado aupremo di loro generale darante l'ascoito. Egli, attento dall'Orange, avera già ceduta Perugia ggli aggiori del papa senz' aspettare altra licenza del Fiorentini, i quala gli avevano mandata soldati per dificanderia. Durante l'assettio costut, gli aggiori teinondo segrete partiche con papa Clemento, e non mirando che a'gooi futuri vantaggi, e termino e con tradrili vergenomentet, luterno a gostni e alla sua didorosa fine verguas gli storici contemporanei gli, citati, e massimamente il Varchi, il quale narre come Malesta quolesa fare il tradimento espercio, allegando inoltre molte prove della fellonia di lui, fra le quali è notabile la seguente lettera scritta de esso al Papa.

« Santiseinin e Beatissimo Padre.

» Dopo gli beci dei santissimi piedi, mo estatos che continoremente si ericordoto contitui que modi che si ricidico tanto a ministri imperial, quanto agli agenti di vestre Bestitudino, e lever via questo escretio, per metter fine a tanti danni che questo città patesce, e lever via il pericolo in che astata, a in che ancora a ritrova, a ida la colpa del non esser regula dice il signe e momensario, pere che ai trovera mod di contente regina dice il signe e ara modio luogo e dannoso in questo territorio, ri quali tra dan giorni partiranno, avveganche il camino lore ara modio luogo e dannoso in questo territorio, e di qui a pochi giorni si soddisfra anco agli Italiani, e parmi che "I Musestolos si sinabutu, che den giorni dispersitali "escribi." Pererico chi nanera cello mie genti che in controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli quale rigipresonti qui la perenon di vottre Bastitudine, me lo comanderà in none di quello, che io immediati o bibidirò, chè invero non mi

trovo al mondo con maggior desiderio che andare alla patria mia con bnona contentezza di vostra Sontità, e recuperare ciò che m'è stato orospato da' miei avversori contro la voglia di vostra Beatitudine, a di poi ottendere a risanarmi (se Dio me lo concederà) per poterla meglio servire, e far mio debito fin alla fine di quest' opera. Ho fatto intendere al prefato aignor commessario che avvertisca vostra Beatitudine, e per maggior corroborazione ho voluto mandare a quella il presente corriero a posta per significarle quello atesso, ehe al prelato signor commessario ho detto, e questo è cho se dopo la partita mia occorrerà sinistro, danno, rovina della città, che non sia attri-huita poi la colpa a me, ovvero al mio aver poco vednto, perche ogni volta ehe la terra sia disarmata, essendosì così poco allontanati gli Spagnuoli, essendo di quell'avidità del sacco che sono, e di poca obbedienza a' lor capiteni e di manco lede, potriano inaspettatamente ritornare a dietro, e trovando la città fuori degli ordini suoi, e stenuate di tutte le cose, potriano far progressi di cattiva qualità. È di più ci è da considerare, che avendo gli Italiani a essera gli ultimi pagati, e bisognaudo per eiò fargli scorrere qualche giorno, trovandosi soli, elie non volessino poi di qualle cosa che non sono oneste. È anen da pensare che le genti di Maremaldo, le quali sono la rovina de' pacsi onde passuoo, non venisse lor voglia di venire alla città, e metterai insieme con quegli altri Italiani, che kanno da soprastare per il pagamento, che quendo eiò seguisse, la città ritornerebbe ne medesimi pericoli ch'ella ò stata e anenra si ritrova. Ho voluto tutte queste eose, dopo averle significate come to detto , al signor enmmessario , fare anch'io intendere a vostra Beatitudine, la quala se altramente non mi proibirà, ad ogni comandamento d'esso commessario sono parato a pertire con assai allegrezza di me e di tutti i miei, per asciro dello stento, nel quale tanti mesi fa a'è peneto. Mi duole solamente di due cose, l'una di non lasciare la città del tutto libera d'ogni pericolo, l'altra di non trovarmi a consegnarla nelle mani degl'illustrissimi nipoti di vostra Beatitudine. Pure a me piscerà quel tanto che piscerà a quella, e non mi darà molestia la presunzione d'alcuni, eke per la specialità loro vogliono detrarre alla fede altrai , la quale l'opere mie hanno dimostrato in tutti i tempi, ma perche tali persone non banno grado ch'abbia de competere meco, non dirò più, rimettendomi sempre nella buona mente di vostra Bestitudine, la quale sempre mi fara intendere la sua volontà, ed io sempre le sarò abbidientissimo figlipolo,

Di Firenze, 3 di settembre nel-30.

MALATESTA BAGLIONI. n

In questa lettere molto si parta di Bartelomeo Valori allora commissario penerale del penerale d

presto che la sporca voglia de'propri vantaggi, movesse Malatesta a trattar col pape, il ettore intenderà di leggieri, in qual guisa costui volesse fare il ano tradimento netto, salvando come si suol dire la capra e i cavoli.

### Al cardinale Innocenzo Cybo , legato di Bologna.

A Carrers.

» R. ec. III. Due Colend, Dus Precipue.

» Ringratio la Sig. V. R. et III. della sua dei xi, et in-prime excase la su negligarea di ona hauerie fatto rincrease con le continuos occupatione in che mi ritroue, et per consceria per proprie et sua nature sobolissim ni-mira di cerimonie et udigari intertimiental, et tuno maggiorenete perchè isi si a scortut prima che aslesso della sincrea fede et serutio mie, come in come della contra prima contra prima contra propositione della contra prima contra propositione della contra prima contra propositica per la contra prima contra propositica propositica per la contra prima che contra propositica per la contra personal per la contra per la contra personal per la contra per la contra per la contra personal per la contra personal per la contra personal personal personal personal per la contra personal personal

derò più auanti in questo, iudicandulo tempo perso.

Ritornando alla presilegata, et rispondendo le dico: Essere la uerità che il sig. Malatesta più giorni sono fece intendere alle Ecc. del Principe desiderare maudarle uno Lorentio guercio suo gentil hnomo, et molto iutrinsico perchè le facesse intendere alcune cose che non le dispiaceriono: Funue sua Ecc, contenta, et recebbe, et udi l'huomo, quele condusse (sic) per parte di detto Sig. la città et populo essere uenuti e termine di non possere più resistere a tanto assedio, et per questo essere meglio prenenire, et prouedere in maniera che detta città non hauesse a nedersi roninere affatto, et che dal canto suo uou mancarebbe di farne quelli buoni offitii et opere si ricerchausno iu un par suo, purchel'si pigliasse qualche buono espedieute, che B. Sig. el bauessi la satisfatione sua, et la città da sperarne et promettersene buoni successi. Esso III. Sig. Principe accettò lo esibitoli, et così negotiandosi questa proposta, detto sig. Malatesta fece intendere essere con participatione di qualche cittadino d'authurità, et che teneua buon animo, anzi quasi asseriua la si comporrebbe, et come per meglio facilitaria, uon li pareua che la si maneggiassi et trattessi se non iu nome della Cesarea Maesta per più mitigare li ostinsti, et così esseudosi per d. sig. Malatesta scritto al d. sig. Principe, tandem Sue Ecc. per nus sus lettera respose non essere per udire, uè ressolversi a oos'alcuna se prima uon, si assicursua chel Pape entrassi in Firenze uel medemo modo ui era auenti ne uscissi, o ueramente che la città fossi data a Sua Ecc. per poterla dare etiam s chi li piacessi, per il che subito li ragionamenti d'esso accordo si fermarono, et d. aig. Malatesta mandò à fare imbescieta, li animi loro essersi renocati tenendo speranza di soccorso, et di potere tollerare l'assedio et diffendersi; ne in questi ragionamenti si è mai uenuto ad alcuno particolare che sleuno Cardinale, o altra persona l'hauessi a trattare, et sono certissimo che quando ci bauesse baunto ad internenire alcuno Cardinale, la Sig. V. R. et III. et per il proprio interesse, et per ogui buono rispetto nou poteua essere più a proposito et necessario, et a ma particularmente più grato per la servitù come ho detto tengho seco. Stimasi tala parlamento procedessi per adormentsrue, et tenere l'occhi aperti solo in uno loco per potere più facilmente colorire il disegniato per li di dreuto d'unirsi cou le genti del Ferruccio in Pisa, et uenirsene alla nolts di questa città, et come dispersti, et destituti d'ogni altro presidio teutare la furtuna per più bande promettendosi insigniorire della Veldimezzo, le Pistora, Preto, Mugello, et Fiesoli, et altri lochi; et non è riuscito loro, perchè in quelli giorni farono intercette più loro lettere in zifera per il diziferato per le quali s'inteae il tutto, et s'è prouisto in meniera in questi lochi con il long'endare il Meremello con

circa 5m. fanti, et cavalli 500 tra Pescia et Pistoia, et circa 500 huomini d'arme in Prato, et in d. altri lochi che se ne può stare con l'animo sicuro, et più tosto promettersi, sel Ferruccio presummera entrere in cam-pagna ch'abbi a essere offeso et rotto, ch' offendere et rompere, o fare alcuna lesione a noi: et benchè el tentassi Casana per insigniorirsene el non gli rinsci et se ue ritirò con suo malgrado, et V. R. et III. Sig. può da per sè molto bene conoscere che grandi progressi possi fare un numero di tre in quattro milia fanti et trecento Cavalli quando fossino ancora più dicono troparsi in Pisa hanendoui a lasciare raggioneuolmente tanta gente che la guardino, et passare tra l'inimici di quella sorte che la Sig. V. R. et III. conosce, et niente di meno non si menca di tutte quelle provisione si riccerchono per diffendersi in omnem evenctum, et offenderli nolendo tentare la fortuna per tutte quello uie et nersi che potessino il medemo fare a noi. Un'eltra causa ch'è la liberatione de'figli della Eoc. Ma. poteua hanerli fatti remoucre dalla praticha dello accordo con sperarne qualche presente presidio fauore et soccorso del che si troveranno come delli eltri mancare perchè si sono adcorti Sua Ece, Ma. non si essere punto uolte, et così edstretti ogni giorno più dell'assedio con grandissime ossernantia et diligenza. La pouera città per le continue ostinationi di poco numero si na conanmando et distruggendo che per quello ad ogn'ora si retira da che ne da un poco di pane in fori, che si comincia e fare da cani, et a beuere per l'universale dell'aqua, et per qualche capo dell'areto inaquato, poco altro si troua, et spesso s'intende essere et suscitarsi tra loro qualche garhuglio: pare come ho detto stenno con molte colorate bugie et uane speranze et persenerenze nella loro durezze, et intrattengono do nninersele. Intra le quali allegano che rispetto alle peste et al denaro, et altre profetie Hierosalimitane questo felicissimo l'ontefice et Gesarco essercito essere presto per rissolnersi, et uon sanno enzi non uogliono dire della peste non ci faccia tanto danno che per questo si rissolnera, et per diffetto di danari ancora ch'alcuns nolta coe, et antiquato costume della gnerra, et d'altre cose difficultà, disparcri et scarsczza; tamen nostro Sig. o tardi, o per tempo non manca della promessa delli 60,000 ducati il mese, et insomma saria difficile uoleudo a farlo rissolnere; et così, o per nuo o altro modo V. III. Sig. per la sne molta pradentia conoscero le cose non potere molto durare ma per necessità douersi ressoluere presto et in la maggior parte secondo il comune nestro noto et desiderio ch'a nostro Sig. piaccia esaudire, questo è quento per adveso m'occorre farle intendere di questi progressi, et come auanti hieri la Ecc. di questo III, Prinripe ebbe un paresismo di febre, et pur bieri et questa notto a' è uisto molto scarico et allegerito edec che si fe huono inditio il male non hauere a procedere più auanti, et atamattina è canalcata sna Ecc. per il cempo; del che sia ringraziato Dio; et elle huona grotia di V. R. et III. Sig. quento più efficace et hamilmente posso mi raccomando; et felicissime semper ualeat. Ex felicissimis castris Pont. et Ces. xx Julij 1550.

R. et III. Sig. et Padrone nio hauendo scritto il disopre nun sarò eltrimenti molesto e V. R. et III. Sig. supplicandola feruentissimamente la si degni consernarmi et protegermi in la sna miglior gratie reputandomele propria sainte, et humilmente me le raccommando.

Humiliss. S.
BARTHOLOMEUS VALOR Comm. G.
E. R. et III, D. V. Humiliss. S.
A. MARTIUS.

(B. Varcht, vol. IV, pag. 225, 239, 284. — B. Segni, vol. I, peg. 477, 285, 502; vol. II, pag. 47, 226.)

32 Fra Girolomo Savonarola aveva fatto scrivere nel 1494 a lettere maiuscole, nella gran sala del Cousiglio Maggiore, la seguente atanza:

Se questo popolar consiglio e certo Governo, popol, della tua citate Cooservi, che da Dio t'e stato offerto, In pace starai sempre e o liberatte; Tien dunque l'occhio della meote aperto, Chè molte insidie accor ti fien parate, E sappi che chi vuol far parlamento.

Vuol torti dalle mami il reggimeoto.

Il nostro Fra Girolamo non era poeta di finisimo gosto, come si vede, ma nondimanco di bonissimo asso. (B. Varchi, vol. III, peg. 499.)

- 33 Il di delle calende d'ottobre fa per comandamente del Dace rotts e sidatts la campana gressa di Pelazzo, la quale ers non mon buona che bella, e pesò ventidos migliais di libbre; chi disse per ferro moneta gini diendosi chi ella svesse inton cincio dentro, che fosse a lega di crazie, il che non rissch; o chi perchè con ella si sonava a consiglio e chianava il popolo a parlamento. s [8. Varchi; vol. V. pag. 1902.
- 51 Dopo aver pspa Clemente seminata la infelice Firenze delle ossa de'valorosi difensori della patria, mandò da porsi nella chiesa di San Lorenzo in quella città molte reliquie di asoti; a nostro credere non occorreva mandarla da Roma, Firenze ne sveva in abbondanza.
- 3º In questo disinge precursi di gioverni di tutto quello che trevai negli uniti a giunificazione della parteca di Michelappolo del Pircace al tempo dell'assetio. Nella secon stessa posì tutti i dubbi che selle ragioni di quella pristana mi acapprare, el acciocchi il luttore posa fer giudici di per si, presenta di tutti que l'assetti della di luttore della dell
- ..... . Tornò ancora Michelagnolo Bnonarroti , il quale dimandato in Roms a nome mio da Giovambatista Busini, perchè egli da Firenze partito si fosse, rispose : Il signor Mario Orsino, del quale era intrinsichissimo amico, avergli detto un giorno nel ragionare, che temeva fortemente non Malatesta accordatosi col Papa dovesse far tradimento. La qual cosa, avendo egi come uomo leale e zelante dolla anlute della aua patria ; riferito incontanente alla Signoria, il Gonfalonier Carduccio, ripresolo piuttosto come troppo timido a sospettoso, cha lodatolo como molto cauto e smurevole, mostro di tener poco conto di così fatto avvertimento ; onde egli tra questa paura o perchè Rinaldo Corsini non rifiniva di molestarlo a doversi partire iosiemo con esso lui, affermando che la città fra pochissime ora, non che giorni, sarebbe atata tutta nella potestà de Medici, fatto eucire in tre imbottiti a guisa di giubboni dodicimila fiorini d'oro, con detto Rinaldo e con Antonio Mini sno ercato se n'usci di Firenze non scnza qualche difficoltà, ancorschè egli ano fosse del magistrato de'nove della milizia, per le porta alla Giastizia come meno sospetta, e conseguentemente come meno guardata. Giunto in Ferrara, în dal duca Alfonso, il quale mediante le liste che gli maodavano ogni sera gli osti, sapeva il nome di chinoque cotrava ciascun giorno nella terra, mandato per aleuni auoi gentiluomini a chiamare, e fattogli tutti quegli onori e cortesie che si potevano maggiori, cercò di ritenerlo con onestissime coodizioni presso di sè; ma Michelagnolo rendnte a ana Eccellenza le debite grazie, e per mostrare che non aveva bisugno di cosa alcuna, e ancho

per non esser viuta di cortesia, offertole tutti i danari, che con esso portava, e non volendo rimanere ad alloggiare in palazza, se ne ritornò all' oste; ed egli il suo viaggio seguitando col Mini, se ne andò a Vinegia, perche Rinaldo per non ricorrere nelle severissime pene del bando, lasciato Michelagnolo se ne tornò a Firenze. Il qual Michelagnolo arrivato che fu a Vinegia per fuggir le vicite e le eerimonie, delle quali egli era nimirisaimo, e per vivere aolitario secondo l'usanza sua e rimoto dalle conversazioni, si ritirò pianamente nella Giudecca, dove la Signoria , non ai potendo eslare la venuta d'uu tal nomo in tanta città , mandò due de primi gentiluomini suoi a vicitarlo in nome di lei, e ad offerirgli amorevolmente tutte quelle cose , le quali o a lui proprio o ad alcuno di sua compagnia hisognassone; atto rhe dimostrò la grandezza così della virtù di Michelagnolo, come dell'amore di quei magnifici e clarissimi signori alla virtu. Dispiacque in Firenze maravigliosamente la perdita di cotale nomo, e se ne fecero molti e vari rammarichi, essendosi partito appunto in quel tempo nel quale aveveno piuttosto necessità, che biaogno dell' opera sua; onde commessero caldissimamente in Ferrara i dieci della gnerra a messer Galentto Gingni, che vedesse per ogni modo di do-verio disporre a tornare, promettendogli sopra la fede lovo tutte quelle cau-zioni e sicurtà, ch'egli, predesimo sapresse chiedere e dimandare, e a lui mandarono per Bestiano Searpellino, il quale era grandissimamente suo affezionato, un amplissimo salvocondotto infino a Vinegia. Dalle quali cose mosso Michelagnolo, e parendogli pure di non dovere abhandonare la patria in tanta necessità, non ostante che fosse stata aiutato, e favorito non solo, ma nutrito e onorato dalla casa de' Medici, si parti incontanente per la via della Cerfagnana, e non senza qualrhe diffiroltà e pericolo della sua persona se ne ritornò a Firenze, dove con gran letizia dell'universale e non pirciola invidin di molti particolari fu subitamente raccolto e messo in opera. . - B. Verchi, vol. III, pag, 489 e seg.

Ora hisogna nutare che queste notirie egli ebbe da Gio. Bettista Busini Turnessico che viveva in Roma, il quale dal 1548 al 4551 gli serisse per lettere tutto ciò che risguardava l'assedio.—Queste lettere grono pubblicate in numero di rentisette, e sono lo studio migliore che si possa fare au quei tempi. Cerrato il luogo ove si dorera tener discorso su Michelagualo, ecce

che cosa vi trovai.

a Marco. Sappi che costni è d'una casa, che tutti sono stati traditori. ed egli anenra tradirà questa città. Onde gli venne tanta paura, che bisognò partirsi, mosso dalla paura che lacittà non capitasse male, ed egli conseguente. Così risoluto, trovò Rinaldo Corsini, al quale disse il suo pensiero: e Rinaldo come leggieri disse: lo voglio venire con esso voi. Così montati a cavallo con qualche somma di denari endarano alla porte alla Giustizia, dove non volcvano le guardie lasciargli andare, chè così si fareva a tutte le porte; onde vi debhe ricordare dello stupore alla porta al Prato. In questo non so da chi ai levò una voce : lasriatelo andare, che egli è de' Nove, ed è Michelangelo ; e così uscirono tre a cavallo, egli, Rinaldo, e quel suo che mai lo ataccava; orrivarone a Castel Nnovo, ed intescro come quivi era Tommaso e Nircolò: egli non volse ire a vedergli , me Rinaldo andò, e referì poi tarnendo a Firenze, come vi dico, che Niccolò gli disse: O Rinaldo, in sngnava stanotte, che Lorenzo Zampalochi era fatto Gonfaloniere, alludendo a Lorenzo Giacomini, che aveva una gambe grossa, ed era stato de'Diecl auo avversarin, e adegnava costui vedere uno de' Giacomini hen nato, se non rieco, non povero, de'Dieci, nguale a lui, Questo disse Rinaldo,

a Addarono per ire a Venezia, ma essendo alla Pulisella, parve a Rinaldo andar fino a Ferrara a parlare a M Galeotto, e così fece, e Michelagnulo l'aspettò, che così gli promesse. M. Galeotto, che era frescu d'animo ed intero, tanto disse che persuase che Rinaldo risolve di ritornarsene a Firenze, e Michelagnolo ando a Venezia, e tolse una casa con auimo a tempo buono d'andarsene in Francia. In questo-mezzo si dette bando di ribelle con riservo di tanti di a chi non tornava, onde fu scritto a lni ed a Tommaso ed a . totti che s'erano partiti senza licenzia. Tommaso era a Pisa, e tornò; M. Galeotto scrisse a Michelagnolo che per cosa importante andasse fino a Ferrara, et così andò, e seppe tanto dire M. Galeotto, che Michelagnolo muto pensiero, e riturnò a Firenze. Domandato da'suoi compagni, disse che tutti erano bnone persone, da M. Marco Asini in poi, il quale voleva servire Papa Chimenti in questo modo; ebe un espitano Ugo da Cesena era shaedito dello Stato della Chiesa, perchè in una battaglia di Castrocaro pardè una insegna; onde M. Marco su questa eccasione a pregbiere del l'apa; o d'altri per lui voleva ch'ei fosse gastigato, e voleva che e'si desse la corda a un auo paggio per farlo confessar qualcosa di tradigione: ed essendo ragunati per collare questo fanciullo, Giovanni Rinuccini disse piaco a Michelagnolo: M. Marco fa questo per fer piacere al Papa, onde dice che si levò da sedere, e fece sciorre questo fanciullo e liberarlo, e M. Marco così scornato cede, e s'adirò seco. . (G. B. Busini, Lettere sull'assedio di Firenze, Lett. XII, pag. 93.)

Il Besino temeva che qualcheduno oltre il Varchi potesse leggere le sue lettere, cosa che gli sarebbe rinscita a danno, imperocchè voleva tornare in Firenze, e'ne' fatti ch'egli scriveva risguardando essi persone accor vive, e parlando delle medesime, usava scrivere in cifera mntando i nomi, e con lettera seguente dichiarandoli al Varchi. — Egli è per ciò che qui vediamo un Marco il quale non dovrebbe essere Marco Strozzi che fu seldo e buon popolano, ma forse Matto Strozzi chiamsto da Michelagnolo suo compagno. - Si nuti pure cha è escuro il mode tenuto dal Busino nello scrivere, e che ai potrebbe supporra anche qualche lacuna nel testo laddove incomiecia: Marco. Sappi, ec.

Ora che abbism vednto le parole del Bosino, sell'autorità delle quali il Varchi racconta il fatto, bisogna che considerjamo quel che scriveva lo atesao Busino nella sua lettera decimaterza, sedici giorni dopo scritta la giù

citata. Ecco le sue proprie parole :

· Michelagnolo dice che non volendo ne Niccolò Capponi, ne M. Baldassari, che s'affortificasso il Monte, ed avendo personei tetti, da Niccolò in fuori , che era heuissimo fatto , anzi non ai poteva tener Firenze per un di , essendo il monte tanto sotto le mura, ed avendo cominciato col sno bastiona con la stoppa longo, 14 quale in vero non atava a perfezione, e lni lo confessava; parve a' Dicci mandarlo a Ferrara a veder quella meraglia tanto nominata, e così andò; ma lui creda che Niccolò facesse per levarlo di quivi, e che il bastione non si facesse: il segno che no adduce , è che, tornato, egli aveva levate via tutte le opere. »

Queste parole rispondono perfettamente alle seguenti del Vasari nella vita

di Michelagnolo.

« Segui intorno a questo tempo il sacco di Roma e la cacciata de' Medici di Fiorenza, nel qual motamento disegnando chi governava rifortificare quella città, feciono Michelagnolo sopra tutte le fortificazioni commissario generale, dove iu più lnoghi disegnò e fece fortificare la citta, e fina mente il poggio di San Miniato cinse di bastioni, i quali non colle piota di terra feceva e legnami e stipe alla gressa, come s'usa ordinariamente, ma con armadure diaotto letessute di castagui e querce e di altre buone materie, ed in cambio di piote prese mattoui crudi fatti cen caperchio e sterco di bestie apianati con somma diligenza; e perciò fu mandato dalla Signoria di Fiorenza a Ferrara a vedere le fortificazioni del Duca Alfonso I, e così le sue artiglierie e munizioni, ove ricevò molte cortesie da quel signore, che lo pregò che gli facesso a comodo ano qualche cosa di sua meno, che tutto gli promesse Michelaguolo; il quale tornato, andava del continuo anco fortificando la città, e beucho

avesse questi impedimenti, lavorava ec. ec.

Qui abbiamo Michelagaolo a Ferrora, e poi tornato in Firezze, e dopo poche pagine il Vasari tesso un eraconta la faga di lui a un bel circa come il Varch. Sarchbe forea a crederni che Michelagaolo sia due volte partito di Firezze? e che tutte de due partenza avvenissero collo tesso anno 1520? — Dalle parole del Busino notle ase due lettere, in una delle quali raccouta, come sopra si votuto, la faga di lui, e nella seguente la partenza da Firenze per Ferrara, sarebbe quasi a credersi alla dos partenze, nà si petrebbe più far gran esao della seguente le tartes pubblicatta dal Guerrazzi.

Lellera a Galeotto Giugni, oratore a Ferrara il 28 luglio 1529.

Sarà di questa apportatore Michelangelo Buouncroti, il quale è maudato costi dai Nove della miliria per vedere cotesti modi di fortificare, che ha teouti la Eccellentia del Duca, appresso al quale gli farete tutti i favori possibili, siccome meritano le nue virtà e l'interesse della città a beueficio della quale costà si trafericae, çx. ecc. a

Per me vorrei persuadermi che una sola partenza avesse luogo, ma troppo mi par chiaro il contrario. S'agginuge che il Segni nella vita di Nicolò Capponi, racconta aver questo ultimo incontrato a Castelnuovo Michelagnolo cho fuggiva, il quale gli narrò lo stato misero della patria, e la sua paura uou Firenze andasse a sacco. Dunque, quando fu maudato dal Cappoui, come abbiamo dalle perole del Busino, il Capponi era in Firenze, ed allorchè fuggiva la seconda volta, trovavasi il Cappoui a Castelnnovo deposto dalla sua carica di gonfaloniere, come si può vedere nel Segni, aicchò il tempo non può essere uno atesso. - Dirò pure che non trovai nel Varchi Pandata a Ferrara di Michelagnolo per ordine delle Signoria, o questo auo silenzio potrebbe lar nascere qualche sospetto di cosa occulta in tale fac-cenda. In bocca del Piastrella pesi varie difficoltà, le quali meglio esaminando mi sembrano di gran momento ; e la più forte che non osai odoperare, sarebbe questa, che una volta Mickelagnolo andò a Ferrara per ordine della Signoria, e tornò alla patria; e l'altra fuggi di nascosto, uou tornaudo che dopo molte preghiare e cauzioni, - Desideroso di torre al nome di questo aterminato ingegno la taccia di timido e pauroso, io non doveva nondimanco celare a me stesso ed al pubblico i miei dubbi. Da alcuni brani di lettere di Michelangelo, pubblicate dal dottor Gaye o Fireoze dopo la stampa della prime edizione del Lorenzino, scorgesi più chieramente esser Michelangelo partito due volte da Fireuze, aicche le mie congetture or sono divenute certezza.

Non ischiferà certamente il lettore le parole usate dal Varchi nel raccoularci questa maravigliosa elezione, impererechè de esas potrà vedersi di leggieri in quanta venerazione Losse tenuto il Savonarola, sebbene morto da motti anni, e come ue losse santificata la memoria ancho fre'più chiari o uobili cittaliui.

s lu questo mederimo tempo il Gonfalonire (Nicolò Capponi) o persono di frait di San Marco e quali i trattavera molto, o pitutesto per guadagnaria le parte fraieca, la quale non era piccola uti di pose riputatione, andara molto, in tatto quello che poteva; le cose di Fre Girolamo favorendo e secondando; intantechè egli fa parte biaginate e derino da molti, e frail Paler cose ch'egli fece, avendo il nono giurno di febbraio uci.

maggior consiglio poco meno che di parola a parola non di quelle prediche del Irate recitati, nalla quale segli prima tandi mali; e pis tanto bene predice e premette alla città di Firenza, nell'altimo si gettò giunezhioni in terra, e gridando ad alta vece mierricordia, fere si che tutto il consiglio majericordia grido. Ni contento a questo, propuse pare nel Comiglio maggiore, se si devera accettare Città Relentare per particulare red Firenza, propose pare nel contra, esti propose pare nel contra, esti propose pare del presenta del pastaro questo proprie parola l'exerte mai, fece porre sopre la porta del palazzo queste proprie parola.

THE
CHRISTO REGISUO DOMINO
DOMINANTIUM DEO SUMMO OPT.
MAX. LIBERATORI MARLÆQUE
VIRGINI REGINÆ DICAVIT
AN. SAL. M.D.XXVII, S. P. O. F.

(Varchi, vol. II, pag. 53, 54. — B. Segai, Vita di Nicolò Capponi, vol. III delle Storie forentine, pag. 315, vol. I, pag. 31. — Jacopo Nardi, lib. 8, pag. 340. — Filippo De' Nerli, lib. 8, pag. 470. — Gio. Cambi, tomo 25, pag. 5.)

<sup>37</sup> Infatto poichà fu morto Alessandro, Bertoldo Corsini provveditore della fortezza, proferze in Exverce della linterd, quante arme e munistioni egli aveva sotto di sè, seciocchè si potesse armare la gioventù fiorentina, ma per varie ragioni e paure, la sus offerta non venne accettata. (Segni, vol. 11, pag. 435. — Varchi, vol. V, pag. 286.)

38 Prima di far parlare a questa indegnissima guisa Francesco Guicciardini, io esaminai riposatsmente, per quanto era in me, i modi da costui tenuti per ridurre a compinta scrvità la sua Firenze. E non voglio taccre l'indicibile ribrezzo de me provato nel vedermi costretto per l'amore alla verità, a dover insozzare col fango del traditore questo colossale monumento dell'intelletto italiano, questa gloria dell'umana perapicacia. Ma d'altra parte i suoi scritti parlano si apertamente, ch'ella sarebbe opera perduta quella di voler iscusare quest, uomo davanti alla nostra generazione, stando essi fre noi a testimonio del auo sterminato ingegno, e della bruttezza della ana anima; un saggio della quale io pongo qui, acciocche ognano faccia ragione di per se del mio modo di presentarlo al cospetto de' nostri tempi, --E ai vedrà di leggieri come quest'uomo avesse ridotto a teorica la mauiera di soffocare nel suo paese ogni germe di amor patrio, suggerendo i suoi infami trovati ; i quali uniti a'snoi Avvertimenti civili, ci chiariscono l'origine di quella spaventosa politica, messa in opera da Cosimo Primo successore d' Alessandro, e per la qualé seminato il sospetto nel cuore de Fiorentini , l' uno non si fidando più dell'altro, dismessa ogni speranza di miglior fortuna, intristirono e a' acconciarono al loro granto destitto. - Ma ricordi il lettore, che colni il quale scriveva le seguenti parole, e che aveva potentemente ajutato Alessaudro e di poi Cosimo a farsi sovrani di Firenze, moriva nel 1540 a cinquantotto anni nella sua villa di Arcetri, obbliato e disprezzato da' suoi concittadini, e l'accideva il creparuore, e forse con più regione, come vogliono alcuni, il veleno Di questa gnisa pare che finissero la vita i suoi compagni Francesco Vettori, Roberto Acciniuoli e Matteo Strozzi, e tutti in pochissimi anni! - Cosimo Primo aves tenuto troppo bene a mente i loro consigli. Ecco infrattanto quel che il Guicciardino diceva a Clemente VII.

.... Ma , perchè in fatto noi siamo pochi inter tantos , è necessario cer-

care compagni, a de' più qualificati, tali però else si possano acquistare, nà far lanto aspliale del namero sasai, prethò noci o de à pascere tanti, quanto di persone che imporitor, e credo che molti, verethono a questa viu per tatte qualle cauva, per le qual gli comini hano a deviderare di sesere in bono concetto di chi regge, e tanto più quanto si venisse in opiniona di avere a vivere in molo de tenere lo Stato.

» E' modi di fare una massa sicora e certa di amici nuavi e vecchi non sono facili , perch' io non biasimo soscrizione a simili intendimenti , ma non hastano: bisogna aieno gli onori e gli ntili dati in modo, che chi ne parteciperà. diventi si odioso all' universale, che sia forzato a credere non poter esser salvo in uno Stato di popolo, Il che non consiste tanto in allargare o strignere il governo un poco più o manco, in stare in su i modelli vecchi, o trovarne dei nnovi, quanto in acconciarla in modo, che ne seguiti questo effetto; al che fa difficoltà assai la povertà e mala condizioni nostre. E certo, se le cose fussino governate con quella diligenza e assiduo e buon ordine che le governarono i Vecchi di questa Casa, direi forse non essere necessario pensare ad altro; parche chi distribuisse bene gli ntili e gli onori, e avvertisse a tutti i particolari, e sapesse far capitale d'ogni cosa, e pigliar hette tatte le occasioni, farebbe gli effetti che volesse; ma questa diligenza così minuta, non si può sperare nell' età del Duca, nella forma che ha presa la grandezza loro, nel non poter aver qualunque forestiero che vi sarà intera natizia delle cose nostre; e però hisognerebbe ridarsi a un modo, che in qualanque parte facesse per sè stesso gli effetti buoni, e il ridursi totalmente a forma di Principato, non veggo dia per ora ne maggior potenza, ne maggior sicurtà, ed è una di quelle cose che quando si avesse a fare, crederai che fusse necessario conducta con tempo e con occasione ed in modo veniuse quasi fatta per se strasa, e con proporzionare cen la proporzione che si conviene le membra al capo, cioè fare de' feudatarj par il dominio, perchè il tirare ogni cosa per sè solo, farebbe pochi amici.

» E come questo si possa fare al presente, aenza disordinare l'entrate, a senza scacciare l'industria della città, io non lo veggo in questa scarsità di partiti; ma occorreva che spento il modello de' Consiglà, e di quelle chiacchiere vecchie, s' eleggesse per ora una Balia di duecento cittadiui, non vi mettendo dentro se non persone confidote, o da acquistare; da questi si cavassino sessanta o ottanta con quell' autorità o più e manco che avevano g'à i sessanta , ed a questi oltre l'adoperarli, e farli il membro principale dello Stato, si desse l' anno dal pubblico una provvisione di centocinquente e duecento ducati per uno, che li metterebbono tutti in tant' odio che non si potrebbe msì pur-gare; e gli eleggerei con disegno fussino perpetui, ma farei lorse la prima elezione per dua o tre anni, per tenere pure gli nomini con qualche freno, e per lasciare indietro di tempo in tempo quelli che alla giornata non si mostrassino pronti a benefizio dello Stato. Darei loro divieto di tutti gli offizi di fuora, eccetto ambasciatori e commessari, e questo perchè agli altri amiei restassino tanto più ufficj di utilità, acciocche con guesta satisfazione, a con la speranza di poter entrare nel predetto numero, quando ne vacherà, stessino ancora loro contenti. Ne è inconveniente, che come gli nomini sono diversi di qualità, sieno anche dissimili di gradi, o di onori, anzi è proprio degli Stati stretti; e però con le pratiche e comodi simili , cioè con più adoperarli , onorerei anche più quelli del primo numero, che fussino di più qualità, perche dove non è distinzione non può essere satisfazione. Crederei che modo simile sforzasse gli amici ad essere caldi, e facesae desiderare a melti di essere amici, e che alla giornata crescesse da ogni banda la fede e l'amore, le quali cose se nou a'incarnano bene, non so che sarà alla fine di noi, e se questa disposizione non può venire fatta in an di, assei è che una volta si dia principio a entrare su la strada di far bene.

• Quaseda questo mado piacessa, peraltro asria difficultà la povertà del pubblico, al quales non si pro far progio che gravera le paese, pure farchbe asi piotnes riserrare quell' altra nacita, tunto che aces' accresare le spesso si crease questi essegnamento, a quando o nostrio siporce costasse quello essegnamento, a quando o nostrio siporce costasse quello dell'ariano, sono destrobbe riterrareno, henché l'aisse di una sentita hauverezho estate de l'ariano de l'arian

s. Certo è che se giu filir; intit ai distribuisto a muno con la diligenza, sociadraziani debite; a so a frache più fratto che rimetterpi il alla swite, mo ces ai poù sperza, perchè à impossibile spin di alle spezialità e importatio degli unuini, e fores coo à anche bese mettera se spezza in coccerrenza se sono unuini qualificati, ai vergognerebbos domandarse, chè si attairan se sono unuini qualificati, ai vergognerebbos domandarse, chè si attairan sea sono unuini qualificati, ai vergognerebbos domandarse, chè si attairan sea la qualificati a pages le gravezze, in nomme verrai procedere in totte la guadita desti a pages le gravezze, in nomme verrai procedere in totte la clause, cectito quelli sono occessari per tenere da loro più sulle a più fratto alcuso, cectto quelli sono occessari per trarre da loro più sulle a più fratto alcuso.

a Di levar la Signoria, e ridurla a minor cumero, o lasciarla star così, son dice ciotet; pretibe nel farlo, o non fario, o com i par consista asstazzia liti alcona, e teorria vira tutte, o in parte, fa solamente quanto bone, che con questi gradi a pasce qualci voso, e chia nio tasta dobbe conservari quanto può la facellà di la repiesere agli amita, una sote con gli così e con gli stilli, proprese proprese della conservazioni della conservazione della conservazioni della conserv

papa Clemente VII a di 30 gennaio 1531.)

<sup>36</sup> Il cardinal Gho era nato per madre da una sorella di papa Leone, pabitars nello states poltare d'Al-senandro-tome stretisione antieno con prette. Salo de' discuei di papa Leone eggi favoriva ed sintera la parte de' Medicil Dappoiche lo monta Alesandro, per parce di el, siccema d'asimo checi ei si ritrio nella fortezza colla dochessa Murpherita Eglia naturale di Carlo V. e negle di Alesandro. Pe fatto dei Quaranticto lospotenente di Frenze per isimostatato noo si dassa sitra piò vera forma a quel governo, a valle promasa-da Casimo che osserveriche giusta sua passa questi quattro coste.

Fare indifferentemente ginstizia. Nuo si levar dall'antorità di Carlo V. Vendicar la morte dal duca Alessandro.

E trattar bene il signor Giolio e la signora Giulia suoi figliuoli ostorali. Entrato di poi nella pratica, parlò io favore di Cosimo, sicchè questi venoe eletto. (B. Varchi, vol. V, pag. 291. — B. Segni, vol. 11, pag. 453.)

O Lorenzioo dius ad Alessandro che aveva iodato la Caterina a cadere en premissione di pagamoto, imperecebe il marito di lei, i quale trevavasi is quel tempo a Napoli, aveva ivi cel suo peco giudicio mandato a male roba edeari. El iotero cel bassissimo Alessandro occurerera adoperare cei bassa intenticoo par iodarlo a credere ch'ella sarebba vennta alle sue reglie, (B. Varchi, yod. ..., pag. 208-209.)

4: B. Varchi, vol. V, pag. 269.

43 Tutte le particolarità di queste scene soco rigorosamente storiche ; se

volessi notare ogni cosa, dovrei rimpituare noissamente questi fugli di lanphistime citistorio, e porre qui una buona trentina di pagine tolle aggii atorici contemporanei. Chi amasse di leggare il tutto alla distesa, vegga il Varchi, che udi la mistate narezione del fatto dalla buese atsasa degli recisiori del bues, venna ho gib detto del tenguedi notale 18. Segni, vol. 11, pag. 204 (oi vivo, lib. XXXIII; Sepipaa Mamirato, lib. XXXVIII, pag. 204

45 « E fu uotabile cosa che egli (Alessandro) in tutto quel tempo che Lorenzo lo tenna sotto, « cho vadeva Scoronconcolo aggirarai, « frugare per amazzarlo, mai uè si dolse nè si raccomandò, nè mai gli lasciò quel dito ch' egli tenova rabbiosamente afferrato co' desti, » (B. Varchi, vol. V, pag. 272.)

"Molti storici, e spezialmente il Butta, rimproverano Lorenzino di evere montrato il corpo del merto duca a du ne ragazzo com" eri l'Preccia. Il Varchi dice che dopo il fatto nan riusci più nulla di bene e Lorenzino, e che sembrava reuses perduto al tutto il cervello. A conservare la verità storica, a a giustificare Lorenzino, immaginai nna probabile ragione per la quale egli avesa mastrar al Freccia il cadavere d'Alessandro, com mutato poi consiglio, che abbie fatto seco partire il Freccia e Michele, come veramente avvenno, e ciò per sua meggiori sciercezza.

Ucerazino depo il fatto andò di per sè e mandò per molti cittadini polari, ma non in ascoltato no teredato. Il Botta troppo riciamente e alla sicura lo cendauna, uon ponendo mente alle dubbiezza che usa il Varchi stesso
al piudicar Loemino. Totte i ergioni chi lo pongo in bocca a quest'ultimo
un'il già cittat Apologia del medesimo. Ma prichò sono entrato nel giusperto,
si golano i mini elettori un altro pocolino del Verdo, poco entrato nel giusperto,
si golano i mini elettori un altro pocolino del Verdo.

a lo non voglio disputare, so quest' atto fa crudele o pietos, commendablio bissimevole, concionarcoarch ensumo pur atrogitore questo dublo, e darno versos sentenza, il qual son aspais da qual engione e a che fino fosse mossa Lorenzo se egli si mussa e così gran ricchio per dovre predero ricadera a lui, ma ancora la vita, solamente per liberer la patria dal firamo, come egli affermera, e renderle is sun libertà, i oper mi crelerori che nessona lode se gli potesse dare tanto alta, la qual non fiuse bassa, nà così gran premio che non fisses minore del suo merire; ono averig già valore che essona lode se gli potesse dare tanto alta, la qual non fiuse bassa, nà così gran premio che non fisses minore del suo merire; ono averig già valore che ressona che sun con che non con considera del mento della considera della considera della contra della contra della contra della contra della contra dal Molesse seguita gli era, ad daigli in Roma, e dalla cerzione fattaci contra dal Molesse seguita gli era, ad daigli in Roma, e dalla cerzione fattaci contra dal Molesse seguita gli era, ad daigli in Roma.

Lorenzino nella sua Apologia dichiara ch' ci uou riceveva ue premio, nè atipendio alcuno de Alessandro, ma che invece pagava ad caso la aua parte delle gravezze come gli altri cittadiui.

4º Questo fatto mi dà agio a poter mauifestare chiaramente il concetto struce del mio d'amma, o me ne valgo, eshene in non l'abbia trovato in nessun autorevole storice. Esso è narrato da Benvennto Cellini nella sua vite, con quel fare mavvigliono che molto andava d'accordo e cel fatto stasso e cell'insegnifica con discondava d'accordo e cel fatto stasso e cell'insegnifica del molto del propositiono del Cellini, i quali reglicamon inoltre degli avrenimenti segniti in Frrenze delopo l'ucci-

sione del Duca Alessandro, e che chiariranno il lettore, menifestandogli quel eho non poteva capira nell' ordito del mio concetto drammstico.

a Montati a cevallo, venivamo sollecitamente alle volta di Roma. Arrivati che noi fimmio in un certo poco di rielto (era di già fatto notte) guardando in verso Firenze, tutt' e dua d'accordo movemnio gran voce di maraviglia, dicendo: Oh Dio del cielo, che gran cosa è quella che si vede sopre Firenze. Questo si era come un gran trave di fanco, il quale scintillava e rendeva grandisaimo splendore. Io dissi a Felice: Certo noi sentiremo domane qualche gran cosa serà atata a Firenze. Così vennticene e Roma, era un bujo grandissimo: e quando noi funimo arrivati vicino a Banchi e vicino alla casa nostra, io aveva un cavalletto sotto, il quale andava di portante furiosissimo, di modo che, essendosi il di latto un monte di calcinacci e tegoli rotti nel mezzo della strada, quel mio cavallo non vedendo il monte, ne io, con quella furia lo salse, dipoi allo scendere trabacco in modo, che fare un tombolo: si messe la testa infra le gambe; ond' io per propria virtù di Dio non mi feci nn male al mondo. Cavato fuora i lumi da' vicini a quel gran romore, io ch' ero saltato in piè, eosi sanza montare altrimenti me ne corsi a casa ridendo, che avevo scampsto una fortuna da rompere il collo. Ginnto a casa mia, vi ritrovai certi mia amici ; ai quali, in mentre che noi cenavamo insieme, contavo loro le istrettezze della caccia e quella diavoleria del trave di fuoco, che noi avevamo veduto: e' quali dicevano: Che domin vorrà significar cotesto? lo dissi: Qualche novità è forza che sia avvenuto a Firenze, Così passatoci la cena piacevolmente, l'altro giorno al tardi venne la nuova a Roma della morte del duca Alessandro. Per la qual cosa molti mia conoscenti mi venivano dicendo: Tu dicesti bene, che sopra a Firenzo sarebbe accaduto qualche gran cosa. In questo voniva a aaltacchioni in sur una mulettaccia quel messer Francesco Soderini , ridendo per la via forte all' impazzata, e diceva: Questo è il rovescio della medeglia di quello scellerato tiranno, che t'aveva promesso il tuo Lorenzino de' Medici; e di più aggiugneva: Tu ci volevi immortalare e' duchi; noi non vogliamo più Duchi: e mi facevano le baje come s'io fussi atato un capo di quelle sette che fanno i Duchi. In questo e sopragginase no certo Baccio Bettini il quale aveva un capaccio come un corbello, ed ancora lui mi dava la baia di questi Duchi, dicendomi: Noi gli sviamo isducati, e non arem più duchi, e tu ce li volevi fare immortali; con di molte di queste parole fastidiose, le quali venutemi troppo a noia, io dissi loro : O iscioeconi, io sono na povero orefice. il quale servo chi mi paga, e voi mi fate le baje come s'io fussi on capo di perte, ms io non voglio per questo rimproverere a voi le insaziabilità, pazzie e dappocaggini de' vostri passati; ma io dico bene a coteste tante risa isciocche che voi fate, che innanzi ch' ei passi duc o tre giorni il più lungo, voi arete un altro duce, forse molto peggiore di questo passato. L'altro giorno appresso venne a bottega mia quello de' Bettini, e mi disse: E' non accaderebbe lo ispender dosari in corriere, perchè to sai le core innanzi ch' elle ai faccino: che spirito è quello che te lo dice? e mi disse, come Cosimo de' Medici figliuolo del aignor Giavanni era fatto duca; ma ch'egli era fatto con certe condizioni, le quali l'arebbono tennto, che lai non arebbe potnta isvolazzare a sao modo. Allora toccò a me a ridermi di loro, e dissi: Cotesti uomini di Firenze hanno meseo nn giovene aopra nn maraviglioae cavallo, poi gli hanno messo gli aproni, e datogli la briglia in mano in sua libertà, e messolo in so 'n un bollissimo esmpo, dova è fiori e frutti e moltissime delizie; poi gli hanno detto. che lui non passi certi contrassegnati termini: or ditemi voi, chi è quello che tener lo possa quand'egli passar li voglie? Le leggi non si posson dare e chi e padron di esse. Così mi lasciorno stare e non mi davon più noia a (Vita di Benvenuto Cellini, vol. I, pag. 316 e seg.)



# I PÍAGNONI E GLI ARRABBIATI

AL TEMPO DI FRA GIROLAMO SAVONAROLA.

1

## I PIAGNONI E GLI ARRABBIATI.

## PARTE PRIMA.

TAVERNA IN VIA DELL'ORTO.

.

Siaza terrena a volta, nella quale sono dos finestre con grosse inferriale, che rispondono sul un picciolo cortile, e dos unest, il uno a drivente del mette alla cucina, y altro a masica al piano susperiore. Le pareti son totte anorette dal fum-, e dimetatate di lingue grottecche o secrete che tiulmente disegnate col carbone. All'interno della stazza stanno al cune paracece colle loro tavole davanti filte nel suolo, e dalla volta pende un fanale che mindu una mezza loro incerta, per modo che il luogo è a male posa rischiarati.

Lo STRACCIACAPPA ed il MALGUADAGNO, Arrabhiati delta plebe, seduti ad una delle tavole, mangiano e bevono; più discosto, pure seduti, BINDO e MEO contadini.

Lo Stracciacappa. (Votato un bicchiere di vino, ne getta via l'ultima gocciota, e s'asriuga la bocca col dosso della mano.) Ah! Viva colui che inventò la sete, chè, in fede mia, e' dobbe aver avuto un ingegno sprofondato.

Il Matguadagno. Manco sprofondato al certo del tuo ventre, che è senza fondo come gl'imbuti e senza legge come i pagani. Lo credo che tu faresti a bere coll'arsura; e guai a noi se Arno corresse vino.

Lo Stracciacappa. Perchè di' tu questo ?

Il Malguadagno. Perche e' basterebbe che tu vi ponessi su il becco per asciugarlo.

Lo Stracciacappa. E' correrà rosso senza il tuo vino, e que dicteduno ci porrà dentro altro che il becco. (Chiamando a gran voca.) Ohe! Carbone, Carbone, portane un'altra mezzina, ma di quel che sganghera la bocca.

Carbone tavernaio. (Rispondendo dalla cucina.) Subito. Il Malguadagno. Al corpo di... io non so dove diavolo

tu trovi il luogo da ripor tanto vino.

Carbone, (Portando un boccule,) Ne ho portato a dirittura un boccalino, per non avere a rifar la strada. (Versandolo ne' bicchieri.) Guardate che vino! e come smaglia; gli è rubino pretto sputato, ma per averne, ehl non fo per dire, bisogna venir da Carbone, chè gli altri osti non ne hanno sentito mai nemmanco l'odore... e non vi crediate che lo mandi a male con ogni sorta di persone, ve'; oh no, questo è tutto per gli amici vecchi come voi altri.

Il Malguadagno, Lascia qui, che al pagare lo scotto ci

accorgeremo della tua prelibata amicizia.

Carbone. Io v' ho sempre usato cortesia.

Lo Stracciacappa. Tu vuoi dire che ci hai sempre cavato la pelle col miglior garbo del mondo, e lo sa il nostro borsellino, al quale hai dichiarata guerra finita.... tristo impiccato che seil... Ma senti: ora egli è sgonfiato per modo che tu vuoi tirare il collo un bel pezzo prima di veder da noi il becco di un quattrino; te lo prometto io.

Carbone, (Uscendo.) Io vi fo padroni di tutta la canova. Lo Stracciacappa. (Si mesce un altro bicchiere, e bevutolo d' un fiato, caccia fuori un lunghissimo strillo, ) Ih! ih!

ih! ih! E creni la miseria.

Il Malguadagno, (Bevendo, ) Sta un po' in cervello, nè gridare si alla bestiale, chè tu se' già cotto fradicio.

Lo Stracciacappa. Eh! io grido con la mia buona e bella ragione, perchè, vedi, il gridare fa buon bere, e infino a tanto che si beve non si fa peccato, e a questo modo s'allunga la vita.... Ah I se non ci fosse quella scellerata usanza del pagare, la quale fa che il vino ti diventi in corpo tanto aceto, ti dico io che gli uomini, bevendo e strillando senza metter mano ai quattrini, non morrebbero mai.... Il diavolo è che il vino si guasta pagandolo.

Il Malquadagno. Eh lo guastan prima gli osti col battesimo. (Guardando ai due contadini, i quali parlano tra toro.) Ohel quei due gabbiani li son venuti sicuramente in città per

veder la prova.

Lo Stracciacappa. Certo; ora siam pieni qua di costoro, che ci floccan giù come le mosche a metter la carestia nel pane; ma lasciami fare domani, se me ne capita qualcheduno tra i piedi nella folla.... Oh! come i' me lo voglio pettinare. Bada che attacco discorso con coloro. (Volgendosi a Meo.) Eh là, quell' uomo: come mostra la campagna? Vi pare che la raccolta la voglia essere abbondante?

Meo. E non si potrebbe dir nulla, messere, perchè siamo a mala pena in aprile, e alla raccolta ci corre un bell'aspettare.

Bindo. Se la sarà buona ci guadazneranno i signori, e se ne cambio sarà cattiva, steniteremo noi altri poveri tribolati, giacchè ad ogni modo i ricchi sguazzano alla barba dei nostri sudori, nè hanno a patir la fame come noi, nè pel secco, nè per la grandine, perchè sui quattrini che soffocano negli scrigni, non c'è temporale che possa recar guasto.

Meo. I ricchi non pensano ad altro che a far roba e quattrini, e più che ne hanno, più ne vorrebbero avere, che la è una vera miseria, e.... chi ci ha a pensare ci pensi.... Ma se le cose dei disgraziati non andassero tutte per un verso, la cerità che il prete va predicando a noi tutte le domeniche, la dovrebbe raccomandare a quelli che avrebbero a farla, e che in vece attendono a ingrassare nelle contentezza.

Bindo. La carità verso de' poverini la mandano al borcello, la mandano; e Dio guardi poi se c'è qualche uomo dabbene che voglia dire la verita, cantando a costoro sulla faccia le loro ribalderie.... te lo perseguitano come un lupo inviperito, infino alla morte.

Lo Stracciacappa. Tu hai ragione, fratello, ma sai che le mosche van sempre a posarsi sui cavalli magri. Chi ha ragione a questo mondo? Colui che ha soldi da comprarla.

Meo. E' si potrebbe anche dire in cambio, che ora i ca-

valli grassi metton le zampe sulle povere mosche, sicchè le schiacciano, e quel sant' uomo del padre Girolamo le vuol provare queste zampate.

Il Malguadagno. Buona lana! anche il vostro fra Girolamo.

Bindo. Noi siam poveri contadini, nè vogliam porre la bocca dove non ci pertiene, ma abbiamo sentito dire che fra Girolamo fece un gran bene a Firenze, e che tutti quelli che son timorati d' Iddio gli van dietro, perchè e' predica contro i cattivi, e che s'intenda anco di profezie e di miracoli, o' dicono...

Lo Stracciacappa. Tanto avesse egli fiato! E' non fa altro che predicare contro a quelli che non vogliono intisichire tutto il santo giorno in chiesa, grattando i piedi alle dipinture, come se il biasciar del continuo orazioni e infilzar paternostri avesse ad empire il ventre. Gli par poi di toccare il cielo col dito, e va tutto in brodo di succiole quando gli vien dato d'urlare contro a quel po' di piacere che si gode, vivendo alla buona senza tante cacherie... E poi basti dire che se la piglia col papa e coi cardinali, che pure avrebbero a sapere il fatto loro. La ti par giusta mo ch' egli solo vegga le cose pel verso, e che tutti gli altri, ma proprio tutti, abbiano le travegole ?

Bindo. Ma intanto e' vive magramente questo povero frate, e non bada a far roba e poi roba, come certi piovani che m' intendo io.

Lo Straccincappa. Sta cheto ch' ei riluce il pelo anche a questi frati di San Marco, ed hanno roba a carra, ma mostrano di non n' avere, e di tenerta come fango per far bottega della loro miseria, ed acciocchè il popolo gli abbia in riputazione di santarelli.

Meo. A domani ci corre poco ve', e sarem chiari d' ogni cosa.

Bindo. E a dirvela, messere, poiche mi sento una smisurata vocazione pel monastero, uscendo sano e salvo del fuoco il padre Domenico, io corro a pigliar l'abito, se mi vogliono.

Il Malguadagno. Bel frate che ne verrebbe fuori.

## II.

In questo entrano nella stonza SIMONCINO detto il LISCIA-DIAYOLI ed alcuni suoi compagni pure degli Arrabbiati, i quali, facendo grondissimo romore, canno a sodere vicino at MALGUADAGNO ed allo STRACCIACAPPA. CAR-BONE vine loro dietro, e sbarazza la tuvola dai boccali vuoli e dai taglieri.

Il Lisciadiavoli. Ohe! sozii, che si fa di bello?

Il Malguadagno. Ti aspettavamo, e intento si cercava di consumar bene il tempo, mordendo il prossimo e baciando il bicchiere.

Carbone. Comandate, miei buoni padroni.

Uno de Compagni. Vino in tua malora. La ti par domanda da farci questa? Al corpo di.... credi tu che noi siam venuti qui per confessarci? Carbone. Avreste trovato l' nomo! (Esce.)

Bindo, (Piano a Meo.) Ohe l Meo, questa brigata la mi va manco a gusto dell'altra. Non senti come sono sboccati ? Finisci dunque di bere e paghiamo, perchè senza sapere noi siam cascati tra gli Arrabbiati, e metterei pegno che fra costoro non ce n'è uno che non sia de' Compagnacci,

Meo. E che c'entriam noi?

Bindo. Ma non hai sentito le profane cosacce che quel bravone ha vomitato fuor della gola? - Alia largal alla larga l

Meo. Lascia che dicano tutto quel che vogliono. Tocca a

loro a pensarci.

Il Lisciadiavoli. (Gridando e battendo del pugno sulla tavola.) Carbone I che ti colga il fistolo I aspetti la permissione della Signoria per darci a bere?

Carbone, (Recando it vino.) Scusate, se v'ho fatto aspet-

tare, ma gli è stato per darvi di quel buono. (Esce.) Uno de' Compagni. (Guardando ai due contadini.) Lascia

qua e vattene, perchè vogliamo starcene soli.

Meo. (A Bindo.) Tu hai ragione, questa è cattiva aria,

andiamo in cucina a pagare, e battiamcela. Bindo. La è un' aria piena di bestemmie, e non ci pos-

siamo altro che scapitare. (I due contadini si tevano da sedere pianamente, ed entrano in cucina, satutando del capo ta brigata.)

Ш.

It Lisciadiavoli. Se quel due tangheri badavano ancora ad andarsene, gli acconciava io pel di delle feste. - Ah l ora possiamo parlare alla libera Il Malguadaano. Di' su: che cosa avete poi stabilito con

Dolfo Spini per domani?

It Lisciadiavoti. Abbiamo ordinato ogni cosa, e i Compagnacci saranno in cinquecento bene armati sotto il Tetto de' Pisani, acciocche i Piagnoni non ce la ficchino.

Lo Strucciacappa. E converrebbe far quel certo tiro....

H Lisciadiavoti. La vuol essere cosa difficile, perche i Piagnoni, avuto un po' d' odore del gioco che volevamo fare al frate, han dato mano ai provvedimenti. Ci sarà Marcuccio Salviati in piazza co' suoi trecento soldati coperti d'arme da capo a piedi, e sai che coloro son tutta gente pronta a far carne alla spacciata, sebbene mezzo piagnona. Il capitano della piazza arrà altri cinquecento somini; i quali al certo non ci lasceranno operare a nostro talento, siccibi vedi che non si potrà levare il romore. Nondimanco noi avremo i'occhio al pennello, e sci verrà il destro, non terremo le mani alla cintola, no. Voi altri poi, vi caccerete tra la plebe minuta, e farete il resto.

Uno de' Compagni. Intanto fra Girolamo se la vede brutta, e siccome il ribaldone non è gonzo, lascia che vadano gli altri ad abbrustolirsi per lui; il cuoio e' lo vuole salvare da ultimo.

Il Malguadagno. La pare una cosa da non si credere che i pazzi sien tanti a questo mondo, poichè ci furon perfin delle donne e dei fanciulli che si proffersero d' entrare nel fuoco per lui.

Altro de Compagni. E' correvano a San Marco, e spesseggiavano le sottoscritte, come se fossero andati a pigliar quattrini.

Lo Stracciacappa. Ora tocca a fra Domenico e al Rondinello a cavarsi d'impaccio.

Uno de' Compagni. Per me vorrei che tutti costoro, sien pur Domenicani o Francescani, che la è la stessa mala minestra per noi, se n' andassero di galoppo nel fondo dell' inferno a predicar la carità e l'astinenza al diavolo, qui non facendo altro che guastarci i fatti nostri; e al corpo di...! se lasciassero fare a me, ti dico io che saprei nettar Firenze.

Lo Stracciacappa. Ma i Piagnoni sono peggiori degli altri, veri tizzoni accesi, che dall'una parte hanno il fuoco, e dall'altra mandan lagrime e sospiri.

Il Malguadagino. Ben detto. Legni verdi; stridono e piarono dall' un capo, e ardono e abbruciano dall'altro... e poi che cosa credono di fare questi Piagnoni, predicandoci la virtu, quasi la ci avesse a crescere su pe' prati come l'erba; vogliono forse mutar la faccia alla terra con la loro pietà, con la misericordia?... E tutta questa roba la van gridando ai poveri, i quali lam bisogno di pane, vino e carbonata! Quando uno di noi ha fame, ch' ei si provi a metter la misericordia e la virtu sul taglicer, e mi saprà dire poi come s'avrà piena la panena... o se ha sete domandi al nostro Carbone del vino da parte della virtu, e s' egli non lo manda ad affogare in Arno, mutatemi nome... Orsù, le belle paroline son bono per quelli che vivono col capo nel saeco, e che all'ora

del desinare trovano la tavola preparata; ma per quei tapini che hanno a litigar col pane non le valgono un fico.

Il Lisciadiavoli. Egli è proprio entrato nel farnetico ora,

e non la finirà più.

Lo Stracciacappa. Lascialo dire, perchè egli ragiona bene. Di' pur su, Malguadagno, di' senza paura, chè tu hai più cervello d'un bue.

Il Malguadagno. Noi viviam tutti l'uno alle spalle dell'altro, e tutti i nostri accorgimenti non hanno per mira se non che di cavarci i quattrini di tasca, e tirare avanti alla barba dei gonzi. Di' un po' su , non fa così il prete quando ci parla in nome del Signore che venne al mondo più mondico della fame? Sai tu quel ch'egli vuole? Ei non cerca altro, intendi, che di renderti il borsellino pietoso, per poter poi vivere imboccato come un papero, e ingrassare, colla misericordia d' Iddio.... Così fanno i giudici rendendo la giustizia, i soldati mostrando di difenderci, e, per finirla, questi ciurmatori di Piagnoni sotto colore di rinettare i nostri costumi.

Lo Stracciacappa, Vadano a rinettare i cessi quegli im-

piccati l

Il Lisciadiavoli. E voglion mettere la lingua dove non hanno a far nulla, e ficcare il naso nel governo dello stato, come fece questo fratacchione, non ci lasciando entrare nella lega d'Italia con quelle sue ciurmate profezie; sicchè fummo in guerra con tutto il mondo, e tutto questo per istarcene poi fedeli a quel marrano sleale di Carlo, che dopo di averci gabbato, ci lasciò come tanti zughi,

Lo Stracciacappa, Già gli eserciti forastieri son sempre calati giù per papparci vivi, e cavati di stento, se la son sempre battuta col loro buon bottino ... quando non hanno tro-

vato più acconcio di piantar la labarda per un pezzo.

Uno de' Compagni. Vengano a reggerci o a darci aiuto, o per l'un verso o per l'altro, ci fan la cortesia di scorticarci.... e a dire che siamo noi i minchioni che ce li tiriamo in casa, pagando a questo modo il boja che ci frusti!

Altro de' Compagni. A me è toccato di vedere come acconciano il contado e i poveri villani; guardate, fan nette le campagne come fosser le cavallette d' Egitto, e quando nelle chiese e nelle case non c'è più filo a rubare, metton mano nelle persone, di modo che pare che per quei luoghi sien passate la peste, la grandine e il terremoto, che se gli ingoi.

Il Malauadaano. Già per cavar roba da' contadini biso!

gna sudare, e non accade dirlo a me che fui al soldo, e so come fanno co' soldati; e' sono come i ricci delle castagne. che, se non li pigi ben bene, non vien fuori il frutto; d'altra parte la è tutta roba de' padroni che va innanzi, nè hanno a guardarla tanto nel sottile que'ladri di villani. Vorresti farci diventar Piagnoni tu adesso colla tua carità?

Il Lisciadiavoli, So io quel che converrebbe fare. Dar della scure nella radice, e mandar la mala pianta capovolta a terra, giacchè, mi pare, sarebbe tempo finalmente di

smorbarci di tutti costoro.

Lo Stracciacappa. Bel trovato in vero l per poi restarcene sotto anche noi fracassati.

Il Lisciadiavoli. Non vedete che da cristiani battezzati. che ci fece Nostro Signore, come dicono i Piagnoni, questi eserciti forastieri ci hanno tramutato in tanti animali da macello?

Il Malguadagno, E' ci mutarono in pecore a dirittura, per dirla più giusta, e infino a tanto che abbiamo addosso la lana, ci tosano e ritosano, per modo che la nostra povera pelle è tutta graffi e tacche. Quando poi la lana non ci vien su presto, come la loro rabbiosa cupidità vorrebbe.... difilati al beccaio, che la è una vera piacevolezza, e credono ancora di usarci cortesia, a sentir loro,

# IV.

In questo entrano VANNI cartolaió e LOTTO DEL PECORA beccajo, e tutta la brigata manda un lungo urlo di lieta accoglienza.

Vanni e Lotto del Pecora. Buona sera, sozii, buona sera. Il Lisciadiavoli, Buona sera, sedete.

Uno de' compagni. Qui, qui, vicino a me.

Il Malguadagho. Ecco il luogo bell' e fatto.

Carbone. (Recando un fiasco di vino.) Egli è di quello amaro che piace a voi. Il Malguadagno. Vino amaro tienlo caro, dice il prover-

bio, ma tu ci fai parer tale anche il dolce, quando si mette mano alla borsa per pagare.

Vanni (a Carbone.) Metti giù, compar mio bello, e recami un bocconcino da mangiare, chè la fame mi trafigge.

Carbone. Lasciate fare a me. (Esce.)

Il Lisciadiavoli. (A Lotto del Pecora.) Che cosa hai sentito a dire sulla faccenda di domani?

Lotto del Pecora. Et I... a sentire i Piagnoni, dicon cose che non le direbbe una bocca di forno. Domani hanno a discendere tutti gli angioli del paradiso a dare aiuto a fre Girolamo, e i miracciì verranno giù a carra per provare le verità delle use fantaise. Il nor fra Domenico perciò uscirà del fuoco senza nemmano abbruciarsi un capello; e il Rondinello in cambio ha da arder tutto, come se fosse un fantoccio di paglia. Ma per me dico che se faran di buono, così l'uno come l'altro vogliono andare a càsa calda più neri della pece, e a questo modo toglicaruno al diavolo la briga di abbrustolirecii.

Carbono. (Recando sur un piattello due ova dá bere, un fiaschetto di vino ed un pane.) A voi, messer Vanni, ova

fresche a pena fatte, e cacio di quel fino.

Vanni. (Guardandoto maravipitato.) Che cosa è questo? Due ova da bere a me? N' hai u pigliato per una donna di parto da sostentarsi a ova p panatelle? E ti par ch' io abbia cera da topo, che mi dià a rosicchiare il cacio?... Bricconel... ti magni il canchero i (Gli strappa di mano le ova, e le scaglia contro il muro.) To' le impara a beffarti di Vanni cartolaio. (Tatti i compani ridion)

Carbone. Avete un mondo di ragioni, ma non c'era bisogno di mandarmi a male quelle povere ova. Noi siamo in venerdi, e credevo che non voleste mangiar carne ... Ma se poi ne volete, voi non avete altro che ad aprir bocca.

Lotto del Pecora. Ma le ti paiono cose queste da farsi davanti ad un becacio? Portare sfaccitamente ova e cacio, e parlar di astinenze e digiuni? Un inimico non potrebbe sicuramente far peggio, nemmanco se fosse il più consumato Piagnone, il frate più incappucciato e capone di questo mondo. Non sai tu che, appunto per tali cacherie, l'arte nostra rovina, e che lo voglio il maggior male del mondo a fra Girolamo, perchè ogni giorno mette fuori di questi trovati? Uno de' compagnai. Eggi s'è fatto il procuratore dei buoi

e dei capretti.

Il Malguadagno. Di' pure anche degli asini e di tutte le bestie. In lui la è carità del prossimo.

Uno de compagni. Gli è bue, e protegge i buoi.

Altro de compagni. La è detta bene; e, se crepera presto, lo faremo canonizzar per bufolo.



Vanni. Insino a tanto che è vivo, io lo farei scopar per furbo. (A Carbone.) Sicchè tu non mi vuoi dar nulla a mangiare?

Carbone. Vi darò un' animella di vitello, che la egualo non s'è mai veduta. (Volgendosi a Lotto del Pecora.) Potete dirlo anche voi, perchè è roba che vien fuori della vostra bottega.

Vanni. Il malanno che Iddio ti dia e la mala pasqua, rihaldo I Shrigati in tua malora, che io intanto, per cavar la ruggine de' denti, mi porrò a roderc questo maledcuto cacio duro come un matone... che ti colga nel capo I (Manyianno e becendo. Carbone esc.) Manigoldo I e ova (d'hanyianno e be parlarmi di digiuno I a me.... che sono quasi sempre malato in termine di morte.

Uno de' Compagni. Finisci di brontolare, Vanni, e lascia queste baie.

Lotto del Pecora. Sapete voi che la Signoria non vuole che nessuno entri domani in piazza coll' arme?

Vanni. E fecero peggio, poiche han posto i tavolati ai capi delle strade che mettono alla piazza, per modo che non si potra entrare se non che due per volta.

Il Lisciadiavoli. I nostri cinquecento intanto vi saranno, e faremo qualche cosa.

Carbone (Con un nuovo piattello.) Qui, messer Vanni, facciam la pace.

Vanni. (Guardandolo in cagnesco.) Briccone l lascia qui, e.... via l Ch' io possa morir di mala morte, se colui non è sulla strada di diventar Piagnone. (Carbone esce.)

Uno de' compagni. Sentite mo il bel pensiero che mi viene. Cantiamo insieme la canzino per fra Girolamo.

Il Lisciadiavoli. Bene. Bisogna dire quella che incomincia Padre savio, ch'io la so a memoria.

Alcuni de' compagni. On! per quella, la sappiamo a menadito tutti. La è una canzone più divota che il breviario.

Uno de' compagni. A dire il vero la è una canzone che mi va poco a pelo.

Altro de' compagni. Anche a me la non piacerebbe se la fosse detta per un predicatore approvato dalla santità del papa, ma siccome si parla di un ghiotto che non porta rispetto ai brevi che vengono di Roma, coi quali gli si ordina di non dir più le sue eretiche cicalate, così io non ho uno scrupolo al mondo a cantarla.

Lo Stracciacappa. Perchè non impara quel tristo dai frati di San Francesco, che dicono il fatto loro senza cacciar dentro nelle prediche le eresie a staia, come fa lui?

Vanni. La è una canzone scomunicata come il frate. -

Non c' è nulla a dire: — Orsu !

Uno de' compagni. Per me non la canto ad ogni modo.

Vanni. Va' al diavolo, bestione!

Lotto del Pecora. (Mescendosi un bicchiere.) Orsù! io accompagnerò il cantare colla musica del bere.

Lo Stracciacappa. (Pigliando un coltello ed un bicchiere vuolo.) Io farò la battuta.

Il Lisciadiavoli. Cheti tutti! Non rifiatate. Diremo una stanza per uno: badate che incomincio. (Canta.)

Padre savio, qua in Firenze

Predicando le astinenze, E gridando a più non posso

Che siam tristi insino all' osso....

Un uomo tutto chiuso nel mantello e con la capperuccia tirata sul volto entra, e va alla tavota dei bevitori, percuotendola col pugno. Cheti! cheti! che possiate scoppiar quanti siete!

Il Malguadagno. (Saltandogli addosso.) Tira su la capperuccia, chè qua bisogna mostrare il viso!

Carbone. Ahime tapino! che baccano mi fate? Volete

Il Lisciadiavoli. (Levandosi.) Se non ti scopri....

Vincenzo Ridolfi nobile di parte Arrabbiata. (Scoprendosi.) Che ne uscirebbe, eh?

Gli Arrabbiati. (Levandosi insieme.) Oh messer Vincenzio!... che miracolo è questo?... Voi qua di quest'ora?... Se

vi degnate di assaggiarne un sorso ....

Vincenzo Ridolfi. Il malanno che vi colga... gli è a queston modo che vi preparate per la faccenda di domani, elt i Bell'assegnamento che possiamo fare sulle vostre personet Domani ci troveremo di avere assoldato degli otri pieni di vino e non degli uomini, che hanno ad avere le mani spedite e il cervello a segno.

Lo Stracciacappa. Perdonate, messere.... cantavamo la canzone in onore del frate....

Vincenzo Ridolfi. E i Piagnoni domani ve la soneranno a battuta, sicchè vorrete ricordarla per un pezzo.... e poi gli è per cantare che vi si danno i nostri quattrini?... Su, andate

4.5

a letto, se volete far mostra di essere buoni a qualche cosa domani...

Il Malguadagno. A me il vino non fa mai paura.... sono

i peccati quelli che....

Vanni (Dandogli sulla voce.) Gli è il fistolo che ti mangio chi i' ha insegnato a rispondere à questo nuodo?— Sousate, messere. — Il Malguadgno ora non sa quel che si peschi, ma per domani ve lo do più savio della cronaca..., perchè nemmanco il vino sta bene con lui, nè gli vuol tenere lunga compagnia.

Vincenzo Ridolfi. Orsul se non veniva qua io, chi sa come l'andava a floire ... Oho l Carbone, non dar loro più nemmanco una gocciola d'aceto, sai, perche l'avrai a fare con mel

Carbone. Non dubitate, messere....

Il Lisciadiavoli Messere, volete che v'accompagniamo? Vincenzo Ridolfi. No, chè le mie bisogna le fo di per me. Andate a dormire: avete inteso? e badate a non guastare i

fatti nostri. Buona notte. (Esce.)

Gli Arrabbiati. Buona notte, messere... badate che gli è
buio.... a rompicollo...

Lo Strucciacuppa. Questi benedetti rirchi hanno pure di ndove pretensioni I Gaardate un, po? venirci a probibre di bere e cantaret (Scalendo il capo.) Son tutti di una buccia costoro... e a noi tocca a star sotto... mi pigliava quasi l'unore di dirgli il nome delle feste a messer Vincenzio... e po perchè non è a dormire anch' egli? dove va di quest'oral a caccia di nottole ell.

Il Lisciadiavoli. Eh l stara mettendo giù le sue fila per far che il Valori dia nella ragna.... lascialo fare, chè il suo tempo e' sa spenderlo bene... si....

Vanni. Ĝià, a dirla giusta, ma proprio giusta... quando si vien fuori a parlare di quel maledetto frate cretico piu che un saraceno, mi sento tutto a rimesculare, e l'ho tanto sulle corna, che nenmanno una butte di trebbiano, nonche un fiasco, me lo potrebbe fare anutar giù... e poi a cantar le sue glorie ci vorrebbe altro che un cencio di canzone.... No, no... domani faremo il debito no-tro, meglio che con la voce....

Carbone. Ora converra herne un altro bicchierino, perchè dovete avere la bocca arsa con tanto gridare, e la sarebbe inoltre per me una grandissima vergoga, se aveste ad uscire della mia taverna con sete, che che ne dica il vostro messer Rido!fi, perchè a me preme la riputazione della taverna sopra ogni cosa, e un po' di riputazione la val meglio del pane.

Il Lisciadiacoli. E poi diranno che gli Afrabbiati son male persone I Intanto io ti prometto, Carbone, che se non muti costume, morrai dannato, e da Carbone spento che sei in questo mondo, diventerai carbone acceso nell'altro. Tu ci dài a bere, come se non si avesse a pagare, e quando poi ti salia in capo di farci saldare, il debito, non ci lasci un'ora dibene, e ci poni intorno il sascidio pra modo che ci tocca a fare d'ogni erba un fascio per chiuderti il becco. Ma già, come noi ci beviamo tutto il tuo vino, così tu devi pigliarti sullo tue spalle tutti i nostri peccati, et i dico io che avrai una bella carica a portare. .. recati le mani al petto, e' persa.

Lo Stracciacappa. Pensa che se cotto anche tu, Lisciadiavoli... Noi vogli mo andarcene... Su, su, portane un paio di borcali, ma bada che questo è il suggello: diavolo tentatore!

Carbone. Io vi risponderò col rubino alla mano.... aspettatemi che torno in un baleno, e vi darò di quel che trinea lo Sparecchia, mio-garzone, quando è sicuro ch' io non lo possa vedere. (Esce.)

Il Lisciadiàvoli. Finiamola, se volete esser levati domani

Uno de compagni. Io sono stracco rifinito, ho le ossa che non mi vogliono più stare unite.

Carbone. (Portanto il vino.) Bevete alla barba del frate, che giurò la più scellerata e profana guerra del mondo alle tuverne ed al poveri tavernai.

Il Malguadagno. Ma nel suo convento e' si cionca il vin pretto senza paura di far peccato.

Altro de compagni. Ed i suoi dicono in cambio che digiuna sempre in pane ed acqua.

Vanni. Si, quando dorme.

Il Lisciadiacoti. Quando il frate dorme, e' fa un altro mestiere; fa il profeta, ed ha gli angeli intorno al letto che.... Vanni. (Gridando.) Gli ha il fistolo maladetto che se lo

porti. — Sono i suoi peccatacci che gli stanno intorno.

Il Malguadugno. (Montando sur una ponca, e tenendo fermo Carbone che vorrebbe sciogliersi da lui.) Senti, Carbone, quel che dice la canzone sul conto del vino. (Gridandogli all' orecchio.)

Dove diavol t' hai pescato

Questo novo apostolato?
Forse sotto il capezzale
Quando il capo ti fa male,
O nel vin, che il tuo cervello
Manda a sacco ed in bordello?

Alcuni de' compagni. Vedete che la canzone non falla...
Carbone, canta anche tu, chè già la sai a menioria la canzone.

Il Lisciudiavoli. Bada a non ti fiaccare il collo, Malguadagno.... Audiamo, chè io ho ancora ad aggiustare un negozio in casa i Tornabuoni.

Carbone. (Sciogtiendosi dai bevitori.) Ahime tapino, a che mani sono capitato !... Orsu, andate a dormire....

Il Malguadagno. (Scendendo dalla tavola.)

Padre savio, per qual via Ti entra in cor la profezia?

Tutti insieme. Viva la vernaccia, e crepi....

Il Lisciadiavoli. L' impostura....

Lo Stracciacappa. La miseria! (Gettando in aria un fiaschetto.)

Vanni. Lotto, tu verrai meco, perchè mi vanno pel capo alcuni dubbi.... Oh se potessimo cogliere quel traditor di Sandro, proprio nel luogo che dico io i... ma una volta o l'altra e' ci cascherà al sícuro.

Lotto del Pecora. Credi tu che gli basti il euore di venirti

in casa?...

Vanni. Non so nulla io.... andiamo.

Alcuni compagni. (Uscendo.) Buona notte.... buona notte....

Lo Stracciacappa. A rompicollo!

Alcuni compagni. (Di fuori.) V' accomando al diavolo!
Il Malguadagno. (Correndo loro dietro.) Iddio vi dia la

ventura del frate l'aspettatemi!

Il Lisciadiavoli. (Uscendo.) Stanotte il Malguadagno vuol

rompere un qualche muricciuolo col capo. (*Gridando di fuori*.)
Malguadagno! Malguadagno!

Vanni. (Uscendo.) E messer Vincenzio non voleva che si

Vanni. (Uscendo.) E messer Vincenzio non voleva che si facesse romore.

Lotto del Pecora. (Uscendo.) Vada a pigliarsela col trebbiano.

Lo Stracciacappa. Orsù battiamcela.... Ohe, Carbone del cuore! timor d'Iddio nello scrivere il nostro debito ve'; gli è il solo luogo dov' ei non guasta. (Escono.)

Carbone. (Spegnendo il fanale.) Non vi gabberò d'un picciolo. - Buona notte! buona notte.

Alcuni de' compagni. (Gridando dalla via.) Carbone!

Carbone | tristo impircato | Carbone. Se coloro domani fan cosa buona, voglio che

mi mutino nome.

#### PARTE SECONDA.

STANZA IN CASA VANNI CARTOLAIO.

·MENICA moglie di Vanni, e LENA sua figlia.

Menica. Su, Lena mia, fatti un po'd'animo, e non te ne stare si accorata, come se ti fosser piovute addosso tutte le disgrazie di questo mondo. Alla fine tu se' giovane e bella, e ci son quelli che stimerebbero di toccare il cielo colle dita. se ti potessero avere in moglie.

Lena. Per me non c'è altro ad aspettare, madre mia,

Menica. Eh l ... che infino a tanto che c'è fiato, c'è speranza, e non hai poi a credere che il mondo abbia a finire col tuo Sandro.... Su, su, tu vuoi intisichire a furia di pensare a lui, e così farai morire di crepacuore la povera madre tua, che t'allevò con tanto amore, e che sperava saresti cresciuta buona e obbediente. Questo tu ti guadagnerai diportandoti come fai ora.

Lena. Almanco mi pótessi guadagnare il cielo io, giacchè per me in terra ho paura non ci voglia più essere un' ora di pace.

Menica. Via, Lena, via, non m'affliggere a questo modo, chè commetti proprio peccato; pensa al bene che io ti voglio, e ricordati ch' io ti ebbi sempre cara come la pupilla degli occhi.... Quand' eri piccioletta, io non ti poteva sentire a piangere, ti teneva in collo continuamente, ed eri a me il più ricco monile, il più vago gioiello che mai potesse portar donna in Firenze, e adesso che ti se' fatta grande, vuoi ch' io muoia d'affanno. Tu non puoi ancora sapere quanto sia grande l'amore di madre.

Lena, lo vi voglio tutto il mio bene, madre mia, ma quando si è sventurati, bisogna pur piangere.

Menca. Scnti, Lena, non l'andrà mica sempre a questo modo. Anche quandi eri fanciullina, ebbi a cagion tua le gran tribolazioni. Tu fusti colta dal vaiuolo, che in quell'anno fucca grandissima strage, e quel che provai allora. Dio tel dica. Io stava sempre china sul tuo lettuccio a vegliarti, a contare quasi i tuoi sospiri, e mi facea forza a pianger sommesso per non ti destare. Così io passava le mie notti, pregando chetamente la madre degli Angeli che ti risanasse, e diceva col coore di quelle parole che nessuno m'aveva mai insegnato, ma che pure m'eran venute in mente, percha i gran travagli fan quasi miracoli. Io andava domandando alla Vergine che ti campasse dalla morte, e che ti désse poi vita felce ed onorata, del ella, nella sua infinita hontà, volle in parte esaudirmi. La prima grazia l'ho avuta; speriamo adunque che sarà così della seconda.

Lena. Mi duble infino al cuore del vostro affanno, mia buona madre, e vedendovi si trista per me, cresce a dismisura il mio. Ma ho troppe amarezze nell'animo, e sono tante le cagioni che mi fan piangere, oh l... tantel... Vedete come il padre mio mi voglia amegare con quel suo Lotto, e come perseguiti Sandro, che peggio non potrebbe fare con un rinnegato. Povero Sandro I si buono, e d'animo si generosoi che darebhe tutto il suo pel bene del prossimo, ed appunto per questo odiato a morte dai cattivi... Ma... ora è il tempo che trionfan costoro, e trionferano per un pezzo, se Nostro Signore non fa domani un miracolo.

Menica. Ma che c'entra una fanciulla a parlar di queste cose? Anch' io son timorata d'Iddio, ma mi hanno insegnato che non bisogna andar troppo oltrè... tanto più che noi povere donne non abbiamo ad immischiarci in certe facera-de... e meschina a me poi, se ti sentisse quel pazzo di Vanni... Basta, ezli è padre, e fu non hai a dirne mele. ma io son moglie, e la cosa è diversa, e posso parlare... Bestione! e' vuol farci capitar male con quel suo gr dare contro a tutto il mondu, e me la suprà dire alla fine..... Ora poi e' si erde uomo di grand' affare, perchè i Compagnaci han fatto lega con lui, e lo tengono per un de' loro. Ma non s'avvede socioco, con tutta la sua furia, che costoro non badon lo

altro che al loro proprio utile; giacchè ho sempre sentito a dire, che quando i nobili si mettono ins eine coi popolani, gli è la scimia che vuol cavar del fuoco le castagne colle zampe del gatto.

Lena. Io non posso dir nulla, egli è padre, e sebbene abbia poca misericordia per la sua povera figliuola bisogna ch' io stia cheta.

Menica. Leativi compagni, i cattivi amici me l' han guasto. Egli non è stato sempre così ve'; anche da giovane, se vogliamo, era un po' di suo capo, e per cose da nulla saliva in. furore... ma poi con quattro buone ed amorevoli parole, la furia dava luogo, sischè me lo quetava, e me lo faceva più mansueto d' un agnello. Ma da poi ch'egli ebbe quel maladelto bando, divenne un altro uomo; gli saltò addosso la frega delle sètte, coninciò ad usare con gentaccia di quella che fa d' ogni erba un fascio... e io a godermi questa bella goial

Lena. A me non dà il cuore nemmanco di parlargli.

Menica. Oh! non gli si può neppure guardare, che si rivolge tutto invelenito con parole in opportabili.

Lena. E' par che voglia uccidere cogli occhi; se la piglia con mezzo il mondo.

Menica. Colui attaccherebbe briga cogli angioli.

Lena. Guardate come ha preso in urio il mio Sandro, e come lo motteggia, chiamandolo bacchettone e galbadeo, perche non è uno shecato come i suoi compagni, nè manda a male il suo, g ocando e bevendo con quegli scapigliati, che son poi quelli che lo vanno mettando su e istigando a perseguitarlo.

Menica. Anche il tuo Sandro è bizzarro alcune volte. A dirtela, non mi piace niente affatto quel suo mettersi fra i grandi, e star con gli omaccioni segueci del padre Girolamo, come se queste fosser brighe da pigliarsi un artigiano. E poi anco il suo continuo andare con quel capo vuoto di Baccio dipintore, non mi garha nè punto nè poco; perchè, vedi, luo sempre sentito a dire che i dipintori tamo il cervello sopra la berretta, e chi vuol seguitare le lore fantastictierie, finisce coll' impazzire.

Lena. Baccio è tenuto in grandissimo conto da tutta la città, e messer Francesco Valori gli è amicissimo. Sapete che uomo egli è messer Francesco? e gli vuole gran bene, dicendo sempre che, quando Baccio dipinge, par che vengan



giú gli angioli a stemperargli i colori, e a guidargli il pennello; poichè le sue pitture son sì belle e divote che paion fatte in paradisò. Sandro l' ha sentito più volte.

Menica. Non voglio disputare, sarà... ma tu va' a dormire Intanto... (In questo odesi picchiare fortemente l'uscio della strada.) Orsù, gli è qui, va' lesta a letto, perchè egli sarà cotto come il solito, nè voglio che ti dica villanje. (Menica corre alla finestra, ed odesi picchiar di nuovo.) Se' tu Vanni?

Vanni. (Dalla via.) Ti colga il fistolo i Chi ha da essere? Sbrigati in malora, o vuoi che ti faccia una serenata all'uscio?

Menica. (Tirando la corda.) Ohimè! e' ci sono de' nugoli în aria stanotte, e per giunta è col compagno prelibato.

Lena. Ab povera a me, sarà col beccaio. — Buona notte, madre, Iddio vi protegga l (Esce.)

#### 11.

#### VANNI cartolaio, LOTTO DEL PECORA e MENICA.

Lotto del Pecora. Buona notte, madonna Menica. La non è mia colpa, se vengo di quest'ora.

"Vunni. (Dandoğli sulla voce.) Con chi diavolo parli adesso? Chi credi tu che sia il padrone qui? (Guardando intorno e faceudo alcuni passi barcollando.) Chi c'è qua... ch? chi c'è stato? Sento un odore di piagnone che ammorba, io. — Non senti nulla tu, Lotto? non senti il tanfo, ch?

Menica. Qui non è stata anima nata, marito mio.

Vanni. (Accennandola col dito.) E ti basta il cuore di mentire sfacciatamente davanti all'autorità del marito? con quella tua faccia che negherebbe il paiuolo in capo? A me non la fiechi tu. — Qui ci è venuto Sandro, alla cruce d' Iddio l

Menica. Ti dico che non è venuto nessuno, io, se intendi il fiorentino, o se i fiaschi che hai bevuto non t' han guasta al tutto la ragione.

Vanni. (Minacciandola.) Donna ribalda!

Lotto del Pecora. (Fermandolo.) Ma quando monna Menica dice no....

Vanni. Gli è appunto si. — Che ne sai tu? (A Menica.) Me la dirai domani. Intanto sappi grado qua a Lotto se non ti acconcio ora secondo il tuo merito... e vatti a sprofondare subito a letto, chè non voglio mi si rompa il capo, e ricorda di chiuder l'uscio col catenaccio. Via. (Facendo segno col capo che esca.)

Menica, (Da se.) Bestiaccia!

Vanni. Vial piaghe de' pover' uomini! Via! (Menica esce.)

#### III.

#### VANNI cartolaio, LOTTO DEL PECORA.

Vanni. (Ponendosi a sedere sorra una cassapanca). Va' là, che ti farò cantar domani io.... Ti dico, Lotto, che l'aver moglie è una di quelle doglie di testa... di quelle doglie che il medico non sa guarire; la più smisurata disgrazia che possa toccare ad un pover uomo: le sono il diavolo in casa queste maladette donne, e per avere un briefolo di pace, ti conviene di stare coll'arme in mano tutto il di. Oh! la fu una gron brutta invergione il matrimonio.

Lotto del Pecora. Pure madonna Menica mi pare una donna di garbo, e la Lena poi è una savia funciulla. Così la si recasse a volermi, ch' io la piglierei per moglie senza una paura al mondo; ma veggo che uno c' è verso, perchè la s'è

incarognita di quel Sandro....

Vanni. Tal sia di lei. Non già che la si possa chiamaro mala fianciulla; ma a dirtical, vorresti star fresco anche tu con quella sua santità. Oime! se le donne non la guardano nel sottile, il povero marito ne porta filta nel capo la penitenza, e se le son poi chiesastre, bio ci seampi! E peggio anora; stan tuto Il giorno sulle orazioni, sui digiuni, e proprio quando tu avvesti bisogno di sollevariti un poi il coror, ti saltan fuori colle astinenze, e ti mangian vivo, se non ti acconci alle loro fantasie. Insomma ti ficcano in corpo il timor d'Iddio quando lab bisogno di qualche piacevolezza, e ti mandano a trastularti co' santi e colle crocette per cayarti le male voglie dal capo.

Lotto del Pecora. Nondimanco i' mi vorrei provare colla Lena, perchè colle donne una calda e una fredda, e fai quel

che ti piace.

Vanni. Non ne faresti nulla. Vedi ch' io era contento di dartela in moglie, ma non voglio che tu abbia a dire: « Vanni m'ha gabbato; » e per debito d'anico t'ho detto sempre il vero. La moglie, in casa, anco quando la non si fa sentire, la c'è sempre: io quasi l'assimiglierei al mal di gotte, il quale, se ti l'ascia clieto, credi non ci sia più, ma quando manco ci pensi, salta fuori, e ti dò ora in una gamba, ora in un braccio, e più acuto di prima, sicchè la è malattia che entrata non esce più del corpo.

Lotto del Pecora. Ma colla Lena sarebbe un bell'ammalare.

Vanni. La non ti vuole, e si lascerà accoppare anziche piglarti a marto, perche s'è fitta col pensiero in quel graf-fiasanti scomunicato d'un Sandro, il quale me le ha da pagar tutte.... Ribaldol e 'mi ha messo l'inferno in casa; lui l Ho a ribellione nel letto quando dormo, i Piagnoni a desco quando metto in bocca quel po' di mangiare, e la piccola famiglia mia divisa in tante satte come Firenze.

Lotto del Pecora. Hai a saperne grado al frate.

Vanni. Ah l già colui è cagione d'ogni male; ma se egli l'ha giurata a me, io l'ho giurata a lui, e siam del pari, vedreno poi chi la vincerà.

Lotto del Pecora. A dire la verità egli t'ha guasto il fatto tuo.

Vanni. M'ha rovinato del tutto con quel hando... e la fu una faccenda rigirata da lui, perche a cagione di quella stoccata al Piagnone e di quattro bestemmie tirate giù alla buona e seuza malizia, gli Otto non m'avrebbero data si scellerata ed ingiusta pena. È stato lui che mise su il gonfaloniere, e che mi fece il procuratore contro, di modo che chbi a stentare un anno... e qui tutto andò in conqua-so... Ogni cosa venduta a rompicollo... al'enin miei traffichi in bordello.... la bottega chiusa, e per giunta, ringraziare il diavolo che non ci ho messo la pelle, perche ebbi di buon luogo che quel frataccio aveva fermo il chiodo di farmi dannare al fuoco.

Lotto del Pecora. E poi non ti lasciar maritare la tua figliuola a modo tu il

Vanni. (Adiraulosi.) Birboni! Che c'entrano i Irati a flecare il naso nelle famiglie, dove nessuno il chiama ? Che hanno a fare gli scapulari e le tonache di San Domenico in casa Vanni?... (Truundo per un braccio Lotto che è quasi addormentate). Di' su in tua malora Che hanno a fare ?

Lotto del Pecora. Quel che vogliono.... quel che vuoi....

Deh l non mi guastare un braccio, e finisci queste tue novelle. Già Sandro non c'è, dunque lascia che io vada un po'a dormire, perchè la notte è fatta per il letto.

Vanni. (Gridando.) No, mio bel messere; per dire a questo modo bisogna averne cioncato a barili; la notte è fatta per molte cose, e la prima di tutte è il bere.... e tanto varrebbe a dire che il letto è fatto per la notte.

Lotto del Pecora. E tu se' fatto per la mia mala ventura. Tira avanti l

Vanni. E a dire che anco i grandi vogliono metterci la zampa l... Messer Francesvo Valori sarà padrone in casa sua, se è stato gonfaloniere di Firenze.... me ne sono accorto io.... s' impicchi i Ha egli a maritar le fanciulle popolane secondo che la gli frulla, e fare alto e basso in ogni famiglia? Se è tanto svi-cerato del suo Sandro, se lo sposì lui, ma non venga fuori a pretendere che mi prenda per la figliuola mia quella cara gioia I

Lotto del Perora. (Sbadigliando.) Non si può dir meglio I Vanni. Ohl ei dice che non vuole che la Lena capiti male: io me u' incaco di questa carità pelosa: la capiterà male se i signori vorran porre il becco dove non devono, e se toglieranno ai padri l'autorità... Manigoldi I ma la deve finire ve'.... Obl la è finita anzi.

Lotto del Pecora. La è durata anche troppo. Non è più tempo di balli tondi e di prediche. (Stirando le braccia.)

Ohime! m' hai fatto fuggire il sonno.

Vanni; E le prediche! Ob prediche scomunicate! le son

state cose.... cose l che quando le ricordo, mi sento tutto a rime scolare. Tu m' hai tocco una trista corda ora.... roba da forca l

Lotto del Pecora. (Ridendo.) So che la è venuta anche su te la graghuola. Conta su come la è stata.

Vanit. Se la è venuta l Bisognava che tu fossi stato là.

Non so per qual matta tentazione entro a vespro in San
Marco. La chiesa era zeppa di popolo, e quasi tutti Piagnani
dal capo alle piante, e tutti colle lora croccite rosse in mano;
gii comini di qua, le donne di la, e una martnaglia di fonciulti, santerelli in erba, che facevano stomaco, lo, quatto
quatto, ni vo a mettere vicino al pulpito, non già per sentir meglio, perchè quel frataccio del Savonarola ha un voccione si sgangherato che lo si sentirebbe al di la da Fiesole, ma,
per vederlo bene in faccia, quando entra in frega, e cegli

occhi stravolti grida misericordia, e batte i pugni... Il bestione era entrato proprio nel buono, e sparlava contro a' gram maestri, ai prelati, e l'attaccava col papa, dicendo cose di fuoco di Roma... e poi gridava che la scomunica contro di lui non teneva, e non contava un fico, che se la rideva; ed altre novelle su questo andare... Ed io saldo ad udire senza nemmanco rifiatare.

Lotto del Pecora. Così andava fatto.

Vanni. Poi ei m'incomincia a infilzar sentenze latine con una voce da fare ispiritar la versiera, e torna a picchiacontro ai preti, e giù latino a braccia quadre... e poi addosso a tutta Italia... e latino... e a pestare il pulpito coi piedi, e il diavolo che se lo mangi. In questo, la mala yentura fa che, voltando il capo, ei mi riconosce... Ohe I non ti vo' dire che dodosso, e si mette a urlare contro agli uomini cattivi, ai tiepidi, agli Arrabbiati, e sempre con quelle maladette lanterne fitte su mel

Lotto del Pecora. (Ridendo.) La può essere stata una cosa fatta senza mala intenzione, per caso.

Vanni. Caso? un cornol mi piacel Caso? si, si... senti quel che diceva colle sue formate parole, che non m'usciranno mai della memoria.... Aspetta.... monterò sulla tavola, acciocchè tu possa intender meglio. (Salta sulla tavola, qestendo con le mani come se predicasse.) « Oh cattivi l cattivi | » diceva tempestando, «Uomini perversi, voi altri prosperate nel male, come disse già.... » e qui fuori.... un profeta col suo latino. E poi: « Ma non v' accorgete che siete membri del demonio, e che il Signor vi lascia fare per punirvi dopo, a misura di carboni? » E qui giù un altro latinamento infinito, e a guardar me, seguitando: «Oh scribi l oh farisei l oh pagani I (Pestando i piedi sulla tavola.) Oh furfantacci ! che dispregiate la croce di Gesù Cristo, perseguitando scelleratamente quelli che patisconò per suo amore, o strumenti di Satanasso, il vostro luogo avrebbe ad essere l'inferno l. » E mi guardava. « Gli è per voi che rovinerà Italia. » (In questo, Vanni, tratto dal furor della predica, fa un passo fuori dalla tavola, e trabocca in terra.) Ohime!

Lotto del Pecora. (Rizzandolo e ridendo.) Eccola bell' e rovinata. Tu vuoi accopparti stanotte, bada a quel che fai, che non se' mica in pulpito.

Vanni. Quando parlo di colui smarrisco sempre il cer-

vello... non fa nulla. Finirò la predica giù della tavola....

Doy' erayamo noi?... Ah si! All' Italia....

« Rovinerà Italia, e le mitre e i cappelli staran peggio degli altri: guai alle chieriche | » E tornava a guardar me, come se io m' avessi la chierica rasa. « Tutte se n'andranno, e verrà tempo che vorrete nasconder la chierica, e non potrete I Il giudizio di Dio sta sopra di voi, e vel dice questo povero frate, al quale la sua misericordia l' ha rivelato. » Se le goda pure le sue rivelazioni; che mi fa questo?

Lotto del Pecora, (Ridendo.) E' mi par proprio di sentirlo: tira innanzi, sebbene io non ci vegga nulla contro

di te.

Vanni. Aspetta la fine, che la è stata tutta per me.

Lotto del Pecora. Fin qui non c'è nulla, e si che tu fosti uno di quelli che andarono per conto de' Compagnacci a porgli sul pulpito la carogna d'asino, e tutte quelle altre delicature che sai: se non disse di peggio, l' hai avuta ancora

a buon mercato.

Vanni. Ti venga il gavocciolo l. Io era là a vedere, e me ne stava cheto come un olio... Ma senti il resto. Per l'appunto egli entrò a parlare della faccenda dell'asino, e di quelli che lacerarono il titolo di Gesù Cristo re di Firenze, e faceva rizzare i capegli a tutti quei suoi minchioni che l'ascoltavano a bocca aperta, e diceva: « Cose che non le fanno i Pagani: » trascinando le parole per la coda, come tu faresti con un de' tuoi vitelli che non volesse camminare. « I paganiiiiii! i quali hanno pure in riverenza i loro templi. Cose ! cose ! ... » aiutami , demonio : « cose ! ... che non le fanno i Turchi, e qui uomini scellerati, » e guardava a nie, « hanno avuto questo coraggio, profanando con le sporcizie il luogo santificato dal Verbo di Dio.... » E qui, cacciando fuori il braccio, e quasi indicandomi, seguitava: « E tu, peccatore, a che se' qua? Ad ascoltare le mie parole per ridirle a' tuoi scellerati compagni, o per venire a penitenza?»

Lotto del Pecora. Bella in fede mia; andremo a far pe-

nitenza da lui che è più scomunicato d'un saraceno!

Vanni. Che tu sia maledetto! non mi rompere il filo adesso co' tuoi Saraceni scomunicati. Tu non sai altro che parlare a sproposito. Adesso come si fa a seguitare? Dov'eravamo noi colla nostra predica? (Pensando.)

Ah si l... alla penitenza. - Dopo la novella della peni-BEVERE.

tenza e' cavò fuori quella della misericordia, proseguendo in questo modo: (Qui Vanni fa mostra di piangere giugnendo le mani, e volyendole all' insù.)

« Avrebbe la ineffabile misericordia del Signore visitato il tuo cuore malvagio? Torna, torna nelle braccia della sua pieta, cibe sei ancora in tempo. » E alcuni che mi erano vicino mi guardavano colla coda dell'occhio, e quel gabbadeo di Sandro, accostandomisi pian piano, mi disse: « Ohe l Vanni, questa la viene a te. » Immagina l Avevo le guance come brage, e battevo i denti come se sentissi addosso il brivido di mille febbri; pure seppi temperarmi, e, senza rispendergli una parola, trovai la via d'uscirmene di chiesa, e di andare all'aria aperta ad ingozzarea la stizza... Ah! la ni cuoce più questa, che quella del bando! (Gettandosi sutta cassapanca.)

Lotto del Pecora. Oh te l' ha fatta agra colui l

Vanni. Ma me la son legata al dito, ve'! Farmi guardar addosso da nanti incappucciati e scappucciati, che quasi mi volevan trar gli occhi del capo con quelle lor crocette!

Lotto del Pecora. Orsul che giova pensarci adesso? La è passata.

Vanni. (Alzandosi, e passeggiando la stanza su e giù.) Tutti i gruppi son venui al pettine, e al corpo di... Ma ora parliamo di quel che importa più, e... (In questo odesi bussare all'uscio di strada.)

Lotto del Pecora. One i picchiano.

Vanni. (Andando ad aprir la finestra.) Chi diavolo viene a romperci il capo a quest'ora.

Lotto del Pecora. Eni i bada che non ci sia sotto qualche trappola.

Vanni. (Parlando fuori della finestra.) Chi picchia? Una voce. (Dalla via.) Apri, Vanni; son io, amici!

Lotto del Pecora. Non ti fidare ve', procura di riconoscerlo, e fa' che ti dica il nome, perche girano certe lane attorno per Firenze stanotte....

Vanni. Gli è buio, per modo che non si vedrebbe nemmanco a bestemmiare.

La voce. (Dulla via.) Oh I canchero. Mi vuoi lasciar qua giù al sereno tutta la notte? Apri in tua malora.

Vanni. Vengo, vengo. (A Lotto.) Gli ha la capperuccia tirata sul viso, avrebbe ad essere uno de nostri, aspetta.... a buon conto... (Va a staccare un pistolese appeso alla parete.) Or sia chi si voglia non mi fa più paura. (Esce.)

Lotto del Pecora. (Solo.) Che sorta di negozio può esser questo? Ci fosse mai qualche malanno in aria?

#### IV.

## LOTTO DEL PECORA, VANNI cartolaio e Lo STRACCIACAPPA.

Lotto del Perora. Che mala ventura t' ha portato qui ? Vanni. Sediamo.

Lo Stracciacappa. Gli è da un' ora che vo girando come un arcolaio... maledetto frate! Siamo tutti altorno per acconciare la faccenda di domani, perché bisogna pensare a molte cose... Lasciatemi pighar flato che saprete tutto... Ma anche voi altri ve ne stavate a consulta.

Vanni. Si andava rivangando cose vecchie, ma vecchie

assai; dì' su: che c' è di bello?

Lo Strucciucappa. C'è di hello che sono stato a casa i Tornabuoni, dove si radunano spesso anche alcuni di quelli che han mano in pasta per conto de' messeri che comandano, i quali la vorano sottomano contro al frate, e pare che domani vogliano al tutto finirla.

Lotto del Pecora. E il Ridolfi c' era?

Lo Stracciacappa. C' era sicuro, e voglion fare un brutto tiro anche al Valori per conto dell' ultima condanna.

Vanni. Vorran vendicarsi de' lor parenti fatti decapitare dal frate.

Lo Stracciacappa. Se abbiamo a dire la verità, e' furon giudicati da una pratica straordinaria di centosessanta cittadini.

Lotto del Pecora. No, no, fu quel maladetto frataccio che mandò a dire al magistrato, che Dio voleva che si facesso giustiza, e che non badassero à preghiere di parenti, nè a rispetti umani. E il Valori dava sotto a colui, sicchò quell'omaccione, con tutta la sua sapienza, la vuoi passar brutta adesso.

Vanni. l'son nemico giurato dei Piagnoni, ma anche quel volerci riporre Piero de' Medici in Firenze la non era certo una hella cosa. Lotto del Pecora. Ma se per noi sarebbe stato lo stessol Medici, o diavoli che se li portino, noi avremo sempre a stentare, e quindi dobbiam tenere da coloro che, senza guardarla tanto nel sottilo, ci lasciano buscare un po' di florini. Gli stracei son quelli che vanno all'aria, e la città sará sempre de' più furbi, perchè la è un popone del quale a' poveri non tocca altro che la buccia, e il buono, o per l' una ragione o per l' altra, sel pappano i signori, che quando poi vogliono usarci gran cortesia, ci dan la buccia in mano, anzichè scagliarcela sul viso.

Lo Stracciacappa. Già t ci danno il pane colla balestra. Vanni. Ma qui si va uscendo di strada. — Di'su il resto;

perchè se' venuto qui?

Lo Stracciacappa'. Dunque diceva.... Ma che diceva io?

Lotto det Pecora. Ohime! il vino t'ha intorbidata la memoria. Dicevi che in casa i Tornabuoni c'era il Ridolfi.

Lo Stracciacappa. Ah si; c'era il Ridolfi, il quale menatu un grandissimo scalpore, perchè ci ha trovati da Carbone ad ora tarda, ma nondimanco per domani promette di rinforzarci con un po' di denaro, e intanto ti raccomanda di gridar bene tra il popolo, e, se ti viene il destro, di menare anche le mani.

Lotto del Pecora. Ma se fra Girolamo d'accordo col demonio fa il miracolo, come la va a finire?

Lo Stracciacappa. Oh bue! Non sai tu che anche il demonio oramai ha chiuso bottega ed è fallito? Gli è passato il tempo dei miracoli... oh gli è passato! ed ora se il diavolo vuol vivere, bisogna che s'ingegni a fare il santo: da sè, non è più buono a' nulla.

Vanni. L'aiuteremo noi, e domani co' miel ordigni voglio che abbia a dire un mondo di bene de fatti miei. (Mostrando un pugnate). (Uesto dirà le sue ragioni in piazza, e Sandro lo deve assaggiare prima degli altri... forse andrà a far riverenza anche a messer Francesco Valori, perchò si convien far piacere ai galantuomini, e il Ridolli me rita ogni considerazione; mi promette il suo oro per avere il mio ferro, ed io non ci metto di capitale al certo nei cambio.

La Stracciacappa. Ma e' vuole anche il sangue, che val meglio di ogni cosa.

Lotto del Pecora. Si, se volesse quel che ci corre per le venel Ma quel de nostri nemici non val niente più di quel de'miei vitelli e capretti. E poi, tutta gente scomunicata! guarda che roba l

Vauni. Gli ha la degnazione di venir, qui alcune volte messer Vincenzio.

Lotto det Pecora. Si, ma e' guarda un po' troppo alla tua Lena.

Vanni. E che fa questo a me? Hai tu paura che me la mangi cogli occhi?

Lotto del Pecora. Eh non dico .... ma gli piace l' unto a quel messere.

Lo Stracciacappa. Orsù, ora non abbiamo a ragionar di tali cose; lasciate che vi dica quel che più importa. Uscito di casa i Tornabuoni, mi diedi a ronzare intorno a San Marco per iscoprir paese.... così per sentire se i Piagnoni eran vivi o morti, e di' un po' chi usciva del convento? - Quel ragazzo poltrone di Baccio dipintore e quel rompicollo di Sandro.

Vanni. Ci voleva tanto a dar loro un paio di stoccate?

Lo Stracciacappa. Bella invenzione l Mi piace: Vicino a San Marco, a quel nido di Piagnoni I proprio in bocca al lupol Oh lo Stracciacappa sa fare l'arte sua, ma va sempre con piede di piombo. Vuoi tu sentire quel che ho fatto? Mi son posto pian piano così alla larga dietro a quei tristi, i quali andayano verso il canto alla Paglia, per intendere quel che dicevano, ma brontolavano sottovoce per guisa che io non poteva raccapezzare straccio di quel loro parlottare. Poi. fatta una giravolta, si diedero a correre sino a Santa Maria Novella, e giunti sulla piazza picchiarono ad un uscio; ma pare che in quella casa tutti dormissero sulla grossa, perchè anima nata non venne ad aprire, sicchè borbottando s' avviarono verso i Federighi, ed anche là a picchiare e a batter le mani

Vanni. Gli era quello il buon luogo per picchiarli. Andavano certamente a destare Andrea Cambini loro lancia; già, que' maledetti han più trappole che topi.

Lo Stracciacappa. Anzi han più raggiri che una girandola. Chiamarono per appunto Andrea, il quale rispose loro: « Viva Cristo, » è dettogli andasse dal Valori che l'aspettava, seguitarono la loro strada.

Lotto del Pecora. Ma gli è un' ora che tu ci tieni in aria con questa tua novella, abbiam girato teco quasi tutta Firenze

Lo Stracciacappa. Lasciami dire. Quando piacque al loro dimonio, giunsero al ponte alla Carraia, e là si fermarono impalati tutti e due a guardar le stelle

Vanni. E' potevan fare un bel capitombolo in Arno que' due ribaldi, che la sarebbe stata la gran buona pensata. — Oh! se ci fossi stato io la, avrebbero trovato proprio l' uomo.

Lo Stracciacappa. I' ho fatto meglio, mi feci piecin piecino, e tenendo quasi il fiato acciocche non mi sentissero, discesi a rannicchiarmi sotto il capo del ponte, e mi venne fatto di udire quel che dicevano.

Lotto del Pecora. Avran parlato degli angeli e del paradiso.

Lo Stracciacoppa. Altro che angeli I parlavano della terra e di mille tristizie.... a buon conto voglono cavarti di casa la \* Lena, e hauno immaginato a ciò una certa loro trappola, che se la riesce, tu vuoi star fresco, Vanni.

Vanni. (Atzawlosi.) Oh cani vituperati! Credon forse, perchè la giustizia non istà più di casa al magsirato, che la non ci sia più in Pirenze? che me le abbia a mandar giù tutte a questo modo? Anime dannate! Me la farò di per ma la giustizia io... me la farò di per me, e la sarà una di quelle che farà sbalordire Firenze... Anche il Malguadagno mi pose questa pulce nell'orecchio, ma ora son chiaro.

Lo Stracciacappa. È sicuro che la chiave del negozio l'ha il Valori, il quale sai che farebbe carte false per quel Sandraccio bacchettone.

Vanni, Orsů, il vino bevuto vuol compagnia; andiamo a votarne un altro flasco, e poi piglieremo un po' di fresco... fuori, fuori, cliè anche il mio pugnuletto ha sete, e se ci vien tra' piedi Sandro....

Lotto del Pecora. Lo manderemo in imbasciata al diavolo.

Vanni. Bravo fratello, tu l'hai intesa alla prima. Lo Stracciacappa. Ma bisogna che le cose sien fatte con

garbo, perchè il giorno è quasi alto.

Vanni. Questo ferruzzo ne mandera a dormire di molti ancora.... Aspettate, lasclatemi chiamar Menica. (*Gridando.*) Menica I Menica I

Menica. (Dall'altra camera.) Ohime! chi chiama? Se'tu, Vanni?

Vanni. Esco di casa, leva su, e vieni a chiuder l'uscio col catenaccio.

Menica. (Mezzo svestita sull'uscio della camera.) Dove vai, marito mio, a quest' ora ?

Vanni. All' inferno! (Esce seguito dai compagni.)

Menica. (Sola.) Ah meschina a me! così la non può durare: ob che vita scellerata! Lena! Lena!

٧.

#### LENA e MENICA.

Lena. Che volete, madre mia?

Menica, Ohimè! quel cane arrabbiataccio è uscito con que' pendagli da forca, e ho paura che abbiano a ricondurmelo a casa colle budella in mano. Ohimè! vanno a farne una delle loro adesso.

Lena. Ho inteso ogni cosa.

Menica. Che? Hai sentito?

Lena. lo pregava per la salute de' buoni, perchè non ho chiuso occhio stanotte; e in mezzo alle mie orazioni ho sentito le bestemmie de' catiivi, e ho pregato anche per loro; ma il signore non m'ha ascoltata. Ura essi vanno a toglier la vita ai loro fratelli, a imbrattarsi le mani nel sangue.... e il padre mio è fra costoro l

Menica. Noi povere donne non possiamo metterci riparo.

Lena. Ma il Signore non permetterà si grande scellera-

tezza.... Madre mia, io vo a San Marco.

Menica. Oh poveretta me! Chiétati, figliuola mia, non badare alle loro bravate! Tu vuoi star fresca, se ti dái a cro-dere a tutto quel che dicono. Non sai tu che gli i il vino che parla in coloro, giacelè sono sempre cotti che fan paura, e Vanni stanotte ne deve aver bevuto un barile... Non hai veduto che aveva gli occhi che pareva gli volessero schizzare del capo, e colle gambe poi andava facendo certe giravolte.... Star cheta, che sono imbriachi.

Lena, lo vo a San Marco.

Menica. To se'impazzata; una fanciulla sola; oggil con utto il trambusto che ci sarà attorno, oh I no, no, ilgliuola mia.... e pol, vuoi tu andare ad accusar il padre tuo?—Su, Lena mia, non far ch'io abbia a stare in travaglio anche per te.

Lena. La Madre dei dolori avrà pietà di me, e mi difenderà. Questa casa non è più per noi, madre mia.

Menica. Oh che brutte cose vai tu dicendo? Chi t'ha insegnato a esser buona e amorevole figliuola? Il Signore vede il nostro bisogno meglio di te, egli avrà in custodia i suoi devoti, në noi dobbiamo entrare in questi garbugli. In quanto al tuo Sandro, son sicura che neppure egli vorrebbe.... (In questo odesi gridare dalla via.)

Una voce. Dálli, dálli, e' sono Arrabbiati!

Menica. (Andando alla finestra.) Ah meschina a me! (Gridando.) Vanni! Vanni! (Tirando la corda.)

Lena. lo vo giù.

Menica. No, per amor d'Iddio. Ei viene.

#### VI.

VANNI e LOTTO DEL PECORA entrano furiosamente, il primo ha tutta la cappa lacera, il secondo uno sfregio sulla guancia; a pena entrati si gettano a sedere.

Vanni. Marrani! Eravate în quindici o venti; bella bravura a farmi fuggire! (Alle donne.) Che fate qui? (Cavando fuori un coltello.) Andatemi fuori de' piedi, o la pagate voi. (A Lena.) Il tuo Sandro, ve', il tuo Sandro!... (Mordendosi le labbra.)

Lotto del Pecora. Orsú! che giova adesso a spaurirle?

Lena. Sicte ferito, padre mio?

Vanni. No, no, ma c'è mancato poco; l'ho scappata per miracolo.... E quel Sandro con quella sua finta pietà, intromettersi e pregar per mel Scelleratol ora gli avrò auche l'obbligo della vita! Gli è lui che m'ha fatto la grazia.

Menica. Gli è segno che ti vuol bene.

Vanni. Non volete andarvene, male femmine, eli ? Adeso ho maggior cagione di odiarlo; e voglio finirlo, avessi a sprofondare con tutta casa mia. (Odesi sonare l'avemmaria del mattino.)

Lena. (A Menica, ascendo pianamente.) Andiamo a dir l'orazione.

#### VII.

#### VANNI e LOTTO DEL PECORA.

Vanni. (Sedendo.) Strozzatevi, maladette, colle vostre orazioni. Ahimè l'Ilo tutta la persona infranta. Mi han battuto in terra.

Lotto del Pecora. (Toccandosi la guancia.) M'ha menato un colpo sulla faccia, che se mi coglieva in pieno me la passava da banda a banda. Erano in troppi que manigoldi.

Vanni. Oh i non son più Vanni, se non fo la vendetta a

misura di crusca..

Lotto del Pecora. Da qui a poco ve'... Ma intanto io voglio provarmi a dormire almeno per una mezz' ora, perchè non posso più reggermi sulle gambe dal sonno. (Appoggiando il capo alta lavola.) Oh Sandro scomunicato I Che bòtte I che menar di mani! Altro che Piagnoni! (Sadudgiando.)

Vanni. Quei tre che ho riconosciuto, la pagheranno per gli altri..., oh se la pagheranno!

Lotto del Pecora. (Mezzo addormentato.) Siamo andati per sonare, e.... siamo stati sonati.

Vanni. Mi volevano traboccare in Arno que cani! E quel Sandro? Oh la mi duole!

Lotto del Pecora. La mi duole si.... ma ne siamo usciti colla paura... e lo sfregio. (S' addormenta.)

Vanni. E' dorme colui.... Anco quel maledetto vino vuole il fatto suo. Marrani! Ne ho bevuol troppo, e mi pare di avere il pionbo nel cervello... Altro che orazioni! te le darò io le orazioni, santocchia del diavolo... E lo Straccappa? Me l'hanno hattuto in terra come un sacone, e si che anch'egli non istava colle mani alla cintola, ed è uno di que' bravi di Autta botta proprio cappato... ma il numero... vince... Ohimè l... (S'addormenta, e dopo al-cuni istanti incomincia di nuoro a partare interrottamente, sognundo, come gl' inbriachi.) Vino! (Contorcendosi.) Che diavolo m'entra in corpo adesso? Ah! il hando... Ohimè! (Con voce strozzata.) Mi dan la colla, mi fanno crocciare.... come un sacco di noci, mi rompono... il vino... Va' via, che non voglio più bere.... Non ved che c'è san Domenicor'edentro al fisso che vuol uscire?... metti su la

mano, la mano, dico! e dorategli le corna che gliele ruberemo. (Gridando.) Non voglio bere, no, ci sono i fratini che ballano nel bicchiere.... Ahi ! ahi ! ne ho uno in gola. ( Recundosi una mano alla gola, e con voce quasi spenta.) Ohime mi soffoca!... ohime! Ah! gli e andato giu! ora sto fresco! E' mi farà un convento nel ventre. Uh! uh! uh! (Piangendo dirottumente.) Ohime !... i frati m'entreranno dentro a processione! Uh! per la bocca.... Ohe! Sandro, sei frate anche tu?... Entra che ti farò uscire per l'altra banda. (Ridendo.) Ah! ah! ih! ih! ih! ah! ah! messer santo Antonio, badate alla vostra bottega ... io non v' ho mai tentato.... e a dire che siamo in tanti, e che facce! Ohe! anche il papa! Ah! ah! ma il frataccio non c'è: nemmanco.... il diavolo.... lo vuol tenere a dozzina.... (Gridando.) Ahimè, Lotto! non son mica una di quelle pecore.... che tu dai a mangiare per capretto.... cane d'un Lotto! che vuoi tu fare della mia pelle? Traditore! frate d' un Lotto !

Lotto del Pecora. (Dormendo, sente chiamarsi.) Soffia, Vanni; e' son nel fuoco tutt' a due. Soffia, fuoco, fuoco!

Vanni. Svegliandosi e saltando in piedi, grida: ) Fuoco!

Lotto del Pecora, (Destandosi affatto.) Aiuto! fuoco!

Vanni. (Guardando Lotto come smemorato.) E dove hai cotesto fuoco tu? nel forame?

#### VIII.

### MENICA e LENA accorrendo spaventate.

Menica. Volete farci spiritare: dove c' è il fuoco? Lena. Chetatevi, padre mio.

Vanni. (Confuso e vergognando.) Uh!... me la facevi dire ... Eri tu, Lotto, che gridayi.

Lotto del Pecora, lo gridava perchè tu avevi incominciato a gridare prima di me, e credeva che i Piagnoni avesser dato fuoro alla casa.

Lena. Gli è stato un sogno sicuro.

Vunni. Sogno si. Aria! aria! Orsù usciamo, chè sento già per le vie incominciata la festa.

Lotto del Pecora. Allegri, allegri! in piazza! in piazza! Menica. (Giungendo le mani.) Resta in casa, marito mio! Lena. (Ponendosi in ginocchio.) O padre mio, non andate in piazza, ve ne prega la sventurata figliuola vostra Deht Vanni. (Cacciandole tontano.) Andate a filare, o a cavare i santi del paradiso. (Esce con Loito del Pecora.)

IX.

#### MENICA e LENA.

Lena. (Guarda la madre senza parlare, e poi dando in pianto.) Oh madre mia!

Ménica. (Sforzandosi per non piangere.) Siamo proprio sventurate! Non piangere a questo modo chè mi fai scoppiare il cuore; che cosa vuoi fare?

Lena, (Serenan losi.) Questa casa non è più per noi. Andiamo intanto a San Marco, a confidare le nostre disgrazie alla misericordia d'Iddio. Fatevi animo, madre mia.

Menica. Aiutami tu, figliuola, ma bada a non far peggio. Ahimè, se tuo padre ci vede!

Lona. Iddio illumina ed acceca.... e poi ci starà vedendo anche Nostro Signore. (Escono.)

#### PARTE TERZA

PALAZZO VALORI IN BORGO DEGLI ALBIZZI

I.

# PAGOLANTONIO SODERINI, FRANCESCO VALORI e GIULIANO SALVIATI.

Pagolantonio Soderini. Ah pessimi cittadinil dove vogliono condurre la patria nostra? Ecco come quest opera a guastarsi per le macchinazioni della gioveniù scorretta, e di coloro che non sano vivere quietamente in questo governo civile o benedetto! Ahime! i tristi han fermo di porre le mani scellerate nell' uomo inviatoci da Dio, ed ispirato dalla sua onnipotenza per la salute della nostra Firenze.

Giuliano Salviati. Egli aveva il santo pensiero, predicando la riforma del clero, di ridurre salda ed unita la nostra patria. Questo disse migliaia di volte nelle sue prediche e serisse pure ne' suoi libri, ma parlò al deserto: i cattivi hanno paura di lui, e però fan piovere le scomuniche e i brevi da Roma.

Francesco Valori. Credi tu ch' essi abbian fede nel papa, e gli portino rispetto 7 No, no: gli è la sporca loro vita che li stringe a perseguitare l'uomo mandatoci dal Signore; essi temono che le loro vergogne si scoprano meglio in mezzo ai netti costumi de buoni e semplici, e vogliono spegnere una fiamma che potrebble rischiarare le loro enormità. Ma Iddio vuole che questo governo stia, e infino a tanto che io avrò gli occhi aperti, non riusciranno a guastarlo.

Pagolantonio Soderini. Oramai anche il popolo dovrebb'esser chiaro, e intendere il proprio utile.

Francesco Valori. Guai, Pagolo, a chi confida nella legerezza della plebe, vera handeruola protta a volgersi col mutar del vento; guai i... e vorrebbe star fresco chi si ponesse in capo di fare intendere ad essa le cose dirittamente. Il popolo bada ai nomi delle cose più che alle cose etsese, e quando tu trovi modo a coprire una sconcia legge con pulita e accomodata parola, puoi esser certo di conseguire l'intento. Tocca a noi a pigliar le cose pel loro verso, e al popolo a pagarenee con ingratitudine e villania.

Pagolantonio Soderini. E che credi tu che possa avvenire oggi?

Francesco Valori. Ohimè I le cose sono andate tropp'oltre, e quando il torrente è traboccato, chi può dire: qua non
verrà l'acqua ? I nostri nemici pigliarono il padre nelle parole, e son queste che il più delle volte fan capitar male: fra
Domenico pariò più ancora del padre Girolamo; e quel ch'egli
disse, tratto da soverchia fede, oggi è mestieri che provi coll'effetto, per modo che la salute di Firenze pende tutta da un
miracolo... Ma qualunque cosa accada, non mi si potrà rinfacciare opera vile e malvagia. Io non ho tarli che mi rodano
il cuore; volli Firenze libera, perchè intesi chiaro esser questa la volontà d'Iddio, quindi fui severo con quelli che tradivano la nostra libertà acquistata da noi dopo tanti anni di
travagliosi mutamenti. Laonde io me ne sto ad animo quieto,

perchè ho speso la mia vita a vantaggio di Firenze, ed anzichè dare addietro d'un passo; patirò la morte, e vi dico io che la non sarà indegna del mio nome.

Giuliano Salviati. E' son pochi quelli che possono mo-

strar le mani nette come le tue.

Pagolantonio Soderini. Vedrete che gli Arrabbiati cercheranno di tor di mezzo il Padre prima d'ogni altro, o d'inviarlo a Roma, giacchè io so che il papa ha fatto loro di gran promesse, acciocchè glielo diano nelle mani... e a fè di Dio, se io fossi ne' souci piedi farei lo stesso. Gli ha paura ciè popoli sappiano per bocca del nostro padre Girolamo, in che cosa egli abbia tramutato il Vaticano; e quella spina nel cuore del Concilio generale minacciatogli dal padre, gli leva il sonno e la voglia di darsi bel tempo con quella buona cosa della sua Lucrezia e con quella forda del suo duca Valentino.

Francesco Valori. Sebbene abbandonati dalla Francia e minacciati dal papa, i Fiorentini uniti e fedeli al Dio e al loro reggimento civile, avrebbero potuto ancora trionfare. Ma ai tristi è più cara la roba che l'onore, quindi i nostri mercanti che stanno in Roma, darebbero fuoco a tutti i santi del paradiso, nonchè al nadre Girolamo, anziche vedersi a confiscarie

una pezza dei loro drappi di seta.

Giuliano Salviati. E se la prova riesce a seconda?

Francesco Valori. Ma I il dado è tratto; io non so se la prova avrà luogo, ma a huon conto bisogna esser parati a cose grandi. Forse gli Arrabbiati vorran rogliere il destro con tanto popolo unito, di mutar lo Stato, e forse si contenteranno, se la prova non va bene, di avere svergognato il Padre e screditata la sua dottrina. Dal canto nostro adoperimoci, acciocchè non corra per Firenze il sangue rittadino, ma badiamo che non si muti lo Stato, il quale ci costa tanto sudore. Noi tutti (ummo gonfalonieri; non ci esca della menorita la cosa.

Pagolantonio Soderini. O Francesco, i' ho di buon luoço che i Compagnacci te l' han giurata; essi mon ti vogliono menar buono che tu sia il primo cittadino di Firenze per virtu e interezza; forse, se tu ne fossi ancora il primo per autorità, e' s' acconcerebbero a ubblidirti e ad averti risnetto.

Francesco Valori. Credi tu ch'io non sappia che i Ridolfi e i Tornabuoni vogliono tormi la vita ? E che fa questo a me ?

Pagolantonio Soderini. E la casa tua ? e la Costanza tua donna, e le tue figliuole?

ALL FRE

Francesco Valori. E il mio debito come cittadino? Vorreste forse che per non aver nimici di fuori, io ne chiudessi dentro di me un più terribile, del quale non si può scampare? Vorreste voi che la mia coscienza avesse a gridar contro di me, e ch' io mi mettessi così rigoroso e implacabile avversario in casa? No, no, basta ch' io sia in pace con me stesso, non mi da un fastidio al mondo la guerra dei tristi, perchè io feci sempre ogni cosa per bene della mia città, nè adesso devo temer di comparire l'uomo che coi portamenti miei ho cerco di diventare. Mettete per giunta che la Signoria è quasi tutta di parte contraria al bene della patria, sicchè i pochi che vi sono dei nostri non hanno voce in capitolo. Io poi di presente non ho nessuna pubblica autorità, quindi se cercassi di andare a verso a' pessimi cittadini senz' alcun costrutto, che si direbbe di me? Contro al Francesco Valori presente non verrebbe su a gridare il Francesco Valori passato, quel del 93. del 97?

Giutiano Salviati. Tu sci sempre il medesimo, virtuoso Francesco; quattro volte fosti gonfaloniere di giustizia, nè Firenze s'ebbe mai miglior magistrato.

Pagolantonio Soderini. La nostra parte è ancora forte, nè bisogna lasciarsi cader d'animo.... (In questo-entra Maso.)

Maso. Messere! Sandro lanajuolo e Baccio dipintore vorrebbero parlarvi.

Francesco Valori. Vengan pure! sempre i benvenuti!

II,

I SUDDETTI, BACCIO DALLA PORTA pittore, e SANDRO lanaiuolo popolano di parte piagnona.

Baccio dalla Porta. Iddio vi dia il buon giorno, messeri. Sandro. E buone venture.

Francesco Valori. D' onde venite, figliuoli miei?

Baccio dalla Portu. Veniamo di San Marco, dove il reverendo padre Girolamó starà poco a dir messa, e di poi, avendo egli a dir quattro parole al popolo, ha gran desiderio che siate tutti là.

Giuliano Salviati. Non avete voi veduto messer Girolamo Benivieni ?

Sandro. Messer si, e'ci ha dato la posta qui, e baderà poco a venire.

Pagolantonio Soderini. Che vi pare del popolo?

Sandro. Tutti sono in gran moto, e corrono alla piazza, nella quale c'è già mezzo il contado; le botteghe son quasi tutte chiuse, e gli Arrabbiati hanno mandato in volta certi visi ! certi visi !...

Baccio dalla Porla. Cosi, sul far di quelli che ho posto nella cappella di Gerozzo Dini là nel cimitero, per figurare i dannati che son tirati all'inferno.

Francesco Valori. Non l'hai ancora terminato quel Giudizio? dovresti attendere a condurlo a buon fine.

Baccio dalla Porta. Ora ho l'animo troppo turbato, messere, nè farei cosa che valesse.

Sandro. Stanotte poi hanno lavorato, e lavorano ancora per iscreditare il Padre. Usciti della taverna del Cardo in via dell' Orto, quei ribaldi loro assoldati cantarono ieri a sera un'empia cosaccia contro alla dottrina del padre Girolamo, nella quale son più le bestemmic che le parole, proprio una canzono da far rizzare i capelli. Sul far del giorno poi, giusto quando andavamo dal Cambini per vostra commissione, ne abbiam trovati tre fuori del branco, e uno di essi era Vanni cartolalo i (Sapirando.) Il padre della Lena!

Baccio dalla Portá. Lascia stare i sospiri, chè oggi non abhiamo ad avre in capo le faccende domestiche, ma si quelle della nostra città. Domani, se ogni cosa sarà quieta, penseremo a te.-(Volgendosi al Valori). Non è vero, messere?...—Olt et islamo poi scontratti m Marcuecio Salviati co'suoi trocento ben coperti d'armi, che andavano in piazza, e m'ha fermato per dirmi. ch'e gli è parato a spender la vita in nostra difesa. E, dice, inoltre, converrebbe che voi, messer Francesco, vi guardaste dal Ridolfi e dai Tornabuoni, i quali stanno aguzzando i loro ferri a nuocervi, per conto di que' loro parenti giustiziati l'altro anno.

Francesco Valori. I traditori non hanno parenti, e se furono giustiziati ebbero il fatto loro.

Ragolautonio Soderini. Gli è perchè dicono e vanno spargondo, che fosti tu che non volesti appellassero al consiglio generale che, secondo l'ultima riforma, aveva a confermar la sentenza, e che, essendo tu dei dieci di Balia, coll'autorità tua potevi camparli.

Giuliano Salviali. Tutto il carico lo danno a te ed al pa-

dre; anche ieri a sera sono stati a concistoro, e parlarono di questo; ma quel che più mi fa pensare si è, che la Signoria stessa di nascosto mena la danza, sicchè abbiati riguardo.

Francesco Valori. Mandando le cose in lungo, essi avrebbero trovato modo a corrompere la giustizia, e forse a mutar lo Stato, però la mia fu carità di patria... e poi chi sono io che debba giustificarmi davanti a que' tristi? Parli per me la mia vita... Ho io atteso a far roba come gli altri? ad allargare i miei poderi? Non ricordano costoro chi io son povero, e che non cambierei la miseria mia con tutte le loro furfantate ricoheze;

Baccio dalla Porla. Voi siete ricco d'onore e di sapienza, messere, e per questo vi fan contro.

Sandro. Pe tristi questa la è pillola amara da inghiottire, ed è per ciò che vorrebbero veder morto anche il padre Girolamo.

Francesco Valori. Non ricordano que' pessimi uomini, che se il padre Girolamo, ispirato da Dio, non fosse ito a Carlo Ottavo, tuttà Firenze sarebbe andata a sacco.

Sandro. E ora, dopo tanto sue profezie che s' avverarono, gli scellerati mettono in dubbio la sua dottrina, e vogliono ch' egli operi un miracolo per prestargli fede, pagandolo di questa moneta per tutto quello ch' el fece a vantaggio di Frenze... Ma il male vien tutto da Roma. Ohi c'è quashelmo la il quale ha paura che la cristianità si risvegli, e che voglia guardare per un qualche pertugio dentro al Vaticano, e vedere quel che vi si fa di notte al lume dei doppieri. Ul'1... (Ponendosi una mano sulla bocca.) Le vogliono proprio uscire queste maledette parole, sicolè perdonate se passo il segno; gli è l'amore che porto alla mia bella Firenze, che mi fa dire forse più del debito, giacchè vedrebbe un cieco che da quella handa là son venuti tutti i nostri malanni... m'intendete... E' converebbe esser santi del paradiso per tacere, vedendo che coloro i quali avrebbero ad essere in terra...

Baccio datta Porta. (Dandogti sutta voca.) Olà I olà I Sandro, che parole son coteste? Infino a tanto che siffatte cose le dice il Padre, egli è santo, se come parla, e io chino il capo; ma nè a te nè a me non tocca di porre la lingua in queste facconde.

sandro. Io non diceva per male, e ho in riverenza il grado, ma l'uomo che....

Francesco Valori. Figliuoli miei, pensiamo ai fatti nostri ora, e seguitiamo a volerci bene.

Baccio dalla Porta. Amiamoci si, che già come l'iorentiui noi siamo tutti uguali; siamo proprio tutti come le frutta d'uma stessa pianta, e chi volesse venir fuori a trovar differenze tra noi, sempre rispetto all'esser cittadini, sarebbe come se tenesse le pere, che maturano al basso dell'albero, per più vilie maneo saporite di quelle che vengono su in cima.

Sandro. Anzi a costui si potrebbe dire, che quelle che maturano in cima sono più esposte al vento, ed in pericolo di esser gettate a terra dalla tempesta prima delle altre.

Pagolantonio Soderini. Gli è la virtu quella che va innanzi, e tu, Baccio, si giovine è già si eccellente nell'arte tua e timorato di Dio, sei una delle più rare piante del nostro giardino.

Baccio dalla Porta. Io, povero dipintore, mi studio di non far torto a questa città madre di tanti divini ingegni. Oh! gli ha un gran peso sugli omeri quel Fiorentino che si mette alle arti-del disegno, perchè qui s' è quasi vinta la natura.

Francesco Valori. Séguita a questo modo, Baccio, che il tuo nome durerà un bel pezzo; e te pure, Sandro, attendi ad essere giovane dabbene, ne ti smarrir d'animo se i cattivi ti perseguitano; ma sopporta ogni cosa con modesta saldezza di cuore, e pensa alla sorte dei nostri migliori cittadini, i quali furono sempre segno alla malizia dei tristi.

Sandro. Io non so parlar bene, nà dir cose dotte, perchè ho poco studiato; ma accertatevi, messere, che anche quando lace la bocca, parfa qui dentro il cuore, e se quello ch' ci mi dice potesse uscir fuori con la voce, son sicuro che mi trovereste degno della grazia vostra, e d'inestimabile compassione.

Baccio dalla Porta. Egli è proprio come spesso accade a le de veggo colta fantasia certe figure di paradiso, per le quali poi, se mi viene il talento di dipingerle, non trovo ne d'segno nè colori, quantunque nella mente io le abbia stampate per modo che le paion vive e parlatti... ma il pennello è troppo materiale, nè risponde alla volontà dell'intelletto. Forse se anche la mano potessa pensare, sentire ed adorare, allora le mi verrebbero sulta tavola secondo la fantasia.

Giuliano Salviati. La fede ti guida la mano, e le tue pitture parleramo per te, quando non ci sarà più nemmanco la polvere di quei godi ed invidiosi, i quali ti scherniscono, perchè so' un dipintore piagnone. Tu dipingi le glorie d'Iddio, e quegli altri cercano di guastar la sua fattura: chi vivrà dunque no' secoli? Baccio dalla Porta. Io m'ingegno che quel poco che (o, sia puro e bello come la Fede, ma ci corre un bel tratto ancora, giacchè il venerabile padre Girolamo mi dice sempre che, per andare avanti a dipingere, bisogna venir a perfezione nel credore.

Maso. (Entrando.) Messer Girolamo Benivieni con aleuni

Francesco Vatori. Eccoei pronti, vengano pure. (Maso esce.)

#### III.

I SUDDETTI, GIROLAMO BENIVIENI poeta, LUCA CORSINI, LUC' ANTONIO DEGLI ALBIZZI ed altri Nobili di parte piganona, tutti con crocette rosse in mano.

Girolamo Benivieni. Viva Cristo!

Baccio dalla Porta. (Insieme cogli altri.) Viva Cristo e Firenze!

Francesco Valori. Dove sono gli altri? Girolamo Benivieni. Sono iti innanzi a San Marco. Luca Corsini. E non aspettano altri ehe noi ora.

Francesco Valori. E i deputati alla prova ? Luca Corsini. E sono già in piazza, e la Signoria ha fatto serrare le porte della città. Ora tocca a noi a star proveduti, acciocche non ei manomettano il Padre.

Sandrò. (Mostrando nell'una mano la crocetta rossa, e nell'altra un pupanletto.) Messere, nell'una mano porto la pace ed il perdono, e nell'altra il castigo e la morte; tristo a quell'Arrabbiato che vorrà provare la dritta!

Francesco-Valori. (A Sandro,) Bada che non abbiano a mascere scandali. Egli è vero che i nostri nemici vorrebbero levar la vita al Padre, ma i provedimenti presi son tatii da esser certi che non riusciranno nel loro disegno. (Volgendosi a tutti gli astanti:) Intanto io vi conforto, amie el fratelli miei, a non dar cagione di tumulto, assistendo alla prova con animo saldo e corre devoto, fidati nella santità e dirittura della nostra ragione, e senza cercare di spargere il sarigue dei nostri nemici. Se la vittorla sarà per noi, come io spero, ricordate di non ne menar vampo, e lasciate agli Arrabbiati, per loro solo castigo, la confusione nella quale li vedremo traboccali. Do vi scorto inoltre a perseverare nell'amore di Nostro Signore

Gesti Cristo e di Firenze, la quale doveva diventare la sua novella sposa, acciocchè il mondo vegga chiaro che non è per cagion nostra, se ora la si trova in si dolorosa condizione: questa Firenze, che ora volge i denti in sè stessa, si lacera le viscere colle proprie mani, e adopera tutta la sottigliezza degli ingegni suoi a prepararsi le catene! Ma tolga Iddio ottimo massimo, che la postcrità abbia a metterei in mazzo co' pessimi cittadini, che la vogliono guasta: imperocchè per noi si darebbe il sangue a vederla libera e monda; e senza il timor di Dio la non sarà mai tale. Firenze, come acconciamente disse il nostro reverendo fra Girolamo, era simile ad un corpo impiagato: venne il Salvatore per medicarla e guarirla, e coll'aiuto suo fu rimosso il membro infetto, sicchè incominciava a risanare; ma i cattivi, non gli lasciando operar la intera guarigione, hanno fatto peggiorar la meschina; ed ccco che ora la sta per cadere in malattia più disperata. Non è mestieri ch' io dica le dolorosc strette ch'ella cbbe a patire. Quasi tutti fummo al reggimento dello Stato, ed avemmo a combattere contro i traviati e cupidi cittadini; giacche ciascuno di noi fu testimonio delle smisurate voglie e della disorbitante ambizione de' Medici. La tirannia avea quasi messo radice. Piero de' Medici cedeva le nostre fortezze allo straniero senza nemmanco interrogarci, come se Firenze fosse patrimonio d'una sola famiglia, e lo stato suo retaggio da trasmettersi di padre in figlio, o da contrattarsi come podere. Ma noi abbiamo steutato, pugnato e vinto, sicchè Italia fu chiara che noi non siamo nati per viver servi, e che all'ingegno florentino risponde il nobile e generoso ardimento dell'animo. E di questo dava prova il nostro Piero Capponi, che Iddio abbia in gloria, quando con magnanimo sdegno rintuzzava la tracotanza straniera, stracciando i patti vergognosi alla sua repubblica, che si volevano imporre ad uomini liberi, sebbenc infelici, Ricordate che sulla fronte del re di Francia egli straeciava quegl'indegni capitoli che toglievano la libertà alla patria sua, non ispaurito dalla fortunata insolenza francese, ne sbigottito della viità di alcuni Fiorentini. Noi tutti fummo amici e compagni suoi, e però dobbiamo seguirne il generoso esempio, se non che più ardua è la impresa nostra, non avendo ora a combattere contro l'armi del soldato, ma si contro alla cupidigia vestita del manto della religione, ed armata colle vendette del Vaticano; e con nemici coperti e scoperti, i quali si valgono del vessillo di Cristo per opprimere i suoi figliuoli, anziche pastori, luni che

divorano le loro pecorelle, e che s'avventano inveleniti contro quelli cile vorrebbero scamparli dalla loro rapacità. Non è certo mestieri che lo vada avanti a parole... perocchè tutti avenmo già le mani in questa faccenda, e sappiamo ciò che ci vogliam dire. Adoperiamo dunque di aiutare a difendere il padre Girolamo, giacchè in lui è la libertà di Firenze, libertà di quel Vangelo che fu primo a predicarla al cospetto del mondo incatenato e servo, e per la quale un Dio disesse di cielo a patire le pietose miscrie della vita, e le angosce del supplizio.

Girolamo Benivieni. (Abbracciandolo e baciandolo.) Viva

Cristo l

Baccio dalla Porta. Iddio vi benedica l

Luca Corsini ed altri compagni. Viva il Valoril Viva il vero cittadino l

Girolamo Benivieni. (Gridando.) Viva il nostro Catone ! ma non pagáno.

Giuliano Salviati. Oh! perchè non era qui tutta Firenze ad ascoltarti?

Girolamo Benicieni. Un Bruto, un Catone col lume della fede non avrebbe detto meglio di te; tu ami Firenze come essi Roma, oh I perchè non la posso lo lodare come un Virgillio?

Baccio dalla Porta. Voi cantate come il santo re David,

il quale yal ben più del pagano Virgilio, e io quando leggo le vostre divote e belle poesie, mi sento a giubilare il cuore. Che cosa andate a cercar di cotesto vostro Virgilio?

Francesco Valori. Orsu, amici miei, l'ora è battuta: a San Marco.

Girolamo Benivieni. Andiamo, soldati di Gesu Cristo, a combattere per lui.

Luca Corsini, L' ora è battuta, Andiamo,

#### IV

COSTANZA DE' CANIGIANI, recando in collo un fanciullino, corre ad abbracciare il VALORI piangendo senza proferir purola.

Francesco Valori. (Volgendosi agli amici.) Cittadini miei, avrei forse, senza sapere, commesso qualche cosa di vile contro la repubblica?

Luc'Antonio degli Albizzi. Perchè chiedi tu questo?

Francesco Valori. (Accennando agli amici la moglie.) Non vedete che la donna mia piange? Dove c'è onore non può

stare il pianto. - Chi è morto qua ?

Costanza. Oli marito mio I molte sono le cagioni del pianto a questo mondo, e si può piangere anche dove c'ò onore, perchè non bai a volere che tutti abbiano l'animo della tua tempra, nè il tuo costume. Io non piango, no, la tua viltà, ma la fortezza del tuo cuore, per la quale ora tu corri grandissimo pericolo... Oh! povera la casa mia l'Questi è pure del sangue, Francesco. Devero innocenta il tuo zio va a morigo.

Baccio dalla Porta. (Asciugandosi gli occhi con un lembo della cappa.) Madonna Costanza, che profezie son queste?

Costanza. Ah Francesco I qual vecchiezza mi prepart tu, mettendo in tal guisa a pericolo la tua vita onorata. Gli è questo il frutto che vai a raccogliere della tua virtù, questo ha ad essere il premio della tua illibatezza? Ed io, povera e vecha;, che sperava d'aver a finire i miei giorni insieme con te, resterò sciagurato argomento di scherno ai nostri nemici... E via iltri, messeri, consigliatelo per bene che almanco insino a tanto che dura questa furia, cgli se ne stia chiuso. (Volgendosi al fanciullo.) Pregato tu, angelo innocente, pregatelo voi, anime del purgatoriot Ah Ite mie lagrime....

Francesco Valori. (Sorridendo amaramente.) Pare che le le abbian prestate i miel nemiel, acciocche io non faccia ora il debito mio come cittadino. (Volgendosi ai compagni che gli stanno intorno commossi.) Io vorrei esser tanto grande, quanto

la mia Costanza è debile.

Pagolantonio Soderini. Il suo dolore non è maneo grande della tua fortezza, Francesco.

Francesco Valori. Se io facessi opera d'uomo vile e pauroso, scordando il niio vivere passato, qual marito ti resterebbe? Immagine svergognata del Francesco Valori d'altri tempi, non avresti di me altro che una vituperosa canizie, il tristo avanzo d'una vita bene incominciata e sciaguratamente finita.

Sandro. Madonna, non abbiate paura, che noi lo difenderemo ad ogni modo.

Costanza. Ahimè! il cuore mi dice che la casa nostra va a guastarsi....

Francesco Valori. Gli è a questo modo che tu mi armi per andare incontro al pericolo? Mi metti davanti un fanciullo, insieme co' tuoi pianti, e mi mandi dictro si desolate predizioni?... (Costanza vorrebbe abbracciarlo.) Bene sta, bene stal Orsul Costanza mia, questo non è il tempo degli abbracciamenti. (Stringendole la mano.) Tu se' moglie di Francesco Valori; pensa a ciò, e le lagrime non saranno tanto ardite di venirti sugli occhi. (Baciando il nipote.) A te, Giulio, non dico nulla, perchè non mi puoi ancora intendere; ma ben dico a te, Costanza, di ricordargli, quando si sarà fatto grandicello, che suo zio si chiamava Francesco Valori. - Addio.

Costanza. O Francesco mio, dove mai ti condurrà l'amore che norti alla nostra Firenze?

Francesco Valori. (Mostrando il cielo.) Lassu, dov' è la patria dei buoni e forti cittadini. Pugnando per questa terrena, noi ci rendiamo degni di abitar quella immortale ed eterna.

Girolamo Benivieni, (Gridando.) Viva Cristo!

Tutti insieme, (Gridando.) A San Marcol Viva Firenzel Viva il Valori I Viva Cristo! (Escono.)

Costanza, (Uscendo col fanciullino.) Oh Firenze I quanto è doloroso il vanto di avere a marito Francesco Valori l

#### PARTE QUARTA.

LA PIAZZA DE' SIGNORI.

1

Nel mezzo della piazza sorge un palco di tavole elevato da terra tre braccia, sopra il quale è una catasta di grosse legna di quercia compartite con iscope, stipa e legne minute, fatta a guisa di capanna, la qualo si distende dal canto dolla ringhiera appresso al leon d'oro, iulino verso il Tetto do' Pisani. Nel mezzo dolla medesima è aporta una via larga un braccio, per la quale hauno a passare in coppia i duo frati cho debbono faro l'esperimento del fuoco. Un tavolato d'asso divido la Loggia doll'Orgagna; la mezza verso San Piero Schoraggio è assegnata a' Frati francescani, e l'altra mezza a' Frati di San Marco. Tutte le vie sono sbarrate, fuorche quella di San Romolo per la qualo i frati hanno ad entraro in piazza. Intorno alla loggia ed al palazzo de' Signori stauno i soldati del capitano della piazza con arme in asta; sotto il Tetto de' Pisani i Compaguacci armati, col loro capo; é più vicino alla loggia, dalla banda de' frati di San Marco, schierati in bella ordinanza i trecento soldati di Marcuccio Salviati tutti coperti di forro. La piazza è piena calcata di popolo, pieno le finestre ed i tetti degli edifizi circostanti, e fra la moltitudine sono donno, fanciulli, gente di contado e forestiera. Quelli di parte piagnona banno una crocetta rossa in mano.

Un contadino. Che domine aspetta egli a venire questo padre Girolamo? Abbiamo a spender qua tutta la santa giornata?

Uno del popolo. Guardate il messere! Adesso dovranno fare le cose prima dell'ora deputata, acciocchè egli non abbia lo scomodo d'aspettare! Chi t'ha chiamato qua? Potevi restartene in campagna a piantar porri.

Altro del popolo. O a profumarti nel letame.

Il contathio. Io non vi voglio nemmanco rispondere, non vi voglio... Che cosa è questo? Ora anelle le parole hanno a pagare la gabella in Firenze come le ova e i capretti.... Oh! oh! non si potrà più riflatare perchè siam contadini, e perchè al messere non garba!

Altro contadino. I' non muterei il mio letame eo' vostri cenci.

Altro del popolo. Eh! finitela in malora.

Una vecchia. E' mi pare che non sia questo il giorno di venir fuori a contendere, nè a dirsi di male parole; si farebbe meglio a stare un po' in orazione.

Altro del popolo. Avete sentito? la Sibilla ha parlato; su

mettetevi ad infilzar paternostri.

Altro del popolo. (Ad uno che dietro a lui lo va spingendo.) Dove diavolo mi vnoi cacciare tu? Bada che non son mica fatto di stracci, ve'; m' hai dato dei piedi nelle calcagne già tre volte, e se mi vieni addosso la quarta, ti prometto io, che ti farò provare come ho fatte le mani.

L'altro del popolo. Sono costoro qui dietro a me, che mi ficcano i gomiti nelle reni; io non ci ho colpa. (Volgendosi ad alcuni che gli sono dietro.) Ohel maladetti, volete guastarmi la persona? Già più avanti di così non si può andare.

Altro del popolo. Il giuoco si va facendo lunghetto.

Altro del popolo. Staranno poco a venire perche han detto per le diciott' ore. (Volgendosi ad uno che giunge in mezzo.) Gino! che novelle ci rechi?

Il popolano. Vengo di San Marco.... Oh che cose? bisognava esser là a sentire!

Alcuni del popolo. (Andandogli vicino.) Dite su, messere, che cosa fanno che non si lasciano vedere; hanno forse smarrita la via?

Altri del popolo. (Gridando.) Vengono o no, con questo benedetto miracolo? Ohe!

Altro del popolo. (Piano al suo vicino.) Io per me avrò per gran miracelo se capiteranno in piazza.

Il popolano. (Ad alcuni che gli sono intorno.) Il padre-Girolamo ha predicato, sapete, e in chiesa c è ancora un mondo di gente, e per giunta ne ha comunicato a centinaia.

Altro det popolo. Che cosa diavolo va predicando e comunicando se è scomunicato lui peggio d'un cane. Che valgono le sue comunioni?

Altro del popolo. Ma e' dice che la scomunica non tiene, perchè il papa fu ingannato da' nimici de' Domenicani, e che se il papa fosse stato qui, non avrebbe trovato nulla a condannare nelle sue prediche.

Altro del popolo. Ehi! Gino, e nella predica d'oggi, che cosa ha detto di bello?

Il popolano. Ha detto che i suoi vinceranno ad ogni modo, e che se il Rondinello fa di buono, ed entra nel fuoro, vuole abbruciare come un fuscellino.

Altro del popolo. Ma e'ci deve entrare col suo fra Domenico: e se i conti non fallano, saranno tutt' a due nel ballo.

Altro del Popolo. Per me vi lascio entrare tutto il con-

vento, io.

Un Piagnone, Quel fuoco avrebbe ad essere per te solo. Arrabbiataccio.... ma già la tua lingua proverà quello che non si spegne con acqua, perchè al sicuro tu te n'andrai all'inferno vivo.

Altro del popolo, E tu v'andrai morto, e il diavolo, mio bel Masino, per farti onore si accendera gli unghioni, sicche avrai le torce di dietro.

Altro del popolo. (Gettando in aria la berretta.) Io non sono ne Piagnone, ne Arrabbiato, tengo da chi vince io, e sto qua a vedere. (Volgendosi al popolano.) Gino, chi c'era a San Marco ?

Il popolano. Pesci grossi, proprio di quelli che rompono le reti quando si vogliono pigliare; c'era messer Francesco Valori, messer Pagolantonio Soderini ....

Altro del popolo, (Ridendo,) Chi? quel parente de' Medici diventato Piagnone?

Un altro Piagnone. Che cos' è questo piagnone?

Altro del popolo. Per mostrare ch'egli ha detto male, mettiti a ridere.

Alcuni del popolo, (Ridendo,) To' su questa!

Altri de' Piagnoni. Ohe! volete voi altri pigliar su qualche cosa di bello da noi, che siam Piagnoni per piangere, e per far piangere anche, sapete?

Altro de' Piagnoni. E vi faremo arrabbiare da vero noi, a suon di randello.

Altri del popolo. Oh canchero l Siete spiritati? Volete metter la piazza a romore per una parola? Ricordate che col bando della Signoria non si tresca. Cheti su !

Il popolano. Se volete rompervi le corna, aspettate almanco dono la prova, chè potrete dir meglio la vostra ragione.

Alcuni del popolo: (Dall' uno de' canti della piazza.) La prova!... il miracolo!... Siamo straechi noi!... Il miracolo!

Il popolano, Ohimè! ohimè! il popolo perde la pazienza! Uno del popelo. Ma l'ora non è ancora battuta, se vo-

gliam dire. Altro del popolo. Di', Gino, gli è vero che que' di San Marco entreranno nella piazza colle torce ?

17

Il popolano. Gli è verissimo, e ho veduto in mezzo a quei gran signori, Baccio dipintore e Sandro lanaiuolo, ed avranno anch' essi la loro torcia accesa.

Una donna. Gli e forse quel Sandro che aveva a menare in moglie la figliuola di Vanni cartolaio?

Altra donna. Oh sarà lui, perchè gli è come pane e cacio col pittore..., oh io li conosco! e anche la Lena, ve', la non si sarebbe fatta pregare, ma a quel suo padraccio di Vanni, questo parentado va poco a sangue.... elt! io lo so il negozio per filo e per segno.

L'altra donna. Oh, quante la ne ingozza quella povera monna Menica! si può dire la mangi più rabbia che pane con quel suo marito bestiale e.... chi!... quando il fumo del vino gl'intorbida la fantasia, vengon giù busse a processione, che la è una vera miscricordi.

Altre donne. Si vorrebbero dannare al fuoco uomini tali; manigoldi! trattare a questo modo le povere donne!

Una vecchia, Nemmanco i Saraceni della Turchia fanno così: peggio de' Mori senza battesimo.

Il popolano. Ohe! donne mie, con chi l'avete voi adesso?

Alcuni del popolo. Guardate!... guardate!... Un mazziere della Signoria esce di palazzo.... Vanno a levare il Padre.

Altri del popolo. (Gridando.) I magnifici Signori mandano a levare il nadre Girolamo.

Altri del popolo. (Dal fondo della piazza.) Finiamola! Il miracolo!

Uno del Popolo. (Parlando dalla piazza ad un altro, il quale sporge il capo fuori dell'abbaino d'una casa.) Ehi! Lapaccio! vedi tu nulla a venire dalla tua colombaia?

L'altro. (Rispondendo dal tetto della casa') lo son qui appollaiato, ne posso movermi perche ho gente davanti sul tetto: à quel che pare, non si vede ancora a capitar nessuno.

Quel del popolo. Quando li vedi venire, da una voce, ve'.

Alcuni del Popolo. (Da una finestra.) Il miracolo! il miracolo!

Altri del popolo. Siamo qua a soffocare da tre ore per uno straccio di miracolo!

Altri. (Dai tetti delle case.) Sbrigatevi in malora!... Ohe! se non la finite, cominceranno a fioccarvi giù le tegole sulla memoria.

Altri. (Dalla piazza, volgendosi a guardare in alto.) Ehi!

ehil ci siamo noi sotto: badate! (Quasi tulto il popolo ca strepitando, e sta per sollevarsi.)

Uno del popolo. Lesti su, che altrimenti daremo noi il fuoco al capannuccio.

Altri del popolo, Fuoco! fuoco!

Marcuccio Salviati. (Mostrandosi al popolo vicino alla loggia.) State in cervello; che se voi fate fuoco, io fo carne.

H Popolano. Fratelli, Marcuccio Salviati parla di carne, e guardando da questa banda con certi occhiacci da spiritato: badiamo dunque di non averci a metter la pelle, perché que suoi soldati, quando possono menar le mani, credono di buscarsi il paradiso. — Si direbbe che fanno le loro divozioni.

Altro del popolo. Hai ragione, fratello; faccia il pazzo chi vuole, ed aspottiamo. (Mentre il popolo torna a tumulturre, gridando confusamente, alcuni cittadini si vanno a mettere in disparte, e formuno un piccolo crocchio.)

Primo cittadino. Guarda, guarda alle finestre del palazzo.

, Secondo ciltudino. En veggo anche troppo io sono degli Arrabbiati, e fan conno ai loro Compagnacci... già s'intendono anche colla Signoria, e io lo di buon luogo, che le cose sono acconce in modo da far capitar male il frate.

Terzo cittadino. Ma, se vogliamo dire la verità e senza.... (In questo alcuni del popolo si danno a gridare.) Viva Cristo!

Primo cittadino. Che? gli è qua il Padre? ....

Secondo cittadino. Che domine salta in capo a costoro ? non si vede ancora nessuno.

Terzo cittadino. Lasciali gridare. lo diceva che le cose sono andate oltre più del bisogno, e il Padre ha teso troppo la corda; perchè il timor d'Itdio è bonissimo, e mi piace, ma l'uscir de 'gangheri come fece fra Girolamo, mi pare che non sitia a martello per nessun verso... E-poi, egli vieno fuori a dire che le scomuniche non tengono... Piano, piano, con queste sentenze, che il papa alla fine è sempre papa, ed è meglio pigliare il mondo com' e' viene, che andar cercando il pelo nell'uovo, e mottersi a rischio di guastare una città di questa fatta.

Primo cittadino. E il papa ha le braccia lunghe, ed è una mala ventura l'averlo nimico.

Secondo cittadino. Il Padre s' è fatto troppi nimici contro, a cagione dolle sue rigorose sentenze, e in cambio se avesse voluto, e' poteva beccarsi il suo buon cappello rosso; giacche s' egli si fosse temperato, il papa lo voleva far cardinale di Santa Chiesa.

Quarto cittadino. Ma quelle benedette profezie gli cavarono il cervello, tal che a furia di pensare al futuro, e'vuol trovarsi in un brutto impaccio al presente.... e poi, lasciarsi tirare infino qua a mostrare un miracolo... (Scolendo il capo.) Anche gli uomini di giudicio la fallano alcune volte!

Alcuni del popolo. (Dall'alto delle case.) Vengono i Padri francescani!

Altri. (Dalla piazza.) Il miracolo! la prova!

· Altri del popolo. Largo! largo! fatevi da banda!

Altri del popolo. E fra Girolamo? Ora non manca altri che lui-

II.

In questo entrano in piazza senz' alcun apparato i Frati Mi-NORI DI SAN FRANCESCO, fra i quali Frat'ANDREA RON-DINELLO, e vanno chetamente a porsi nella loro loggia.

Uno del popolo. On che faccia sbattuta che ha il Rondinello! pare che quel negozio del fuoco non gli entri.

Altro del popolo. Gli è lui che debb' entrare nel fuoco! (La confusione nel popolo va crescendo: tutti gridano, battono le mani, e cercano di avvicinarsi al palco.)

Alcuni del popolo. Orsu andiamo noi a San Marco a levare i Domenicani.

Altri del popolo (Gridando.) Se lasciamo fare, ci verra addosso la notte. Al convento! a San Marco!

Una voce. (Gridando forte da una finestra.) Ecco il padre Girolamo.

Alcuni. (Dall' alto delle case.) Vengono dalla via di San Romolo.... hanno le torce accese.... Il miracolo!... la prova!

Alcuni altri. Viva Cristo I (Tatto il popolo irrompe in un solo e terribile grido: molti cominessari della Sipnoria seguiti da mazzieri e famigli degli Otto vanno attorno procurando di acchetare il tumulto. Marcuccio Salviati co' suoi trecento si mostra in ordinanzo, così pure i Compagnacci, soto il Tetto dei Pisuni, i quali col toro capo s'avanzano di alcuni passi. In questo entrano in piazza, facendo alcuni comi coi berrelli verso i Compagnacci, Vanni carbolaio, il Lisciadiavoli, il Malguadagno e lo Stracciacappa, i quali si cacciano tra la folta.

Un fanciullino. Ma io non veggo nulla, mamma!

La madre. Chétati, che quando saranno in piazza, ti piglierò sulle braccia, e vedrai anche tu ogni cosa.

Il fanciullino, (Piangendo.) Io voglio vedere il santo,

che vuol bene ai fanciulli buoni, io.

La madre. (Pigliandolo in collo, ed accennando col dito la via di San Romolo.) Eccolo, eccolo: guarda per di là... là... Tutti i Piagnoni. Viva Cristo! viva Firenze!... viva il Sayonarola! viva!

#### III.

Entrano in piazza dalla via di San Romolo i Domenicani in processione a coppia a coppia, precedendo innanzi gli accoliti, dopo i quali vengono i Frati, e dietro a questi Fra DOMENICO DA PESCIA parato da sacerdote con pianeta rossa, portando un crocifisso, in mezzo a un DIACONO e ad un SUDDIACONO. In ultimo entra Fra GIROLAMO SAVONAROLA Vicario generale della Congregazione di San Marco, parato con piviale e portando il SS. Sacramento entro ad un tabernacolo d'argento, di ricchissimo lavoro, Egli è in mezzo a Fra FRANCESCO SALVIATI. Priore di San Marco, e Fra MALATESTA SAGRAMORO. pure vestiti d'abiti sacerdotati. Dietro ad essi vengono FRANCESCO VALORI, PAGOLANTONIO SODERINI, GIROLAMO BENIVIENI, LUCA CORSINI, GIULIANO SALVIATI, LUC'ANTONIO DEGLI ALBIZZI, BACCIO DALLA PORTA, SANDRO lanaiuolo, seguiti da numero infinitodi Nobili, Popolani e Donne, fra le quali LENA e MENICA. Tutti hanno una torcia accesa nell' una mano. e nell'altra la crocetta rossa. Molti de'radunati sulla piazza piegano a terra le ginocchia, altri si scoprono il capo, e non s'ode più nessun romore. La processione giunge nel mezzo della piazza.

Fra Girolamo Savonarola. (Intonando con voce terribile.) Exurgat Deus, et dissipentur inimici ejus; et fugiant qui oderunt eum, a facie ejus.

I frati e i cantori. (Ripetono ad alta voce.) Exurgat Deus, et dissipentur inimici ejus. (I cantori seguitano tutto il salmo per intero, e il popolo risponde il primo versetto, infino a che

i Frati giungono atta toro toggia, nella quale è un picciolo altare su cui Fra Girolamo Savonarola posa il tabernacolo del Sacramento, e Fra Domenico si pone genuflesso davanti il medesimo, lagrimando. Tutti i Frati seguitano a salmeggiare divotamente, e a poco a poco il popolo incomincia il romore di bel nuovo, ma alla sorda, Nell'altra loggia i Frati di San Francesco passeggiano su e giù senza parlare. It Valori coi suoi amici entra in una casa vicina, e gli altri del seguito di Fra Girolamo vanno a mettersi tra it popolo, il quale comincia a tumulluare.

Fra Girolamo Savonarola, (Dentro alla sua loggia, e parlando a' Frati di San Marco.) O figliuoli miei! non vi spauriscano le grida de' tristi, e confidate nella misericordia d'Iddio, il quale parlò per la bocca del suo povero servo. Voi tutti sapete ch'egli è per lui ch' io chiamai Firenze ed Italia alla riforma, che profetai contro Babilonia, nè di mio capo dissi mai parola. Ma i cattivi non vollero credere, perche in me non videro altro che la carne e le ossa, e lo spirito d'Iddio non conobbero, quello spirito che ora accrescerà le forze dell'anima nostra. (Profetico, volgendosi al popolo dalla sua toggia.) O Firenze! quelli che non morranno, hanno a vedere la rinovazione della Chiesa d'Iddio, e il pallore, lo spavento di Babilonia,... O Italia! tu udrai perciò le trombe dello straniero e lo scalpitar de' suoi cavalli. I più be' palazzi delle tue città saranno buttati a terra, le case de poverelli piene di morti, e manchera per fino la gente a dar loro sepoltura. Sterpi ed erba nasceranno sulle piazze delle tue popolose città, o Italia cieca, e saranno uccisi i tuoi profeti, e il loro sangue sel berà la terra arsa ed impoyerita.... Ma da quel sangue sorgerà più bella la verità, e per questa io non temo di spendere la mia persona.

Lo Stracciacappa. Con chi parla adesso quel furbo? Il Malguadagno. Co' suoi peccati a quel che pare, perche

qua nessuno gli dà retta.

Fra Malatesta Sagramoro, Oh Padre | Firenze non vuol intendere, ma noi tutti vi crediamo, e siamo pronti a provarlo colla vita nostra.

Fra Francesco Salviati. Dove sono dunque codesti nostri

avversari, e perchè non vengon oltre?

Fra Girotamo Savonarola. Essi lavorano nelle tenebre; e vedrete, figliuoli miei, che la paura d'ardere, farà trovar loro nuove cavillazioni.

Un Arrabbiato. (Gridando.) Ohe! siete venuti qua a grattarvi la pancia, da quel che pare.

Il Lisciadiavoli, lo giocherci la testa contro una noce,

che que' fratacci sono tutti d' accordo per gabbarci.

Fra Malatesta Sagramoro. ( A fra Girolamo. ) Il loro Rondinello dice ch'egli è sicuro di abbruciare, ma che almanco non sarà solo, e che a questa guisa il popolo resterà chiaro.

Fra Domenico da Pescia, (Levandosi come estatico.) Gesú confondera i nostri persecutori; egli è la mia salvezza, e mi farà ragione.... (Guardando al cielo.) Ecco | ecco | un uomo è entrato nel fuoco, e nasseggia sicuro in mezzo alle fiamme, Egli ha carboni ardenti sopra il suo capo, ma in lui non v'è nulla di guasto. I suoi vestimenti non sono pure arsi, ne il suo viso si è impallidito, perchè in mezzo a quel fuoco, egli ha davanti l'aspetto del Figliuolo d'Iddio, e vede la bellezza del Re in tutta la sua maestà, (Torna a porsi in ginocchio,)

Fra Girolamo Savonarola. Oh come è grande la tua fede! ella è salda come il trono d'Iddio, nè l'iniquità potrà farla crollare. (Tutti i frati si rimettono in orazione. - Il Popolo va sempre romoreggiando, accalcandosi, urtando e spingendo: alcuni cittadini si staccano dalla folla, e vanno a porsi vicino al palazzo della Signoria.)

Primo cittadino. Ora non s' avrebbe ad aspettar più; tutti sono in piazza. Secondo cittadino. Prima di metter d'accordo due Ordini

di frati, non ci vuol poco; e poi c'è la vita di mezzo. Terzo cittadino. Dov' è ito a ficcarsi messer Francesco

Valori co' suoi ?

Secondo cittadino. E' sono iti in casa Baccio dipintore, il quale sta qui sulla piazza.

Primo cittadino. Son quasi tutti quelli della vecchia Signoria.... Eh.... questa piazza ne ha vedute di belle in poco tempo!

Terzo cittadino. Ma! or son pochi mesi, qua si cantava e si ballava a gloria d' Iddio, e si ardevano le cose lascivo e disoneste.... E. se vogljamo dire la verità, il padre Girolamo fece del gran bene a Firenzc.

Secondo cittadino. È vero... ma contro il papa non si può andare, e poi già, questa forma di governo non garba per nulla a Roma; e questi benedetti prelati che son qui, e che s'intendono con quelli di là, hanno grandissima paura della riforma.

Terzo cittadino. Guardate, guardate, quanti Arrabbiati alle finestre del palazzo l

Primo cittadino. Già la Signoria tiene da loro....

Alcuni del popolo. La prova l'alla croce d'Iddio! siamo

menati pel naso qua.... il miracolo vogliamo noi.

Secondo cittadino. Chi è colui sulla ringhiera, che parla

con un de' Signori ?

Terzo cittadino. Gli è Jacopo de' Norli, nimico capitale del Padre, e quell'altro con quel capaccio che pare un cestone, è Piero de' Tornabuoni, fratello di quel ch'hanno decapitato in agosto, per amor della congiura di Piero de' Medici

Secondo cittadino. I frati minori sono anch' essi in palazzo, a quel che dicono: in fatto, guarda nella loro loggia, che la è quasi vuota, e il loro campione è pallido come la morte.

Primo cittadino. Ma che domine aspettano? (Guardando in allo.) E ci sono per giunta certi nugoloni in aria, che se non vien giù un diluvio prima di sera, si può dire che sarà un altro miracolo.

Molti del popolo. (Gridando.) La proval vogliamo andarcene a casa i Il miracolo! (Il grido va crescendo e propagandosi, sicchè tutto il popolo così sulla piazza come su petetti delle case è in grandissimo tumulto; in questo, dal palazzo de Signori esce un commessario seguito da due mazzieri e da alcuni fumigli degli Otto.

Il Commessario. (Gridando.) Vengo a ricordarvi il bando di magnifici Signori. Chi farà romore sarà menato al bargello, ed avrà mozzo il capo senza altra formalità di giudizio. Ora avete inteso.

Alcuni del popolo. Cheti! cheti! chè a parlare c'è pena

Uno del popolo. Oh! dal detto al fatto ci corre un bel tratto; e anch'essi hanno a pensarci ben bene prima, chè siamo in troppi qua a vedere il fatto nostro.

Primo cittadino. Ve', ve' i deputati alla prova! Cerchiamo di andar presso la loggia.

Secondo cittadino. Correremo pericolo di restar ischiacciati tra la folla, e di non veder poi nulla.

Primo cittadino. Andiamo dietro a quel mazziere.

Secondo cittadino. Proviamo se ci vien fatto. (I due citludini van dietro al mazziere, e giungono presso alla loggia nella quale entrano i due deputati alla prova per la parte Piagnona, Jacopo Salviati ed Alessandro Acciaiuoli.)

Jacopo Salviati. Reverendo Padre, i frati Francescani dicono che il padre Domenico non debb' entrare nel fuoco co' suoi panni, perchè hanno paura che possano essere incantati.

Fra Domenico. (Levandosi.) Gl'incanti sono opera del demonio, ed io entro nelle fiamme a gloria d'Iddio.

Alessandro Acciajuoli. Vorrebbero che scambiaste i panni con uno de' loro Francescani.

Fra Girolamo Savonarola. Oh Gesù! costoro vogliono affaticare il popolo, consumare il tempo, e questa è proprio opera diabolica. Padre Domenico, che dite voi?

Fra Domenico. Io sono dell'ordine de' Predicatori, nè voglio mutar l'abito ora.

Fra Malatesta Sagramoro. Se noi non temiamo i loro incantesimi, essi non hanno a temere i nostri; le sono cavillazioni codeste.

Vanni. (Gridando in mezzo alla folla.) Ohe! Fra Gerolamo ha un patto col diavolo! I Francescani se ne sono avveduti ora.

Altro del popolo. Fra Domenico ha l'abito incantato contro al fuoco. Bella prova! a questo modo saprei fare anch'io il santo profeta.

Fra Girolamo Savonarola, (Gettandosi ginocchioni davanti il Sacramento posto sull' altarino.) O mio Gesù I guarda dove i lupi hanno condotto la tua fede, e come van satoliando di amarezze i tuoi servi, i quali predicavano arditamente la tua parola. Ora ci abbandonerai tu in mezzo a nostri ed a tuoi nemici? In conspectu tuo sunt omnes qui tribulant me. Deh! non lasciare che il tuo servo rimanga confuso, perche egli è pel tuo nome che ora e' patisce si smisurato dolore. (Piangendo.) Oh Maestro! Maestro! Iu pure fosti uomo di dolori, e ognuno nascondeva da te la sua faccia; ma tu mostravi la tua alla terra inorridita, e stendevi le braccia davanti a quelli che deridevano il tuo ineffabile sacrifizio. Oh Maestro! Maestro! tu pure predicasti a' cattivi che non ti vollero credere, e scontasti col martirio terreno la celeste verità recata nel mondo dal seggio del Padre tuo. Guarda ai tuoi soldati che vengono meno, e stanno per soccombere sotto il peso delle male arti degli uomini. Gesù! Gesù! Salvum me fuc, salvami, o figlinol d' Iddio, perchè fosti tu

che mi mandasti a scoprir le piaghe della tua Chiesa, e a medicarle.

Vanni. Ehi! Fra Girolamo, la tua matassa s' è imbrogliata, e ora ci vogliono altro che le tue prediche a ravviarla. Altro Arrabbiato. Confesso a dirittura che se' un im-

postore. Fra Giralamo Savonarola. Si, tu mi salverai, che la mia dottrina viene da te. Nel silenzio delle notti tu mi visitasti, tu. rivelandomi le piaghe di Firenze, mi mostravi anche il modo di guarirle. On Firenze !- io- ti volli dare un governo simile a quello della Città celeste, pella quale ogni creatura è perfetta nei suoi termini, e dove cittadino non si leva sopra cittadino. E' ti diedi Cristo, Cristo! intendi, per tuo capo, il quale non è come il tiranno di fango che esalta i cattivi, che uecide quegli che sparlano di lui, e che teme la verità, come il ladro la luce. Gesù ama la verità, anzi n' è padre, e questi doveva essere il tuo re, o Firenze, tanto maggiore de' re della terra, quanto Iddio sopra vanza all'uomo. figlio del peccato. Ma tu dai orecchio a quelli che hanno paura della luce del vero, e precipiterai con essi nella loro sciagura. (Levandosi e volgendosi a' deputati, ) In verita io vi dico, che i nostri avversari non vogliono la prova, anzi verran fuori con nuovi pretesti ad impedirla, per modo che questo popolo porterà il suo giudizio..., giudizio di fango e di cenere sopra di noi. Oh cicchi!

Molti frati. (Insieme.) O Padre, noi siamo tutti parati ad entrar nelle fiamme, a provar la verità della vostra

Alcuni del popolo. Che diavolo van facendo in quella loggia ?

Altri del popolo. Pare che si narrino delle storie divote. Ebi! (Gridando.) Ve le racconterete domani.

Altro del popolo. E' non ha finito il padre Girolamo la sua predica a San Marco, e sta terminandola in piazzo.

Altri del popolo. Manco ciance; la prova la prova l Alcuni Piagnoni. La vedrete si, e resterete scornati. Sono i Francescani che si tirano indictro.

Alessandro Acciajuoli. Bisogna venirne ad una, perche il popolo non si può più tenere.

Alcuni Piagnoni e Arrabbiati. (Insieme.) La prova! Fra Girolamo Savonarola. Or bene, dite a' nostri avversarii che.... In questo entrano nella loggia PIERO DEGLI ALBERTI e BENEDETTO DE' NERLI deputati alla prova per la parte contraria.

Benedetto de' Nerti. A che gioco giochiamo noi? Il popolo è quasi sollevato, e se badiamo ancora un poco, Firenze andra a sacco. Risolvete dunque, o se avete paura, ritiratevi.

Fra Girolamo Savonarola. (Mostrandogli un piccolo crocifisso d'ottone.) Chi parla in nome di questo non ha paura, messere, ma può far paura agli altri. Ricordate chi o sono fra Girolamo Savonarola, indegno servo d'Iddio e polvere d'avanti alla sua omipotenza; ma, al. cospetto de' cattivi, terribile come leone che difende i suoi lioneelli.— Orsù, il padre Domenico scambierà i suoi vestimenti con uno de'nostri frati, pigliato fuori da voi.

Jacopo Salviati. Questo è partito breve, e va bene.

Piero degli Alberti. Andiamo a dirio alla Signoria. (1 quattro deputati escono della loggia. — I Frati di San Marco si pongono in orazione, e i Francescani escono dalla lor loggia col Rondinello, ed entrano in palazzo.)

Alcuni del popolo. Olie i torniamo da capo adesso. Dove

scappa il Rondinello? \

Altri del popolo. E' va in palazzo a intendersela co'suoi, perche hanno trovato un garbuglio a cagione degli abiti.

Altri del popolo. Oh! maledetti! pare che ne abbian poca voglia costoro; pensoranno più tosto alla pelle che alle vesti. Altri del popolo. (Minacciosi.) Noi siamo pigliati a gab-

bo qua. Sbrigatevi, che vogliamo sapere a chi s'ha a credere di costoro.... Ah! ecco i deputati che tornano:

Jacopo Salviatí, (F. gli altri deputati tornano nella loggia de Domenicani insieme con due Frati minori francescani, La Signoria è contenta, or via sceplice. (I due Francescani pigliano in mezzo un giocane Frate domenicano, il quale si getta a piedi del piadre Girolamo:)

Il giovine Frate. Oh Padre! datemi la vostra benedizione. (Cantando a gran voce.) Te Deum laudamus.

Un Arrabbiato, Vi dico. io che sono tutti 'spiritati; hanno il diavolo in corpo che li raggira. Udite! udite! ora comin-

ciano a cantare il Te Deum.

Altro Arrabbiato, (Gridando.) Credete d'esser venuti in piazza per darci la baia, eh? Ve la faremo veder noi, scemunicati! Fra Girotamo Sagonavola. Oli figliuolo mio I non hai a sicuro, che il Signore è con te. (I quattro deputati escono con fra Domenico e gli altri Frati francescani, i quali tengono in mezzo il aiocane.)

Alcuni del Popolo. To', to', guarda che anche l'altro

se la batte adesso. La faccenda è bella e spedita.

Altri del Popolo. Finitela... o la facciamo noi la prova.

Fra Givolamo Savonarola. Dehl continuate le orazioni, e pregate il Signore che mostri il vero, e che faccia ragione a quelli che non l'hanno tentato pe' primi. (Torna fra Domenico vestito de' panni del giovine frate in mezzo a due frati minori, e seguito da' deputati.)

Fra Girolamo Savonarola. O Padre Domenico! confida nella misericordia d'Iddio, e non temere, che uscirai salvo. (Dandogli in mano il Crocifisso.) Entra nel fuoco colla sua

(Dandogli in mano il Crocifisso.) Entra nel fuoco colla sua insegna, ed egli ti camperà. "Un de' Francescani. Nostro Signore non debb' entrare nel fuoco, e i nostri non consentiranno mai a tal cosa."

Fra Domenico. Soldato di Cristo, io combatto per lui

sotto la sua insegna.

Alessandro Acciaiuoli. Del l'accomodatevi, ch' egli è

un abusare della pazienza di questo popolo.

Fra Girolamo Savonarola. (Arditamente.) Or bene, egli entrerà col Santissimo Sacramento.

Pietro degli Alberti. Andiamo alla Signoria, e finiamola poli (deputali escona) (In questo incomincia a tonare e tampeggiare, e con orribile scroscio vien giu grandine e pioggia a torrenti. Il popolo è in grandissima confusione; alcuni si danno a fuggire, altri a ripararsi solto i tetti. Commessarii e mazzieri airano per chetare i soltetati.)

Alcuni del Popolo. Ecco come la va a finire.

Vanni. (Uscendo della folla.) Ohe I fra Girolamo vuol metter nel fuoco il Santissimo Sacramento. Guardate che anche il cielo disapprova quest'ardire. Alcuni del Popolo. Gli è vero, verissimo! questo sarebbe

un sacrilegio da Pagani.

Lo Stracciacappa. E' vuol ardere Cristo! Quest' è l'amore ch' egli ha per lui.

Altri degli Arrabbiati. Ora siam chiari.

Il Lisciadiavoli. Ch' io possa morire di mala morte, se non m' aspettava cedesta fine. Il Malguadagno. Prima voleva abbruciare il Crocifisso; ed ora il Sacramento avrebbe ad ardere per lui.

Alcuni Piagnoni. Non è vero.... sono i Francescani che non vogliono entrare nel fuoco.

Altri del Popolo. Eh!... che la è una stessa cosa. Tutti

d'un pelo coloro. Empi! scomunicati!

Altri del Popolo. Il Savonarola è un impostore bello e
buono.

Altri del Popolo. Gli è un falso profeta!

Il Lisciadiavoli. È verissimo: ci ha fatto venir qua per vedere il fuoco, e ci manda a casa coll'acqua! Siamo beffati.

I Piagnoni. Sono i Francescani che non vogliono.

Piero degli Alberti. (Entrando dal Savonarola seguito dagli altri Deputati.) Padre, i magnifici Signori vi ordinano di partire: oramai siamo a vespro, e la prova non si può fare.

Fra Girolamo Savonarola. Oh Signore! i tuoi nemici trionfano, perchè Firenze non m'ha conosciuto nè inteso, e la sua libertà è caduta in terra.

Alessandro Acciajuoli. O Padre! pensate a mettervi in

salvo: ecco due mazzieri che v'accompagneranno.

Jacopo Salviati. E' si conviene dargli guardia flata per non tentare Iddio un' altra volta. (Vanni cartolaio, lo Stracciacappa, il Malguadagno ed altra canaglia assoldata dagli Arrabbiati stanno per assalire la loggia; il popolo sollevato il segue gridando terribilmente.)

Vanni. Addosso, addosso agl' impostori!

Alcuni Piagnoni. (Andando loro incontro.) Indietro! indietro! ribaldi.

Jacopo Salviati. Uscendo ora, sarebbe come andare al macello; la plebe è tutta contro di noi.

Alessandro Acciajuoli. Io corro in un baleno alla Signo-

ria. (Esce dalla loggia correndo.)

Fra Girolamo Savonarola. (Lévando il Sacramento, e tenendolo rivolto alla moltitudine.) O re degli oppressi! campa
questi poveri innocenti che credono in te.

Vanni. (Gridando.) L'impostore si ripara dietro al Santissimo Sacramento, che prima voleva porre nel fuoco.

Lo Stracciacappa. An ! ah !... ora non lo vuoi più abbruciace eh ? gli è diventato buono a qualche cosa ? (La loggia de Francescani è vuota, e il popolo sta per entrarvi; i Compagnacci s' avanzano.)

REVERE.

Alcuni del Popolo. Ora si muovono anche i Compagnacci: addosso l che la vittoria è nostra. Marcuccio Salviati. (Sallando in mezzo co' suoi., e fic-

cando un' arma in asta in terra.) Canaglia! chi passera questo segno provera il sapore delle armi di Marcuccio Salviati. Se vi basta il cuore, venite oltre adesso.

Fra Girolamo Savonarola. Il Signore è ancora con noi.

Marcuccio Salviati. E ci sono anch' io, Padre, nè voglio
lasciarvi.

Alessandro Acciajuoli. (Gridando.) Messer Marco, la Signoria vi ordina di accompagnare il Padre Girolamo.

Marcuccio Salviati. L'avrei difeso ad ogni modo; lo sanno già que' Signori.

### IV.

In questo entra nella calca FRÂNCESCO VALORI, PAGO-LANTONIO SODERINI sequiti dagli altri nobili Piagnoni e da SANDRO lanajuolo, BACCIO dipintore e moltialtri. Il Popolo li luscia passare.

Uno del Popolo. Ohe! guarda messer Francesco che corre in aiuto del Padre.

Altro del Popolo. Son tutti quelli della vecchia Signoria. Francesco Valori. (Al Padre Girolamo.) Padre, siamo qua a difendere la nostra Firenze. Così la doveva finire, perchè la faccenda era già ordinata da un pezzo.

Sandro. Non dubitate.

Fra Girolamo Savonarola. Col Signore non può stare il dubbio. Deh! non si sparga il sagne per cagion mia. Firenze doveva essere ill'uninata, ma i tristi l'hanno impedito. Sia lodato Iddio d' ogni cosa. (Volgendosi al Popolo.) Fiorentini i abbiatemi per quel che volete, chè nostro Signore mi ha ancora per suo servo. Il giorno nel quale mi darete la corona del martirio, diventerò suo figlio, e griderò misericordin pei vostri peccati. (Volgendosi a' suoi.) Andismo. figliodi:

Fra Domenico. Firenze abbandona il fonte delle acque vive!

Marcuccio Salviati, Perchè s'è lasciata abbindolare dalle acque morte, che son la dentro in palazzo; ma se in vece dell'abito di San Francesco, que' frati avessero sulle loro spallacen l'armadura, vi dico io che gli acconecrei pel di delle festo. Orsù, largo! Largo! (Volundosi a partare co' suoi solduli.) El l' figliuoli miei, camminate stretti bene, e in bella ordinanza, e tenete le picche abbassate, perchè se la canaglia ci verrà troppo da presso, bisognerà far di buono. Andiamo. (Il Padre Girolawo e lutti i suoi escono accerchiati dalle guardie del capitano della piazza e da' soldati di Marcuccio, e se ne vanno per la via di Sun Homolo seguiti dal popolo, che vorrebbe andar loro addosso. Altri gridana ancora: il Miracolo!

Vanni. (Gridando dietro al Padre Girolamo.) Metti giù quel Sacramento, malvagio impostore, e poi te la faremo vedere.

Un Piagnone. (Dandogli una guanciata.) Guarda prima questa, scellerato!

Lo Stracciacappa. (Gettandolo a terra per di dietro.) Questa è migliore.

Il Piugnone. Aiuto! ribaldi! (Il popolo gli spartisce, e seguita a romoreggiare, avviandosi a San Marco; la piazza si va sgombrando a poco a poco, ed è già notte.)

Vanni. (Allo Stracciacappa.) Hai tu yeduto Lotto ? Il Malguadayno. (Tornando sulla piazza.) Vanni! Vauni!

Vanni. (Gridando.) Qua! qua!

Il Malguadagno. Andiamo alla taverna, chè ho a dirti molte cose.

Vanni. E Lotto?

Il Matguadagno. Gli è attorno co' suoi beccai, e fa un susurro d'inferno... Ehi! Vanni, non te n'avere a male, ve'; ho veduto le tue donne.

Vanni. So tutto, so tutto, ma adesso non è tempo... in casa mia le non metteranno più piede quelle scellerate. Ah? ah!... colle facelle in mano... dietro all'impostore che gridava: « Viva Cristo! » per poi volerlo cacciar nelle fiamme! (Gridundo come forsemudo.) Popolo! n popolo! avete vedut quell'eretico scomunicato, quel ghiotto che ha la profezia nel manico? Ora sarete chiari; ci la sviato dalle nostre faccende, tenendoci qua tutto il santo giorno colle sue ciurmerie, e per mandarci poi a casa macerati dall'acqua e spossati dalla fame. Egli ci ha sempre aggirato a questo modo, ed è per lui che abbiamo perduto mezzo lo stato.

Altri del Popolo. E Pisa non s'è ancora riavuta, avete ragione, quantunque egli ce ne promettesse sempre la resa.

Lo Stracciacappa. Infino a tanto che costui sarà vivo, non ayremo nulla, e anzi perderemo anche Firenze.

Il Malguadagno. E castigandolo come ben merita per le sue tristizie, il papa ci farebbe riavere ogni cosa, e ci porrebbe in pace con Santa Chiesa.

Altri del Popolo. Già siamo sotto l'interdetto anche noi,

che non abbiamo colpa alcuna.

Vanni. La finiremo domani, domani! Andiamo, fratelli,

chè l'abbiamo spuntata per oggi. (Il popolo sgombra la piazza, sicchè questa rimane vuola del tutto, udendosi soltanto alla lontana le grida de' sollevati, ma anche queste a poco a poco vanno cessando.)

Il Lisciadiavoli. (Uscendo l'ultimo, e volgendosi alla loggia de Domenicani.) Anche oggi ne ho imparata una di nuovo. La verità non salta fuori nè per fuoco, nè per acqua; gli è il tempo quel che fa i miracoli.

## PARTE QUINTA.

PALAZZO TORNABUONI.

#### I.

VINCENZO RIDOLFI, JACOPO DI LUCA PITTI, PIERO DE' TORNABUONI ed altri Nobili di parte Arrabbiata, fra i quali molti de' Compagnacci.

Alcuni Arrabbiati. (Gridando tutti insieme confusamente.) Prima il frate.... no, no, il Valori, il Valori, e fuoco al convento....

Altri Arrabbiati: Bisogna levare il romore al Duomo.... fuora tutti i gonfaloni....

Altri Arrabbiati. No, no i gonfaloni.... la Signoria.... abbrustolire tutto il convento.... fuoco!

 ${\it Altri\ Arrabbiati.}$  Mandare all'inferno tutta la canaglia chietina, e poi....

Altri Arrabbiati. (Gridando più forte.) E poi restarcene

col nostro governo libero, intendete?... Ohe! non vogliamo mica i Medici nemmanco per questo: se siete parenti di que signori, granmerce; ma qua in Firenze non hanno più a ficcare il naso.

Vincenzo Ridolfi. (Picchiando il pugno su d'una tavola.) Cheti, chetti... Infino a tanto che griderete quanto n'avete in gola a questo modo, non verremo a capo d'intenderci. Le ragioni sono appunto tali, perchè si possono dire anche a bassa voce. (Gridando altamente.) Cheti in malora t che qui non si sentirebbe nemmeno il suono della campana di Santa Maria.

Piero de' Tornabuoni. Su, cheti l chè se tacerete c'intenderemo meglio; sedete.

Jacopo di Luca Pitti. (Facendo sedere a forza alcuni Arrabbiati.) Mettetevi qui in malora, qui, e state ad udirci.

Vincenzo Ridolfi. Se vi piglierà voglia di gridare, potrete squarciarvi la canna anche seduti.

Alcuni Arrabbiati. (Sedendo tutti in giro.) Eccoci qua, parlate.... parlate via.... che non rifiateremo.

Altri Arrabbiati. Che si fa ora? dite su: che cosa aspettate adesso? (Gridando.) Parlate presto senza tanti aggiramenti.

Vincenzo Ridolfs. Per mia fe mi parete una gabbia di matti, e se farete a questo modo, Intanto che noi stiamo qua perdendo il fiato, i Piagnoni a San Marco si afforzeranno.... e ci daranno una picchiata... ma di quelle co' fiocchi. Lasciate dunque che dica io, se vi pare.

Piero de Tornabuoni. Parla pure, Vincenzo, perchè il primo che ti taglierà le parole in bocca, l'avrà a fare con me.

Vincenzo Ridolfi. Io diceva dunque, compagni miei, che non dobbiamo lasciarci scappare questa huona ventura, e s'intende che oggi bisogna finirla, ma conviene andare avanti con giudizio.

Un Arrabbiato. Se non si accoppa quel frataccio, faremo un buco nell'acqua.

Un altro Arrabbiato. No, no, menarlo alla Signoria, e farlo giudicare dal debito magistrato.

Altri Arrabbiati. Per quell'impostore non c'è hisogno di magistrati.

Altri Arrabbiati. Lasciate fare al papa, quando sarà preso... la è faccenda sua... non è ben fatto d'impacciarsi con le formalità della Chiesa. Altro Arrabbiato. Il papa manderà qui i suoi commessari, e vi fo sicurtà io che faranno tutto pulito.... non bisogua urtare con papa Alessandro.

Altro Arrabbiato. Se avanti di finirlo non vien degradato da Santa Chiesa, noi uccidiamo un furbo, e ne facciam fuori un santo.

Alcuni Arrabbiati. Dite bene.

Vincenzo Ridolfi. Su questo non occorre di contendere; procureremo di averio vivo nelle mani, giacche vi accerto io che morra ad ogni modo.

Jacopo di Luca Pitti. Quel che più importa si è di dare l'ultimo scrollo alla mala pianta, ora che la va tentennando.

Che ne dici tu, Piero?

Piero de' Tornabuoni. Per me dico che gli è un gran gocciolone quegli che lascia cadere le secchie nel pozzo, per averle poi a ripescare, nè credo che sia di mestieri farci su altri pensamenti. Giacchè i Piagnoni sono ora sbattuti d'animo, ed hanno veduto co' loro occhi quel che ha saputo fare il loro campione, non bisogna lasciare che si riabbiano, nè, sprecando il tempo, dar modo a quell'impostore di trovar nuove trappole.

Vincenzo Bidolfs. Pare anche a me di battere il ferro inno a tanto che è calo. Gli è vero che anche il popolo oramai dovrebbe esser chiaro: ma non conviene fidarsi troppo, perche in queste faccende di miracoli e di visioni, e' crede e discrede con gran facilità, non lasciando le pazzie vecchie, se non che a patto di averne bell'e preste delle nuove. Cotesti Piagnoni, inolire, si fanno avanti con la carità, con la misericordia, e con un codazzo di virtu più lungo della quaresirian, le quali, se tengono vuoto il ventre, riempiono almanco la bocca, e che per la gente minuta e gonza sono una manna del ciclo. Non si debbe dunque lasciar che adoprino le lovarmi, ma dare addosso a que 'Irsti infino a tanto che dura questa Signoria, la quale tien della nostra; perche mutata che la sia, noi abbiam fritto.

Jacopo di Luca Pitti. Anzi ora abbiamo a valerci anche noi delle loro armi, e papa Alessandro ce ne darà quante ne vorremo. Intanto, preso che sia il Frate, egli torrà via tutte le scomuniche, e farà grazia ai nostri Fiorentini d'un po' di ben del cielo.

Un Arrabbiato. E per il Valori che cosa avete risoluto? Vincenzo Ridolf. La faccenda è già bella e ordinata, di modo che stasera il Catone fiorentino andrà a tener buona compagnia al Catone romano.

Piero de' Tornabuoni. (Ridendo.) Già i Catoni in questo

mondaccio incancherito, non fan buon frutto.

Un Arrabbiato. Gli è al mondo di là che hanno i loro poderi.

Vincenzo Ridolfi. E' pagherà colla sua vita quella rigida virtù che va mettendo sempre in mostra; e per la quale i postri parenti furona misaremente assessinati

nostri poveri parenti furono miseramente assassinati.

Un Arrabbiato. Che virtù? roba da capestro! quando i
nostri furon morti, si violò la legge, procedendo inumanamente!

Altro Arrabbiato. L'impostore e il Valori non vollero che appellassero, dunque non osservarono la legge.

Altri Arrabbiati. Furono assassinati e non giudicati, al

Jacopo di Luca Pitti. Stasera hanno a sgonfiarsi tutti

que' ribaldi.

Piero de' Tornabuoni. Non vogliono i Medici dentro per
poter far alto e basso a loro senno. Carità di patria neh?... a

me non la ficcano, no.

Un Arrabbiato. Cercano di andare a verso alla ciurmaglia.

perchè con noi le belle parole non giovano. Vincenzo Ridolfi. È chi sarà alla fine il capo di quella ciurmaglia, se non facciam presto a cavarcelo dagli occhi? Chi sarà il nostro padrone? Colui che tanto fece per istabilire il governo popolare, il Valori.

Piero de' Tornabuoni. Lo sanno per fino i putti.

Vincenzo Ridolfi. Stasera non avremo più queste paure pel capo.

Jacopo di Luca Pitti. E lui morto, forse le cose si muteranno.

Un Arrabbiato. Ma la Signoria....

Piero de Tornabuoni. Non ve ne date un fastidio al mondo, che noi sappiamo quel che ci facciamo. La Signoria ci saprà grado di ogni cosa indino all'anima, e chiudera gli occhi; imperocchè la città con queste morti, tornerà cheta come olio, senza tanti processi ne rigiri di parole.

Vincenzo Ridolfi. Così le togliamo la noia di mettersi a

consulta e di far nuove pratiche.

Un Donzello. (Entrando, al Tornabuoni.) Messere, è qui Vanni cartolaio e quel de' diavoli.

Piero de' Tornabuoni, Falli entrare. (Il donzello esce.)

H.

## Il LISCIADIAVOLI, VANNI cartolaio.

Vanni. (Traendosi la berretta.) Messeri, vi son servitore. Siamo qui a sentire che s' lia a fare stasera.

Il Lisciadiavoli. Non ci tenete più in aria, messeri.

Piero de' Tornabuoni. Starvene pronti in Duomo quando i nostri leveranno il romore, ne lasciare che il frate domenicano incominci la sua predicaccia scomunicata....

Un Arrabbiato. (Interrompendolo.) Chi predicherà a vespro in Duomo?

Altro Arrabbiato. Fra Mariano degli Ughi, una lana mal pettinata che, se lasciamo che dica, farà che il popolo si rimuti d'animo un'altra volta contro di noi.

Vincenzo Riddfs. Vi saranno tutti i nostri, e voi altri ci verrete dietro al convento dando addosso a quanti Piagnoni avranno la mala ventura di capitarvi tra i piedi, senza guardarla nel sottile, perchè la Signoria tiene dalla nostra; avete inteso?

Jacopo di Luca Pitti. Se farete il debito vostro, noi fare-

Vanni. Badate che non bisogna avere il granchio al bossellino, perchè noi ci siamo tutti scioperati per cagion vostra. Si può dire che abbiamo mandato le nostre faccende in hordello, standocene continuamente su queste tresche. Mano dunque a florini, se volete che le cose vadano a puntino.

Il Lisciadiavoti. Ci avete promesso di affogarci nell'oro, e in cambio ci tenete a stecchetto, in modo che la fame ci strozza. Che assegnamenti abbiamo a fare sulle vostre promesse?

Un Arrabbiato. (Ridendo.) Tra affogato e strozzato ci corre poco, sicehe non puoi dire che non ti abbiamo tenuta la parola.

Il Lisciadiavoli. (Mordendosi le labbra.) Il divario che c'è tra l'una morte e l'altra, me lo direte forse voi, quando il boia v'avrà pigliato la misura del collo.

Vincenzo Ridolfi. Ola! come parli tu? non vedi che ha detto per celia?

Il Lisciadiavoli (Senza badargli.) Che differenza trovate voi tra il tristo che vende, e il tristo che compra? Vanni. Gli è un negozio in cui la va del pari.

L'Arrabbiato. In! quanti romori per una parola detta a mo' di scherzo! finiamola.

Piero de' Tornabuoni, Il canchero che vi mangi, Pare che sia da oggi soltanto che abbiamo faccende insieme. Serviteci a dovere, ed avrete tanto danaro da non sapere dove riporlo.

Jacopo di Luca Pitti. Vi fo sicurtà io che rimarrete paghi de fatti nostri... e tu, Lisciadiavoli, lascia quella stizza maladetta, e mostrati quel valent' uomo che sei. Vincenzo Ridolfi. Hai sempre certe tue malinconie pel

vincenzo Ridolp. Hai sempre certe tue malinconie pel capo.

Il Lisciadiavoli. (Sopra sé.) Tra il tristo che vende e il tristo che compra, vi dico io che non c'è differenza.

Vanni. Tu farnetichi, la finirò io; è un gran minchione il tristo che dona.

Il Lisciadiavoli. Si, perché quando il povero dona al ricco, il diavolo ride; e però se volete che facciamo per voi, pagateci, e non crediate pol d'averci a vituperare per questo, come fossimo ricolti del fango... Il nostro braccio non è manco buono del vostro.

Alcuni Arrabbiati. Nessuno ti dice villania... Non t'han mica cavato un occhio con quella celia. Cheti... cheti.

Vincenzo Ridolfi. Parliamo de' fatti nostri: che cosa fanno i Piagnoni ?

Vanni. I Piagnoni se la veggono brutta, e cominciano a vergognarsi di essere stati di quella mala setta. Parecelì dicono che il fratacchione gli ha ingannati con quelle sue profezie che si succiava ogni giorno dalle dita, e se la cavano. Altri poi, più ostinati, gridano che noi abbiam guasto la prova, e che, se la si fosse fatta, il Savonarola avrebbe trionitato.

Alcuni Arrabbiati. Gaglioffl! gaglioffl! vogliono di più....
Non sono chiari que'vituperati.... Non voleva metter nel fuoco
il Santissimo Sacramento quell'eretico?

Vanni. Al convento di San Marco si va ragunando gente, e io so che si preparano alla difesa. Noi a buon conto, quando possiamo, meniamo le mani, perchè anch'essi non le tengono alla cintola, e me ne avvidi la notte passata io.

Un Arrabbiato. Già que' ribaldi sono tutti scomunicati, e non si fa peccato alcuno a picchiarli.

Uno de Compagnacci. (Entrando.) Orsu, amici! uniamoci, chè la danza sta per incominciare.

Alcuni Arrabbiati. Ohe ! Bindaccio, che nuove?



Il Compagnaccio. Non ho tempo a perdere... Lesti su. (Tutti gli Arrabbiati appartenenti alla compagnia detta de' Compagnacci si uniscono.)

Alcuni de' Compagnacci. Andiamo dallo Spini, e poi ci

spartiremo.

Il Compagnaccio. Abbiam posto giú la nostra rete col clero del Duomo. Si canterà vespro più tardi del sollto, acciocehe il Frate non possa predicare, e se i Piagnoni vorranno farlo montare in pergamo ad ogni modo, il romore sarà bello e levato... Addio, messeri. (Escono i Compagnacci e buona parte degli Arrabbiati con loro.)

Vincenzo Ridolfi. (Ad alcuni Arrabbiati.) Voi altri vi andrete a mettere su' canti delle vie, e ragunerete popolo.

Un Arrabbiato. Se ci lasciavano fare, la faccenda si sarebbe spedita jeri.
Vanni. Quel bestione di Marcuccio Salviati ci ha guasto

Vanni. Quel bestione di Marcuccio Salviati ci ha guasti il negozio.

Jacopo di Luca Pitti. Lo acconceremo stasera.

Vincenzo Ridolfi. (Al Lisciadiavoli, che se ne sta pensoso facendosi girar la berretta tra le mani.) E tu che diamine fai, che non apri bocca; hai forse la pipita come le galline, che non parti?

Il Lisciadiaroli. Per me, a dirvela proprio giusta come la mi va per la fantasia, mi pare che siamo tutti la stessa mala minestra; e se si avesse a porre la mitra in capo e far frustare il più tristo, ho paura che la mitra e le frustate andrebbero di razione a...

Piero de' Tornabuoni. A te che se' la schiuma de'ribaldi. Il Lisciadiavoli. Io non voglio contendere il primato a

voi altri signori, e lascio il luogo più onorevole a chi tocca. Un Arrabbiato. E' converrebbe farti strappare quella

tua linguaccia di fuoco.

Vincenzo Ridolfi. Cheti su, chè il Lisciadiavoli dice per celia: sapete il suo costume. Or via non perdiamo il tempo in parole che non rilevano un frullo.

Alcuni Arrabbiati. Andiamo si; in Duomo ci rivedremo.

Altri Arrabbiati. (Gridando.) E poi al convento a dar
la scalata al paradiso. (Escono.)

Altro Arrabbiato. Per mandare alla malora l'ipocrisia. (Escono.)

Vanni. Io andro da Carbone ad ordinare un certo negozio per pigliare in trappola quel cane di Sandro! Uhl... se la mi riesce, vogliamo mandarlo in imbasciata al diavolo, acciocchè prepari buona accoglienza al Frate, che non istarà molto ad andargli dietro.

Vincenzo Ridolfi. (Ridendo.) La sarebbe cosa onorevole, perchè Sandro è uno di quelli che vanno per la maggiore.

Vanni. E io in cambio che vo per la minore, darò la maggiore a lui sul capo, e lo manderò a rompicollo dove non c' è altro che una bottega sola senza differenza d' arti.

Piero de' Tornabuoni. Vi raccomando anche quel beato nittore.

Il Lisciadiavoli. Volete altro da noi?

Vincenzo Ridolfi. Resta qua tu; debbo parlarti.

Piero de' Tornabuoni. (A Jacopo di Luca Pitti.) Tu vientene meco in piazza, e lasciamo qui il Ridolfi co' suoi segreti... Addio. (Escono.)

Vanni. (Al Lisciadiavoli.) Ti aspetto da Carbone a berne un fiaschetto di quel cotto stillato, che s'appieca alle labbra come una colla.

Il Lisciadiavoli. Aspettami,

Vanni. Vi son servitore, messere.

### III.

# VINCENZO RIDOLFI e il LISCIADIAVOLI.

Vincenzo Ridolf. (Ponendosi ritto in piedi a guardare il Lisciadiavoli colle mani su fanchi.) A che gioco giochiamo?

. Il Lisciadiavoli. (Sogghignando.) A guardarei in faccia come due smemorati, a quel che pare.

Vincenzo Ridoté. Lascia da banda le tue beffe, tu ti dai a credere di avermi a menare per il naso, neh?

Il Lisciadiavoli. Gli è la sorte de' gran signori, i quali non si lascian pigliare altro che da quel benedetto lato.

Vincenzo Ridolfi. Tu mi metti in mazzo co gran signori, come se io non sapessi all' occasione menare una buona pugnalata meglio che uno de' tuoi manigoldi, e si che dovresti ricordare che ne abbiamo fatte di belle insieme.

Il Lisciadiuvoli. Ricordo sì, ricordo... ma non c'e gran virtu in voi altri signori ad essere spediti di mano.

Vincenzo Ridolfi. A me pare la stessa cosa.

Il Liscimliavoli. No, messere, la non è; perchè quella .

maledetta giustizia che tiene nell' una mano la spada pe'poveri, ha nell'altra la bilancia pe' riccht; e in fino a tanto che avrete oro da comparal, potrete cavarvi tutte le vostre voglie senza una paura al mondo. Non sapete voi che la si tien sempre la mano impacciata con quella bilancia, per pesare i florini co' quali la comprate.

Vincenzo Ridolfi. Tu ne disgradi un Seneca morale, Lisciadiavoli mio. Ma sai tu che la sarebbe cosa mirabile, che dopo di aver fatto il tagliacantoni, ti ponessi a studio, e mi

diventassi un gran baccalare per lettera.

Il Lisciadiavali. Uh l avrei fatto dono, quel che altri han

fatto prima. Orsù, messere, che volete da me? Abbiamo a uscire?

Vincenzo Ridolfi. Si, usciremo; ma ti raccomando di tenere un po' più la briglia alla tua lingua.

A Lisciadiavoli. On non ve ne date pensiero; io dico sempre fuor de denti quel che mi gira pel eapo, e a chi non piace mi rincari il fitto. Vorreste voi che io fossi tristo col braccio, senza essere almanco galantuomo con la bocca ? Lasciate pure che dica il vero, perchè anche questo già non fa bene a nessuno.

Vincenzo Ridolfi. Tu fai professione d'esser tristo come altri farebbe un'arte, ed hai ragione; le cose fatte bene vogliono essere studiate.

Il Lisciadiavoli. Gli è più facile riuscir nel bene che nel male; ma non vi pigliate fastidio per me, giacchè sono abbastanza avanti nell'arte.

Vincenzo Ridolfi. Senti dunque. Già s' intende che bisognerà ardere le case del Valori, altrimenti la vendetta non sarebbe compiuta.

Il Lisciadiavoli. (Sorridendo.) Al corpo di... voi mi credete per fermo novellino nel mestiere. Ma non sapete voi,
che senza il fuoco non par buono il sangue, e che se il popolo
non uccide anche la roba insieme con le persone, dice d'aver
fatto opera di beccaio senza guadagno? (Ridendo.) Oh! oh!
dove avete veduto voi a far buon ranno per lavare i panni
insudiciati senza metterci dentro la sua bella e buona cenere?
Lasciate, messere, lasciate la faccenda in mano di chi l' ha a
condurre, e vi prometto io che ei sarà tanto fuoco, da illuminar Firenze meglio che alla fest ad i San Giovanni.

Vincenzo Ridolfi. Badate pertanto a non guastar tutta la città, nè a far d'ogni erba fascio. Il Lisciadiavoli. Volete dire per le case de' vostri, eh? State cheto, messere, che l'ora per voi altri non è ancora battuta... ma la batterà.

Vincenzo Ridolfi. Che? fai anche tu il profeta?

Il Lisciadiavoli. Eh.... farei io, se il mestiere non fosse discreditato, e se l'esempio di questo Frate non m'avesse chiarito

. Vincenzo Ridolfi. Ah mi scordava il buono, la casa di quel Sandro....

Il Lisciadiavoli. Pian plano; messere, voi non c'entrate in quella casa... la casa di Sandro arderà come un fuscello... ma che non vi venisse mai in capo di avervi a scaldare a quel fuoco.

Vincenzo Ridolfi. Tu vuoi forse dire per la sua Lena. Scioccone! credi tu che io sia uomo da star su tali baie? Ho altro per la fantasia ora; e poi, a dirla, non vorrei far dispiacere a te, mio bel Lisciadiayoli, al quale so....

Il Lisciadiavoli. Messere , voi in questo non dovete en-

trare.... Andiamo.

Vincenzo Ridolfi. (Ridendo.) La piace a tutto il comune quella savia fanciulla, ma la è osso duro da rodere, perche gli scapigliati non le vanno a gusto; e tu per nessun verso sarai mai il caso suo... Non ten'avere a male. ve'.

Il Lisciadiavoli. La non vuol fare indigestione neppure a voi, messere, quella fanciulla, ve lo dico jo. (Uscendo.)

Vincenzo Ridolfi. A questo modo la resterà sempre una malattia del povero Vanni. (Esce col Lisciadiavoli.)

### PARTE SESTA.

LA LIBRERIA NEL CONVENTO DI SAN MARGO.

.

Fra GIROLAMO SAVONAROLA seduto ad una tavolu sulla quale sono molti libri ed un Crocifisso. Un FRATE gli sta vicino in piedi.

Fra Girolamo Savonarola. (Levandasi da sedere.) Dite ai nostri che stieno in orazione, e che non abbiano paura; al resto penserà il Signore, ed aggiugnete loro che noi siamo qui per patire, e che durino nella fede, se non vogliono perdere due vite in camibio di una sola.

Il Frate. Reverendo padre, noi siamo nelle vostre mani. Fra Girolamo Savonarola. No, ma si in quelle del Signore, il quale farà di noi il debito.

Il Frate. (Uscendo.) Cosi sia. Fra Girolamo Savonarola, (Passeggiando) E volli troppo io, povero frate, credendo che Gesù avesse a permettermi di compiere l'opera sua: toccherà forse ad altri più degni di condurla a fine, ed io pagherò con la vita mia il merito d' averla incominciata. Ora egli, per provarmi, m'abbandona in mezzo a' miei ed a' suoi nímici, i quali vendono me come hanno venduto lui.... Ma egli pure si lasciò manomettere e sudò, pianse e pati per gli uomini, i quali gli diedero per bevanda aceto e fiele, per corona dolorose spine, e croce per trono. Anco a lui pagarono le verità eterne con ischerni e beffe, ed egli pure ebbe i malvagi alla cintola con le sferze.... (Volgendosi al Crocifisso.) O figlio dei dolori, vorresti tu. come mi hai fatto degno della tua parola, farmi anche bello della tua morte? On allora io direi che non son giusto nè perfetto a segno di averla a patire | Deh tu spira nel mio petto la tua santità.... Fammi forte! fammi forte! (Cadendo in ginocchio.)

Il Frate. (Entrando.) Messer Francesco Valori col Soderini e il Benivieni.

Fra Girolamo Savonarola. (Rizzandosi.) Sta bene. ( ${\it ll}$  Frate esce.)

11

FRANCESCO VALORI, PAGOLANTONIO SODERINI, GIROLAMO BENIVIENI e Fra GIROLAMO.

Fra Girolamo Savonarola. Che nuove recate, messeri? Francesco Valori. Pessime. Al Duono hanno a levare il romore, e qui bisogna pensare a difendersi, giacchè tutta la canaglia è contro di noi. Fate chiudere il convento, chè dietro a me è venuto buon numero dei nostri.

Pagolantonio Soderini. Tenete pronte le armi, perche fan di buono, vedete.

Fra Girotamo Savonarota. Ahimè! la pianta della verità non può fruttare senza pioggia di sangue, perchè gli uomini materiali non credono se non che a' dolori della person, di questo strumento di fango, nímico dell' anima immortale. Ah, messer Francesco, lasciate che facciano, nè versiamo il sangue cittadino.

Francesco Valori. Ma non intendete, Padre, che vengono qua per uccidervi?

Fra Girolamo Savonarola. I Fiorentini mi vogliono morto perchè io li voleva felici; or bene, jo non bo paura,

Francesco Valori. Ma combattendo, la verità si farà più chiara. — Difendiamoci, perchè, oltre di ciò, noi difenderemo la nostra libertà. Voi morto, il nostro governo è in terra.

Girolamo Benivieni. Qui siamo più di cinquecento, ne dobbiamo lasciare che i nostri nemici l'abbiano a vincere.

Fra Girolamo Saconarola. Vi dico lo che han vinto.
Oramai son chiaro; la Signoria s'intende con la schiuna del
popolo, e Alessandro fulmina su me le scomuniche da Roma,
perchò paleso al mondo le piaghe della sposa di Cristo, le
piaghe della madre nostra... E volete voi che io non sappla
patire la morte, se la Chiesa del Signore patisce si smisuratamente? Da Roma mi minacciano il fuoco... Oh cicchi! voi
arrete a provare quello che non si speginerà in sempiterno.
Perchè non fate abbruciare il Vangelo che vi è maggior nimico
i me? Volete soffocare la mia parola 7,10 ro bene, martiriz-

zate. Ma questa parola... (percotendo fortemente con la mano una Bibbia aperta, che è sopra la tuvola) non tacerà. — Iddio la scrisse, e col frutto delle sue viscere l'ha compiuta. Panolautonio Soderini. Anche il duca di Milano soffia nel

fuoco.

Fra Girolamo Saronarola Tutti tutti nerchè han gi

Fra Girolamo Savonarola. Tutti, tutti, perche han giurata la rovina della nostra povera terra.

Francesco Valori. Oh Francia, perchè abbiamo noi confidato in te!

Fra Girolamo Savonarola. Iddio aveva scelto Francia per la rinovazione della sua Chiesa, ma la cieca non seppe intendere. — Iddio ne la pagherà a misura di carboni.

Francesco Valori. Intanto bisogna pensare a difendersi. Se gli Arrabbiati hanno posto il chiodo di voler guastare la nostra libertà, noi non abbiamo a starcene con le mani alla cintola. Qui si vuol pigliare partito risoluto.

Fra Girolamo Saconarola. Per me torno a dire quel che predicai stamane dal pulpito; lo son parato a morire per le mie pecorelle, nè posso altro. Ora incominciano per me nuove tribolazioni, le quali mostreranno al mondo la tristizia de' nostri nimici e la mia innocenza.

# III.

SANDRO lanaiuolo, BACCIO DALLA PORTA, seguiti da una mottiludine di Popotani piagnoni, irrompono a furia nelta libreria, tutti armati di pugnali.

Sandro. (E gli altri.) Viva Cristo! Un Piagnone. Qui almanco si può gridare senza paura. Fra Girolamo Savonarola. Che avete figliuoli miei? Francesco Valori. Perche vi siete armati? Sandro. Domandatelo agli Arrabbiati.

Un. Piagnone. Che abbiamo, neli ? Abbiamo, che se la séguita così, bisognerà darci tutti per morti. Non si possono più patire le villanie degli Arrabbiati.

Altro Piagnone. Altro che villanie le i vengono dietro

come cani affamati, ed han già cominciato a ferire.

Attro Piagnone. Fan sangue quei dannati... Sandro. Non si può più mostrarsi per le vie; ci vengono

Sandro. Non si può più mostrarsi per le vie; ci vengono dietro sbeffeggiando e minacciando, come se fossimo fango,

e fanno a sicurtà perchè la Signoria tiene della loro. Stasera ne faranno di belle, e in Duomo hanno preparato la loro trappola, ma noi meneremo le mani.

Fra Girolamo Savonarola. (Severamente.) Sandro! Francesco Valori. Lasciatevi consigliare da noi.

Sandro. Noi vi abbiamo in riverenza, e, dove si è potuto, ci siamo sempre recati a fare la vostra voglia, ma la pazienza alla fine scappa, e....

alla une scappa, sur un proposition de la citata del citata de la citata del citata de la citata del citata de la citata del citata de la citata del citata de la citata de la citata de la citata del citata del citata del citata del citata del citata de

Altro Piagnone. Usciamo, e a quanti ci daran dentro,

dicendoci villanie e bestemmie... pugnalate, ve'.

Francesco Valori. Deh, figliuoli miei, date giù questa uria i state ad animo riposato, chè quando sarà tempo, ve lo diremo noi. Tornate qua dopo la predica a vespro in Duomo, e se gli Arrabbiati leveranno il romore, voi ci difenderete.

Baccio dalla Porta. Messer Francesco ha ragione.

Un Piagnone. Già si sa da tutti che ti sta meglio in mano il pennello che  $\Gamma$  arme.

Fra Girolamo Savonarola. Volete voi farvi peggiori de' nimici vostri?

Sandro. Bene, bene. Intanto usciamo , ch' io ho un'altra faccenda.

Baccio dalla Porta. Tu vuoi capitar male oggi, Sandro. Sandro. Non m' infastidire anche tu con le tue paure.

Fra Girolamo Savonarola. Io vi ordino di chetarvi e di aspettare.

Alcuni Piagnoni. (Scotendo il capo.) Faremo peggio.

Fra Girolamo Savenarola. Tocca a me a saper questo. Sandro. Me la direte alla fine. (I Piagnoni escono con Sandro e Baccio.)

# IV.

Fra Girolamo Savonarola. Oh messer Francesco: i nostri, intiepidiscono, ma noi dobbiamo star fermi. Confidiamo in Dio, in lui, che tante volte ci ha tratto dalle mani dei nostri nimici. E se ci vien manco la terra, volgiamo in su l nostri occhi, leviamo al cielo la nostra mente, perchè è di li àche debbe venire la profetza salute. (Com mistico rapimento.)
Alla terra le tribolazioni e la miseria, al cielo la consolazione di I gaudio, alta terra le battaglie delle tenebre e le notti pensoe, al cielo la inelfabile pace della luce; e i limpidi giorni.... (Giagarudo le mani.) Oggi è la Domenica dell'Olivo; qual pace i nimici nostri ci voglian dare, voi troppo vedete. Or bene: sia fatta la volontà del Signore, che-per me non posso più nulla, ed aspetto il martiro, giacchè chi pugna per la fede, combatte soffrendo al mondo, e vince raggiando in paradiso.

Francesco Valori. Padre, a voi sta bene di parlare a questo modo, ma a me tocca ad operare. Qua bisogna combattere, ed esser presti ad ogni cosa. La nostra liberta è in pericolo.

Girolamo Benivieni. Almanco salviamo la nostra, giacchè le altre città di questa terra infelice non pensano alla loro. Deh'i che non s' abbia a dire che anche la bella Firenze imitò il tristo esempio dei principi d' Italia aceccati....

Fra Girolamo Savonarola. Sovra quelli che non caminano per le via della giustizia, verra presto l'amarezza del pentimento, (Abbassando la roce.) I loro peccati profetano contro d'essi meglio che la parola del povero frate perseguitato. Ma Iddio sbigottirà le loro anime, ed avranno la mente intorbidata per modo che nel giorno della distretta non sarpano a qual partito appigliarsi. E in quel giorno, che è poco lontano, verran su le loro sepolte scellacatezza a porta testimonianza, ed a rimproverarili dello sciagurato loro vivere. — Badate che questo ch' io dico, ha da giunger presto, e i giovani che son qui lo sapranno bene.

Francesco Valori. Il Signore faccia che la mia vecchiaia discenda nella fossa, prima che io vegga il guasto della nostra povera terra.

Fra Girolamo Savonarola. (Come estatico.) Udite, figliuoli mei... udite quel ch' io veggo con l'occhio recondito della mente. Udite l Ora io veggo armi e cavalli, portati dal corruccio di Dio, dirocclarsi come torrente giù dai monil, e la fame precederli, e la pestilenza seguitaril. E in mezzo al calpestio dei cavalli io veggo sventolar bianchi stendardi, che, giunti al piano, mutano colore, e diventa rossi per sangue. E travolte nella polve corone infrante come vasi di pentolaio, corone, le quali confriono malvagi nensamenti. e

scettri fatti balocco di fanciulti. Udite! udite! il pietoso la mento delle donne che domandano per mercè la morte, o che trovano in cambio la ignominia; e per le vie delle città una voce che grida: «Chi ha morti? chi ha morti? » Ahime! alime! i ovi dico che anche il sauturio del Dio vivente è profanto, si tolgono gli arredi sacri, e si mutano in cenci di meretrice. La casa di Dio è polluta dalla gloria umana, la dove avrebbe ad essere sola e vera gloria la divina umilità del nostro Maestro... Oh ciechi! voi cercate in vano di na scondervi entro! l'abisso delle vostre colpe, che l'adio le chiama tutte davanti alla sfolgorata luce del sole. (Cade spossato sovra una sequolta).

Francesco Valori. Padre, le vostre parole ci cavano il cuore, ma pensate a voi.

Pugolantonio Soderini. Pensa anche a te, Francesco, poiche i tuoi nemici te l'hanno giurata da un pezzo. I Ridolfi e i Tornabuoni vogliono la tua vita.

Francesco Valori. E che se la piglino, purchè io non abbia a far cosa indegna della mia patria e del mio nome.

Girolamo Benivieni. Fatto sta, che bisogna esser pronti alla mala parata.

- Pagolantonio Soderini. Alla più trista, raduneremo popolo.

Fra Girolamo Savonarola. Ahimel se le cose vanno di questo passo, la città vuol roviuare. (Scotendosi.) Io andrò nell' orto a parlare a' nostri : venite giù.

Francesco Valori. Orsul il tempo stringe, e la cosa ò vecenta a tanto da non badar più a risolvere. Noi ci difenderenno coll'arme, Padre. Voi parlate ai nostri nell'orto, e lo intanto penserò al resto. Venite meco. (Esce col Soderinie il Benivieni.)

Fra Girolamo Savonarola. Deh Gesú! che la tua mano sia oggi sopra Firenze, e che la tua parola esca per la mia bocca. (Guardandosi intorno.) Son solo? No, ti sento nel cuore, o Maestro mio, non m' hai ancora lasciato.

Turning Congle

#### PARTE SETTIMA.

PIAZZA DI SANTA MARIA NOVELLA.

.

La piazza è affollata di gente. Alcuni di parte Piagnona vanno in Duomo per la via de' Banchi, e sono inseguiti dagli Arrabbiati, i quali gli scherniscomo c. minaccino. La ragazzaglia, che è sulla piazza, gelta loro dietro-sassi ed immondizie.

Un Arrabbiato. (Gridando dietro ad un Piagnone.) Vapure, che tristo ti faccia Dio, ora che hai avuto le tue.

Il Piagnone. (Voltandosi indictro e fermandosi.) Quelle che hai avuto tu non le metti a libro, neh?

Altro Arrabbiato. Va' pur là a sentire tutte le ribalderie del tuo Frate domenicano, e tientele bene in memoria, perchè così le potrai riferire stasera in paradiso.

Altro Arrabbiato, Gia voi altri non uscirete di Duomo coi vostri piedi; ve lo prometto io.

Il Piagnone. La Madonna ci aiuterà, e le nostre mani non istaranno alla cintola. Ti prometto io questo. (Esce della piazza per la via de' Banchi.)

Alcuni Arrabbiati. (Volgendosi a' fanciulli che schiamazzano fra loro.) Ehi, ligliuoli1 perchè ve ne state senza far nulla di bene? Sassi ce ne sono in abbondanza qua; seguitate la giostra, e noi vi difenderemo, se ci sarà bisogno.

Un Fanciullo. Ne ho tirati tanti..., ne ho tirati, che non

posso più movere il braccio.

Altro Fanciullo. E se venissero i Piagnoni a darci delle busse, chi ce le caverebbe di dosso?

. Un Arrabbiato. Un monello! hai tu paura di quei ghiotti. Se ti sento a dire tal cosa un'altra volta, ti appicco un monte di ceffate sul grugno.

Il Fanciullo. Ma sono in tanti quei maladetti, quando vanno attorno!

Altro Fanciullo. Ora non andranno più a processione, e i fanciulli potranno giocare senza paura di far peccato... To', to', guarda quel vecchio col capo basso come un tordo briaco e con la capperuccia tutta rattoppata, che va dicendo il rosario zoppicando. Yuoi tu vedere che io me lo colgo nella gamba zoppa io, con questo ciottolone? guarda: (Scagliando um sasso.)

· Un. Arrabbiato. Se lo cògli netto, ti do un bel soldo.

Il Fanciullo. Non accade dir altro; date qua il soldo, che la sassata non gliela tolgono più; e la non c'era, vedete, nel rosario, ce l'ho messa io.

Il Vecchio. (Volgendosi.) Ahimè! Ahimè! tristi Arrabbiatelli che siete. Così, eh? così, eh? Chi v'insegna di fare a questo modo?

Alcuni Fanciulli. (Facendogli dielro le fischiate.) Via l via l... ah il Piagnone zoppo sciancato l... dálli, dálli, al gabbadeo l

Il Vecchio. (Andando e dolendosi.) Se avessi ancora la mia gamba sana, vorrei inegnarvi io a vivere.... mi lasciate fare, chè il Signore vi castigherà insieme con quelli che vi danno sotto, acciocchè insultiate i poveri vecchi. (Gridando, ed uscendo della piazza.) Ma voi altri non-sarete burlati nè presi a sassi alla mia età, perchè creperete giovani, creperete giovani,

I Fanciulli. (Gridando.) Via l'ipocritaccio!

Un Arrabbiato. Siete proprio valenti figliuoli ; tirate avanti. (Esce.)

II.

In questo entrano in piazza MENICA e LENA con un fordelletto sotto il braccio. Incomincia ad imbrunire. Un uomo con la capperuccia tirata sul viso le segue alla larga e si ferma sul canto della chiesa.

Menica Eccoci sulla strada, povere disgraziate.

Lena. Ora che siamo cacciate di casa nostra, non ci resta

altro che andare a San Marco.

Menica. Fermiamoci qua fuor della chiesa, Lena mia, tanto ch' io possa ripigliare il flato; son rifinita, ne mi bastan più le forze a camminare.

Lena. Mal nostro Signore ci vuol mettere alla prova.

Menica. Sarebbe meglio di entrare in Santa Maria; qua c'è uno scompiglio spaventoso, e due povere donne potrebbero correre de' gran pericoli.

Lena. Si fa notte, e per me direi di andare a San Marco; là troveremo aiuto, e qualche buona persona ci ricoglierà: andiamo, madre mia.... Ma ve l'ho detto io tante volte che la doveva finire a questo modo.

Menica. Ah marito cane! scellerato! peggio d'un cane! metterci sulla strada senza lasciarmi dire una parola, come fossimo due male femmine, di quelle che Dio ci scampi!

Lena. Gli era briaco per giunta, e vedrete che fra poco verrà a cercarci; mai ovi dico che non porrò più il piede in casa nostra.... No, poichè sarebbe perdere l'anima ed il corpo; stenterò la vita, ma morrò fanciulla virtuosa e timorata d'Iddio. (Piangendo.) Ah madre mial ho il cuore gonfio, che mi vuol quasi scoppiare. Che cosa abbiamo fatto noi per essere trattate così?

Menica. L'essere andate ieri a San Marco, ci fece venire addosso la tempesta.

Lena. lo voglio chiedere di Sandro. Alla fine egli mi promise che un giorno sarà mio marito, e non ci veggo male alcuno. Per me ho risoluto, e non mi lascio più rimovere.

Menica. La è cosa che non va bene, figliuola mia; se tu andassi in cerca di un giovane, si farebhero parlare le lingue cattive. Io sono vecchia, è i miei anni gli ho sulle spalle per qualche cosa.... e ne ho vedute tante a 'miei giorni, da sapere come vanno le facecné di questo mondo.

Lena. Ma, Vergine santissima, dove volete voi che andiamo, per esser sicure? Parenti non ne abbiamo, amici pochi, e questi anche di tal qualità da non poterne far su nessun fondamento; sicchè, o a San Marco, o da Sandro.

Menica. No, no, cerchiamo che madonna Costanza s'impegni per noi. Tu sai che la è meglio del pane quella benedetta signora, e tutta misericordia pei poveri tribolati.

L-na. Questo poi, si la è proprio degna moglie di messer Francesco Valori, ma anch' ella ha ora a pensare ai casi suoi; sapete che le sue case con queste risse d'oggi corrono grandissimo rischio. Ali padre l... la è cosa che non si crederebbe a vederla coi propri occhi. Cacciare di casa il suo sangue, metterlo a pericolo di capitar male, e perchè tutto questo 7 perchè 7 dii è forse esser cativa figliudo a, mane il Signore e adorarlo divotamente ? Qual peccato fo io, se voglio tutto il mio bene ad un giovane amato e stimato dai migliori cittadini, e tenuto in pregio come uno dei più onrati nostri arigiani? Ma la finirio lo, vedete. Non crediate, perchè fino adesso fui timida fanciulla, ch' io m' abbia a lasciar porre i piedi sulla gola; io amo, e l'amore sa far di gran cose.

Menica. Pare che ora tu voglia minacciar me, che non ne ho una colpa al mondo.

Alcuni Arrabbiati. (Entrando in piazza.) Ohe, donne! lasciate da banda le orazioni, e dateci un po' d' orecchio.

Lena. (Calandosi il velo sugli occhi.) Andiamo via da quegli sfacciati.

Menica. Entriamo in chiesa; non ti voltare indietro, ve'.
Un Arrabbiato. (Facendosi vicino alla Lena, per impedirle di entrare in chiesa.) Lasciatevi vedere, bella fanciul-

la. Tutto pel Signore, e niente per noi? La non va bene.

Altro Arrabbiato. Viaccompagnereno infino a casa vostra, perchè qua tra poco ci saranno tali diavolerie, da dare
a pensar bene agli uomini non che alle donne. Orsù, carina.

(Per pigliarle la mano.)

Lena. (Difendendosi.) Tenete le mani a voi, ne mi toc-

cate, sfacciato che siete.

Menica. Ora non saranno più sicure di camminare per la
via due povere donne? Vergognatevi!

L' Arrabbiato. Un come siete salvatiche!

Lena. Badate che ci avete prese in iscambio; andate pei fatti vostri.

## Ш.

In questo entra SANDRO seguito da alcuni Piagnoni, e viste le due donne, salta in mezzo ad esse, facendosi largo tra la folla.

Sandro. Ah faccia da capestro! togli questa, e guarda se la ti pare di giusto peso. (Dando una ceffata all'Arrabbiato.)

L' Arrabbiato. A me una ceffata, poltrone?

Sandro. (Caricandolo di busse, lo trabocca in terra.) nua, ma cento, manigoldo! (Alcuni Arrabbiati assalgono Sandro, il quale si fa largo a furia di percosse, aiutato dai Piagnoni.)

Lena. Sandro | Sandro !

Menica. (Cadendo rifinita sulle scalee di Santa Maria.)
Ah Vergine addolorata, difendetelo voi 1
Sandro Marranii fatoni targo o mal per voi tutti Fe-

Sandro. Marranil fatemi largo, o mal per voi tutti. Fatemi largo!

Un Piagnone, Ahimè, hanno i pugnali! sono ferito.
Alcuni Arrabbiati, Giù, giù, senza misericordia!

Sandro. (Traendo il pugnale.) Giù, neh? si tenga chi può: difendo la mia povera vita. (Ferisce un Arrabbiato.) Alcuni Arrabbiati. Gli è Sandro langiuolo! gli è quel

bravaccio! salva! salva! (Fuggendo)

Lena. (Saltando in mezzo.) Sandro mio, per la tua povera Lena, chétati, e non far peggio.... guarda la madre mia che sviene. Ah madre! (Corre presso alla Menica.)

Sandro. (Riponendo il pugnale.) Si ricorderanno di me per un pezzo coloro. Ma che facevate qua, in nome del Signore, è questa l'ora di uscir di casa? Ali donne i donne i

Lena: Sandro I prima di sgridarci, lasciaci parlare. Non sai tu che siamo state scacciate di casa per quel po di bene che volevamo fare ieri a San Marco, e che adesso, poverette, ci troviam qui nude e crude senza tetto, abbandonate da tutti?

Menica. Dove troveremo noi ricapito, meschine che siamo?

Sandro. Orsù! mi tenete voi, monna Menica, per gio-

vane dabbene?

Menica. Io si, vi tengo; e che vorreste dire?

Sandro. Senza metter tempo in mezzo, giacchè ho molte facende sulle braccia, che rogliono altro che parole, venite meco, e io vi porrò in luogo sicuro; ma bisogna risolver subito.

Menica. Ma che volete poi che abbiano a dire....

Lena. Pensino e dicano quel che vogliono. Deh! madre mia, seguiliamo la volontà di Sandro... Bada, che noi siamo nelle tue mani; difendici, aiutaci, ma non mettere a troppo rischio la tua vita. Se tu muori, sai chi ti terrà dietro.

Sandro. Non ti pigliar briga per me; venite meco subito, perche io ho a tornar qua per unirmi ai compagni.

Menica. Ma dove volete condurci?

Sandro. Ve lo dirò per via (Uscito della piazza Sandro con le donne, l' uomo che le seguiva di lontano, passa davanti alla chiesa, e va loro dietro.)

#### IV.

VANNI cartolaio, LOTTO del PECORA e lo STRACCIA-CAPPA. Il primo è armato d'una roncola, Lotto del Pecora ha un coltellaccio da beccaio, e lo Stracciacappa una mezza daga.

Lotto del Pecora. Ci faranno girar tutta Firenze quei manigoldi. Dicono che le hanno vedute a venire da questa banda, ma pare che abbiano voluto pigliarsi giuoco de' fatti nostri.

Vanni. Se le trovo, do loro di questa roncola sul capo, da quel Vanni che sono, e me le cavo dagli occhi per sempre.

Lo Stracciacappa. Non fare il pazzo, Vanni, chétati, e

lásciati guidare da noi.

Vanni. Ma che? credete voi che a me importi gran fatto di trovarle? Non le ho nemmanco pel capo, guardate.... Andiamo al convento.

Lotto del Pecora. Ma due donne sole con questo romore

potrebbero capitar male.

Vanni. Capitar male dici tu? Tal sia di loro; per me intanto ho smorbata la casa, e potrò vivere in santa pace co' miei buoni compagni, i quali non avranno a sentir più he noisse prediche della mia sciocca moglie e della sua savia figitiuola. Oh vogliamo goderci insieme li (Battendo sutla spalta di Lotto con la roncola.) Oh, se vogliamo spassarcela l' mi par d' esser tornato di vent' anni, proprio zitello.

Lotto del Pecora. Zitello mio, intanto non mi ammaz-

zare con la tua roncola.

Lo Stracciacappa, (Ridendo.) Una volta, quando si trattava di femmine, tu cercavi sempre il pel nell' uovo, ma ora pare che tu abbia mutato pensiero per la tua fighuola.

Vanni. Io non la tengo più per tale.

Lotto del Pecora. Bella cosa che hai tu fatto, Vanni, hella cosa i oh che cervello da far leggi che è il tuo I si direbbo che l'hai lasciato in fondo ai flaschetti di Carbone. Cacciar tuori di casa una giovane come la Lena, sulla quale tutti i bracchi di Firenze vorrebbero porre il dente l Non sai tu che anche il nostro messer Vincenzo Ridolfi le aveva fatto disegno sopra, e che voleva...

Vanni. (Interrompendolo.) Che diavolo ti ficchi in capo tu ? la gelosia ti fa diventar peggio d'un bufolo, peggio d'uno de' tuoi buoi. (Dandogli della mano aperta sulla fronte.) Uh bestione!

Lo Stracciacappa. A dirla proprio giusta, la è stata una gran brutta pensata la tua, Yanni; e non dovevi per nessun verso lasciarti tirar dalla stizza a mandar la Lena in bocca al lupo. Ora Sandro non istarà nella pelle dalla gioia; gil è caduto il cacio sui maccheroni, gil è caduto, che meglio di così la non gli poteva riuscire. Orsú, di' il vero: tu mangi il pan pentilo ora ?

Vanni. (Accendendosi di collera, e schiamazzando.) Mangio? mangio il canchero che ti roda, amico da corda! Ora scannatemi anche voi altri; qua; tanagliatemi, datemi il tormento, perchè ho fatto quel che andava bene... Amici neh ?... amici da forca! Guardateli costoro! veri carnefici dell' amicizia; è questo il conforto che date ad un povero disgraziato? Siete i primi a trovare a ridire su quello che fo, gridando su per le piazze il mio disonore, e dicendo quel che non direbbero nemmanco i miei nimici. Su via, lavoratecon le mani e coi piedi per farmi perdere la riputazione; dite che non son più quel Vanni dabbene, perchè ho cacciato di casa mia due scellerate che mi davano la malavita, due serpenti che mi volevano morto sotto colore di misericordia. Non sentivate anche voi altri impiccati, come ad ogni istante mi rimbeccayano, mi dayano sulla voce, mettendomi dayanti l' autorità di Santa Chiesa, anche quando si trattava di far bollire la pentola o di rifare i letti? Come m' intronavano le orecchie con continui piangistei, quand' io lasciava un po' correre la lingua?... ed jo doveva tenermele come due cose prelibate, acciocchè il mondo non avesse a biasimarmi, neh? Ora dovrò io andarle a cercare, e pormi ginocchioni davanti ad esse, e con le lacrime agli occhi baciar la terra, e chieder perdono ? così eh ?... anzi, se troverò Sandro, gli chiederò quella penitenza che crederà acconcia pel mio brutto peccato; così volete? (Agitando la roncola rabbiosamente.) Uh!

Lotto del Pecora. Non ti si può dir più nemmanco una parola, che pigli ogni cosa per un verso. Fa' quel che ti pare. Vanni. (Brontolando.) Fidatevi degli amici, fidatevi di

quelli che vi si mostrano tali, se volete rompere il collo.

Lo Stracciacappa. Orsu, andiamo in Duomo, e domani le snideremo. Vanni. (Seguitando a brontolare.) Dicono de' Piagnoni ? Ma i Piagnoni son cime di galantiuomini a petto di costoro che vanno a cercare il male come i medici... Sentirò poi il sermone del Malguadagno, perchè anch'egli sicuramente vorrà dirci sul a sua... Canchero I E così io andrò in canzone per la città a cagione degli amici.... che possiate scoppiar quanti site!

Lo Stracciacappa. Sta'cheto; guarda chi viene.

Lotto del Pecora. Al corpo di.... gli è proprio Sandro col suo pittore.

Vanni. Or bene, io gli vo incontro, e gliene tiro una con

questa roncola.

Lo Stracciacappa. Bada che dietro a lui vengono i suoi ribaldi; sarebbe meglio di andargli a parlar con le buone, per veder di cavarne fuori qualche cosa. Domandagli delle tue donne.

V.

Entrano dalla via de' Banchi SANDRO lanaiuolo e BACCIO DALLA PORTA, seguiti da altri di parte piagnona.

Vanni. (Agitando la roncola.) Ohe, Sandro! férmati un po', e rispondimi se vuoi che ti lasci vivere.

Baccio dalla Porta. Eccoci in ballo.

Sandro. Vuoi tu far quistione con me?

Vanni. Voglio che tu mi dica subito, ma subito, ve', dove sono le mie donne, perchè tu l'hai a sapere.

Sandro. Va', e chiedile a chi le hai date in custodia.

Vanni. Sandro, Sandro, tu la vuoi sul collo, ed io son qua per dartela. (Minacciando di ferirlo con la roncola.) Sandro. (Dando addietro d'un salto, e traendo il pu-

gnale. Nanni, va par le tue male faccende, e non mi dare impaccio, altrimenti ti servirò di quel che vai cercando. Sai hi lo non sono uomo d'aver paura nè di te nè de fuoi compagni, e che se non fosse per non far displacere alle tue donne, e per onor di mondo, con questo mio pugnaletto mi serei già ingegnato di mostrarti quel che meriti per le tue ribalderie. (I Piagnoni si fanno appresso a Sandro, e cavano le armi.)

Lotto del Pecora. Chi più ribaldo di te, eretico ipocritaccio. Lo Stracciacappa. Che vorresti dire, bravone?

Baccio dalla Porta. Orsul finiamola, e andate pe' fatti vostri.

Sandro. (A Vanni.) Ma che credi tu di fare, guardandomi con quegli occhi, come se tu volessi mangiarmi vivo? (Ridendo.) Sono Sandro lanaiuolo io, e uomo da renderti buon conto; ma se te lo sei scordato, bada qua, questo mio pugnale te lo farà venire in mente.

Vanni. So che tu sei di que' Piagnoni, i quali non si fanno uno scrupolo al mondo di uccidere; ma anche tu hai trovato l' uomo. Orsúl dove sono nascoste quelle scelleratissime femmine?

Baccio dalla Porta. Voglio provarmi a mettere una buona parola. (A Vanni.) Via, Vanni, le son cose da non si credere: vergognatevi una volta a usar codesti brutti termini e modi; tornate in voi stesso; e diportatevi come cristiano e fiorentino, se non volete perdere l'anima nisieme col corpo. Qual costrutto cavate voi a perseguitare la buona gente, guastando l'opera di Nostro Signore 7 Non v'accorgete che sicte più ninico suo che nostro, seguitando a questa guisa?... Ab! bisogna dire che v'abbiate sulle spalle dei gran peccatacci, se, ner casticarvi, il Signore vi todie il lume della ragione.

Vanni. (Infastidito) Se bene io non m'intenda gran fatto di pitture, tuttavia amo meglio di vedervi a scaeazzar tavole, ana chè di sentirmi ad intronar le orecche con le vostre prediche, le quali, vi deco io, che non hanno nè modo ne grazia, e son neggiori cento volte de' vostri impratti.

Baccio dalla Porta. Già tutta Firenze conosce voi e me, e se non fosse per riguardo di mondo....

Lotto del Pecora. On siete conosciuti da un pezzo l ma oggi soltanto si fara la giustizia a misura di crusca.

Vanni. Orsúl qua si consuma il tempo in parole che non rilevano un frullo. Dove sono quelle ribalde? Dite presto, se non volete che togliamo al boia la briga d'impiccarvi.

Sandro. Senti, Vanni, quel che t'ho a dire, e ficcatelo been in capo. Se io non avessi faccende di maggior importanza, vorrei proprio adesso insegnarti il modo di procedere cogli uomini dabbene; ma sai che ora il mio solo pensiero debbi esser quello di aiutare i poveri innocenti perseguitati, quindi bisogna che, ancora per un po' di tempo, io ti lasci svolazzare a tuo modo. Domani forse, se non saremo morti, ci vedremo, e ti darò tutte le soddisfazioni che vorrai, e per

giunta ti dirò anco di quelle cose che non hai in mente di chiedermi. Intanto adesso lasciami andare pe fatti miel, e tu va pe tuoi, perchè, se mi tieni ancora in parole, tu corri rischio di metterci la pelle prima del debito tempo. (Gti volta le spalle, e va ad unirsi a' suoi compagni, i quali entrano con luti in chiesa.)

Vanni. Ah paladino posticcio! fai il bravo perchè hai teco i tuoi ribaldi, eh?... ma la non andrà sempre ad un

modo. Ci vedremo al convento.

Lotto del Pecora. lo metterei pegno che le tue donne si son poste sotto la salvaguardia del frate. Il Malguadagno. (Entra in piazza, e fa cenno a Lotto.)

Ohe!

Lotto del Pecora. Siamo a tiro ?

Il Malguadagno, (Uscendo di piazza,) Subito.

Vanni. Abi! mi duole di lasciar vivere ancora quello scomunicato che è là dentro a bestemmiare. (Accemando la chiesa di Santa Maria.) Mi basterebbe il cuore di sattare in chiesa, e di scannarlo davanti all'altare, quell'eretjoo cane.... lasciatemi... non mi tenete. (Gridando verso la chiesa.) Vien fuori. bravone. set ti àl'animo di uscire.

Lotto del Pecora. (Tirandolo via.) En! vieni in malora, che ci aspettano.

Lo Ŝtracciacappa. Al convento ci riuscirà meglio ogni

voi altri

cosa, lascia fare a noi.

Vanni. (Divincolandosi fra i compagni, e cercando di
uscir loro di mano.) Non mi tenete dico... faro quistione con

Lo Stracciacappa. Andiamo a San Procolo. (Escono della piazza, conducendo Vanni a forza.)

## VI.

VINCENZO RIDOLFI e il LISCIADIAVOLI, incontrandosi faccia a faccia.

Vincenzo Ridolfi. To', gli è proprio lui il manigoldo! La par cosa da non si credere ch' io t'abbia sempre ad aver tra i piedi! Che fai si scioperato, ora che abbiamo il maggior bisogno di te. Dove se' stato tu?

Il Lisciadiavoli. Messere, voi non avete a saper questo.

Mi avete dato commissione di ardere le case de' vostri nimici, e sarete obbedito a puntino. Anzi, la prima che andrà in aria sarà quella del Cambini.

Vincenzo Ridotß. Non ti pigliar briga per quella casa; ingegnati intorno a quelle del Valori, nè t'impacciare d'altro... a quella del Cambini ci penserà il Malguadagno: Vanni.... in somma lasciane la cura a me.

Il Lisciadiavoli. (Ghignando.) Messere, fra noi due la va del pari, e vi dico lo che non vincerete la pugna.... Ora voi sapete dove Sandro lanaiuolo ha nascosto la Lena, neh?

Vincenzo Ridolfi. Come fai tu a dir questo?

Il Lisciadiavoli. E voi sapete meglio di me che lo so io pure, ci siam veduti, messere... ci siamo scontrati. Il Lisciadiavoli ha certi occhi che vedon per di sotto le capperucce.

Vincenzo Ridolfi. Ribaldo!

H Liscindiavoli. Ma vi prometto io che su quella fanciulla volete far de' disegni falliti; portate la cosa in pace, perchè la è una mia fantasia. Quella fanciulla morrà o finirà in man di Sandro, anzichè cascarvi tra le unghie; abbiatelo per fermo.

Vincenzo Ridolf. Orsú t u farnetichi, secondo il solito, no ora posso gettare il tempo teco. Pensa a fare il tuo debito se non vuoi ch' io ti cavi il ruzzo del capo.... Ora io vo dai Tornabuoni per la faccenda del Valori... ma, data giù la furia d' oggi, c' inetnederemo neglio. (Esce della piazza.)

# VII.

Il Liscialianoli. Va' pur là, chè con me la falli di grosso. (Impensierito.) Se dico a Vanni dov' è nascosta la figliuola, e' corre a pigliarsela.... da me solo non sono buono a rimoverla... Sandro è al convento, e finiti questi romori, la Lena torna in casa il padre... Sandro è tutta cosa di Marcuccio Salviati, il quale si metterà con le mani e coi piedi ad aiu-ralo, sicchè ad ogni modo io resterò a denti secchi. (Ridendo amàramente.) Ma che sorta di fantasia mi gira adesso pel capol che ho a fare io con la Lena, e che debbe importare me che la vada a finire nell' um modo o nell'altro? (Baltendosi della mano sul petto.) Qui dentro c'è stato un po' di tutto quando io credeva alle buone dimostrazioni degli uo-

mini, ma ora non ci debb' essere più nulla. Se mi rivenissaaddosso la peste dell' amore, tutte le onorate virtù che inipaccio... No1 voglio far contro al Ridolfi, per la sola ragione
ten m' ha scheraito, e perchè i signori non banno a cavarsi
poi tutte le loro voglie, nè a spuntarla sempre. Intanto gli è
meglio di lasciar correr l'acqua per la china, giacchè lo
scompiglio d'oggi avrebbe a termingre la lite; ma se il fuoco
dovesse gabbarni, i omi do i per me la più rigorosa penitenza del mondo; forno a diventare uomo dabbene. (Esce di
piazza per la via de Banchi.)

# VIII.

SANDRO lanaivolo e BACCIO DALLA PORTA escono della chiesa, seguiti da molti Piagnoni.

Sandro. Ora ci siamo quasi tutti; gli altri che mancano verranno alla meglio, giacchè non è ben fatto di tardar più a lungo.

Ūn Piagnone. (Giungendo frettoloso.) Sandrol vieni subto a San Marco, per l'amor di Nostro Signore, che Firenze è tutta a soqquadro. Hanno già levato il romore in Duomo; il popolaccio grida., e i Compagnacci minacciano e feriscono a più non posso. Abinelè tutti sono contro di nol in arme, e vanno a dar l'assalto al convento. Ah Meschini noi l siamo begli e spacciati.

Sandro. (Salendo sulle scalee di santa Maria.) Meschino quel poltrone che si lamenterà come una femminetta, anzichè fare opera da uomo e da cittadino. Incomincerete a piangere quando non avrete più nè braccia nè cuore.

Baccio dalla Porta. An madonna! aiutateci voi che potete!

Altro Piagnone. (Sopraggiungendo e gridando.) Messer Francesco Valori ti ordina di venir subito a San Marco con noi.

Alcuni Piagnoni. (Venendo a corsa dal Duomo.) Aiuto! aiuto! Ci toccó di finggir di chiesa: i Compagnacci non lasciano far la predica. Sandro! siamo nelle tue mani.

Sandro. Unitevi meco in buona ordinanza, e andiamo senza paura. Ricordate che ora si va a morire, e colui che non

avesso ben fitto nell'anima questo pensiero di metter la propria vita per la salvezza della città, torni indietro, e vada a casa a flure con le sue doine. Ora non si tratta di faccenda privata, ma della patria e della religione, intendete della nostra santa religione, la quale ci rendeva sicuri e liberi, e che adesso si vorrebbe adoperare per metterci la catena al collo un'altra volta.

I Piagnoni. (Gridando.) Viva Cristo!

Una vecchia. (Sporgendo il capo da una finestra al terreno d'una castta vicina alla chiesa.) Chi predica qua?... Ah Madonna santissima! c'è tumulto in Firenze. Ahimè el Geri, anche tu in mezzo al subbuglio! Ah povera di me, che cosa veduno i miei occhi! (Gridando.) Marito mio, marito mio! non ti mettere a pericolo, chè sei vecchio, nè le sono tresche per te. Sei vecchio... Pensa alla tua Masa.

Il Piagnone. Le non son brighe da donne! lasciami operare secondo il mio debito, e se vuoi farmi un po' di bene, mettiti a dir la corona, e prega la Beata Vergine ch' io abbia

a tornarti vivo a casa.

AtcuniPiagnoni. Madonna; non si conviene svilire i buoni cittadini, nè scoraggiarli coi piagnistei.

La vecchia. Abl Geri, tu mi vuoi sotterrar presto. (Si

ritira.)
Sandro. (Traendo il pugnale.) Fuori i pugnali, e a San
Marco.

I Piagnoni. (Traendo i pugnali.). Viva Cristo!

Sandro. (Uscendo della piazza, seguito da' suoi.) Uniti come fratelli, uniti come gli sventurati, e con animo deliberato e sicuro. Viva Firenze!

#### IX.

A pena uscili gli ultimi Piagnoni, incomincia alla lontana un romore sordo, dalla via dei Banchi, che va di mano in mano crescendo. Lungo la detta via 'adonsi chiudere gli levata entra, in piazza con armi d'ogni maniera, accalcandosi, uriando e spingendo; alcuni de' Compagnacci vanno tra la folla con lorce accese nell' una mano, e nell'altra la marra. Altri recano scale, corde ed istromenti per demoltre il convento, e mandano grida infino al cielo.

Commessari e mazzieri della Signoria cercano di farsi largo e di acchetare il tumulto, ma non riescono a nulla. Dalle case della piazza sporgono il capo alcune donne, e fatto il segno della croce si tirano dentro spaventale. A poco a poco la piazza torna vuota.

La vecchia. (Con un lumicino fuori della finestra, chiamando a bassa voce.) Monna Felicita! monna Felicita!

Un' altra vecchia. (Aprendo pian piano una finestra

vicina.) Che volete, madonna Masa?

stró è fuori di città?

La vecchia. Ahimèt il mio Gerl è nel hallo. Vanno a disfare il convento, e tutta Firenze andrà a fuoco e fiamme, lo sono sola in casa senz' anima nata che mi possa far cuo-re.... Ah, Madonna dell' Impruneta, che fracasso! Siamo giunte al di del giudizio.

L'altra vecchia. Perchè non l'avete chiuso in casa il

vostro Geri?

La vecchia. Come aveva io a fare per tenercelo? Il vo-

L'altra vecchia. Si, gli è andato a Peretola; tornera domani, e chi sa come troverà la nostra sconfitta Firenze, e la sua novera donna!

La vecchia. Troverà un mucchio di cenère, ve lo dico io.... Ah, Madonna! mi par di sentire a sonare.

L'altra vecchia. lo vo dentro a dir la corona. Fate anche voi.... (In questo la campana di San Marco suona a martello.)

La vecchia. Ah Madonna! Gesù! In manus tuas, Domine.... Il convento domanda aiuto!... (Lasciando cadere il lumicino sulla via, il quale si spegne, leva le mani al cielo, e grida.) Mater misericordiæ!

## PARTE OTTAVA.

IL CONVENTO E LA CHIESA DI SAN MARCO.

.

#### La Libreria.

Fra GIROLAMO SAVONAROLA, FRANCESCO VALORI, PAGOLANTONIO SODERINI ed altri cittadini di parte piagnona. Fra Girolamo è in abio sacerdotale, e di stanno intorno i suoi Frati, tra i quali Fra MALATESTA SAGRAMORO e Fra DOMENICO DA PESCIA. Nelta chiesa vicina va crescendo lo scompiglio, e odonsi spesse archibugiate e grida di popolo. Più lontano pure si fa sentire il tumulto della plebe che è sulla piazza di San Marco e intorno alle porte della chiesa per alterrarle. La campana del convento suona, a marlillo.

Fra Girolamo Savonarola. (Avviandosi per andare in chiesa.) Lasciatemi andare incontro a costoro. Nostro Signore mi chiama per la bocca di que' peccatori, ed io debbo obbedire. Figliuoli miei, l'ora è battuta.

Alcuni Frati. (Si gettano ai piedi del Padre, e cercano di trattenerto; chi lo piglia per le mani, chi per i vestimenti.) Ah, Padre reverendo, non v'arrischiate ad uscire!

Altri Frali. Usciremo noi prima, e col nostro sangue accheteremo la rabbia dei cattivi.

Francesco Valori. Padre, se amate ancora la nostra Ficnze, per quella santa parola che avete qui seminato, e che vi frutterà la gloria dei Beati, debt abbiate cura della vita vostra, nella quale sta ancora tutta la nostra libertà. Il vostro martirio porterà con sè la rovina della nostra città: gli è vero che voi guadagnerete il ciele, ma i nostri miseri cittadini perderanno quel che v' lia di più caro in terra, di più desiderato m mezzo ai tempi vigilacchi che corrono. Sapete quel che mi dico; spender la vita per la salute di quelli che restano è debito, guastarla senza costrutto è peccato; giacchè, quando l'uomo reca più giovamento vivo anziehè morto, e' debbe vivere.

Fra Girolamo Suzonarola. (Con viso sicaro e con voce repressa.) Gli è già da un pezzo ch' io son parato alla morte, e questa al certo è la volontà del Signore. Chi vi fa credere che essa non sia per fruttare un qualche bene alla feda inflaca indita, agli animi tiepidi di coloro che non si danno una binato ando di questi nostri pericoli? Ricordate che mente umana non può entrare nelle recondite vie del Signore, e che non cade gocciola di sangue per la religione quaggiù in terra, prima che nella sua misericordia Egli non le abbia preparato un luogo tra le più splendide gemme della sua corona nei cieli. Beato l'uomo che combatte con intrepida pietà nella vita terrena per guadagnarsi quella immortale.

Pagolantonio Soderini. Ma intanto il tumulto va crescendo, e noi qui corriamo grandissimo pericolo. Padre, lasciate

che procuriamo di radunar popolo.

Un Cittadino. Scampiamo almanco quelle povere donne che sono giù nell'orto.

Altro Cittadino. Le porte della chiesa sono già serrate, e Dio non faccia che s' aprano a forza.

Un Frate. Si può uscire ancora per la porta dell'orto.

## II.

Entra una moltitudine di Donne coi loro bambini, le quali vanno a porsi intorno al Padre Girolamo.

Una donna. Reverendo Padre, scampateci I deh, almanco salvate il mio povero figliuolo!

Altra donna. (Correndo presso ad un Piagnone.) Ah, marito mio, io ti voglio morire vicino!

Un Piagnone. Siete qua per farci cader d'animo, eh? Francesco Valori. Bisogna procurare che queste donne se ne vadano.

Fra Girolamo Savonarola. Mie buone sorelle, non abbiate paura, chè il Signore non vuole ancora la vostra vita. Scendete coi vostri fanciulli nell'orto, e troveremo modo a farvi uscire.

Una donna. (Ponendosi arditamente vicino ad un popo-

lano armato.) Nostro Signore mi ti diede nel giorno del gaudio, acciocche io non ti abbandonassi in quel del pericolo. (Volgendosi al Padre Girolamo.) Datemi la benedizione, revorendo Padre; ed io resterò qui a difendere la vostra e la mia fede.

Il Popolano. Va'a casa, moglie mia, e vivi; chè se ho io a morire stanotte, gli è poco male, purchè i nostri figli ti

Francesco Valori. (Parlando ad alcuni Frati.) Accompagnatele nell'orto, e fatele uscire. (Volgendosi al popolano.) E vol, messere, unite una mano dei nostri, e conducetele alle case loro. (Le donne coi loro bambini escono mischiatamente.)

Il Popolano. Venite meco. (Volgendosi al Padre Girolamo.) Reverendo Padre, esco; ma tornerò al sicuro.

Alcuni Piagnoni. (Uscendo col popolano.) E torneremo anche noi con l'ajuto.

# III.

Fra Girolamo Saconarola. Che feci io mai a questi Fiorentini, acciocchè avessero ad esser tutti contro di me? Che fece il povero frate, predicando l'amor di Gesù e la libertà, figlia delle sue vistere? Gli è a questo modo che i tristi mi pagano le mie vegile, i miei patimenti? Mosser Francesco, ora conosco il mio peccato. Volli che Firenza avesse un libero ed onorato governo, e per questo fui rigido contro i cattivi costumi. Vidi la città della superbia piena di sozzure, e, inspirato dal Maestro, mandai ad essa la mia voce, e adoperai di ammonirla a venire al ben vivere. Ma questa mia voce era troppo molesta, e....

Francesco Valori. (Interrompendolo.) Si, Padre, noi siamo peccatori, e la nostra colpa davanti a quelli che disertano i nostri paesi non avrà mai perdono. Abbiamo desiderato il bene della città, e questa è doglia di cuore per quelli che vogliono impinguarsi tiranneggiandola.

Un Piagnone. (Entrando armato.) Reverendo Padre, i nimici nostri sono intorno alle porte, e s' ingegnano di atterrarle. Aiutateci voi con le preghiere, perchè le armi non bastano.

Un Cittadino. Pensate che qua dentro ci sono tanti po-

veri innocenti, i quali hanno creduto nelle vostre parole: provvedete dunque.

Fra Girolamo Savonarola. (Volge gli occhi al cielo, ed alza la destra minacciosa.) Italia | Italia ! che t' ho io fatto? t' ho chiamata a penitenza in nome dell' Altissimo, e ti posi davanti le tue sciagure, dicendoti che il flagello stava per venirti addosso, e che io era l'indegno stromento dell'opera di Dio.... Ma tu non hai creduto, perchè il Signore ti usò misericordia infino adesso, e ti dái a credere che l'anderà sempre ad un modo. Roma! Roma! non ti rallegrare di questo fuoco, che m'hai suscitato contro, chè l'aria è piena di spade, e ad un cenno del Signore esse pioveranno su te, e muteranno il tuo gaudio in miseria. Iddio ha data la sua sentenza, e non si può tornare più indietro. Tu se' inferma di percati e di tribolazioni, e nel giorno dell'angustia vorrai convertirti, e non potrai : vorrai pace col Signore, e non ti sarà data; vorrai pace con te stessa, e non la troverai, perchè sarai tutta perturbata e smarrita. Vorrai pace co' tuoi nemici, ed essi ti risponderanno: Noi siamo il flagello di Dio; fa' prima di metterti in pace con Colui che ci manda.... Oimèl io veggo monti di morti ingombrare le tue piazze, fiumi di sangue scorrere per le tue vie .... (Pigliando in mano il Crocifisso, e rivolgendogli la parola.) Oh mio Gesù, che vuoi tu fare di tanti cadaveri : a che inaffiare la desolata Italia col sangue de' suoi figli ? Non basta quello che tu spandesti al cospetto della terra attonita per i peccatori, quello che spargi ancora ogni giorno per le enormità de' tuoi pessimi servi, questo che correrà ora.... prenditi il mio, e perdona I (Cadendo in ginocchio, e lacrimando, strettosi il Crocifisso al petto.) Prenditi il mio, chè sono peccatore, ma campa gl'innocenti.

I Frati. (Cadendo ginocchioni, e gridando insieme.) Togliti il nostro, Iddio di misericordia i (Il tumulto va crescendo nella chiesa.)

Francesco Valori. Firenze s' avrà prima il mio.... Padre, io vo alle mie case; aspettatemi, e tornerò.

Pagolantonio Soderini. No, Francesco, no; se esci di qua, tu se' morto.

Sandro. (Entra armato di picca, cogli abili scomposti e imbrattati di sangue.) Reverendo Padre I messer Francescol è venuto un bando per parte della Signoria, col quale si ordina a tutti i secolari di uscir di chiesa. Molti, preso il salvo-

BEVERE.

condotto da quei di fuori, se la sono còlta, sicche siamo rimasti in piccolissimo numero. E dicono per giunta, che ora avremo a discorrerla con la guardia della piazza, che viene ad espugnare il convento.

Alcuni Piagnoni. (Di Iontano.) Sandro ! Sandro!

Sandro. (Gridando.) Fate un po'di per voi, e lasciatemi pigliar flato. Dov' è la carità? (Volgendosi a' Valori.) In sonma. messere?

Francesco Valori. Io non credo in questi bandi,

#### IV.

Fra Benedetto Miniatore. (Entra vestito d'un armatura d'acciaio tulta irrugginita, sopra la quiale porta la tunica di San Domenico. Ha un celatone in capo senza pennacchio, la targa nelta sinistra, e una-tunghissima tancia nella dritta.) Largo, Largo, Anti son qua anchi o, fratelli, e mi pare di non far peccato, se sotto la tunica dell'Ordine ho l'armatura. (Volgendosi al Saconarola.) Reverendo Padre, io vo giù; andiamo, Sandro, e vedrai che Fra Benedetto minia con l'arme mezio che col vennello.

Fra Girolama Savonarola. (Seceramente.) Figliuolo mio, andate subito a disarmarvi, e ricordate che non son queste le armi del religioso, ma si quelle dell'uom mondano. Noi abbiamo qualche cosa che giova di più. Con quali armi venne a combattere in terra il nostro Moestro? Con la carità, l'umillà, la pazienza. Andate dunque a riporre quelle armi, se non volete ch'io abbia a piangere anche per i miei figliuoli.

Fra Benedetto. (Chinando il capo.) Padre reverendo, io non ho nulla a ridire; ma badate che quando le cose son giunte a certo segno, non bisogna guardarla tanto nel sottile.

Fra Domenico. (Gridando.) Fra Benedetto, già che siete armato, andate giù in chiesa.

Fra Benedetto. Ma a chi ho io a dar retta ora?

Fra Domenico. Padre Girolamo, noi possiamo morire, ma non abbiamo a volere che gli altri....

Alcuni Piagnoni. (Entrando.) Sandro l Sandro l appiccano il fuoco alle porte. Aiuto l aiuto l

Fra Malatesta Sagramoro. Padre, date luogo a pensicri più temperati. Pensate che questi novizi non dureranno per certo, come noi, alla prova. Per me son parato al martirio, e non mi spiccherò più da voi, ma....

Sandro. Io direi che le loro Signorie reverendissime pigliassero le armi in mano. Volete voi lasciarvi scannare, e sporgere il collo come agnelli al coltello del beccaio? Qua siete a un pelo della morte, intendete? A un pelo della morte.

Francesco Valori. Compagni miei, io vo alle mie case.
Pagolantonio Soderini. Ora i Ridolfi e i Tornabuoni
l'hanno spuntata. Hai fatto bene a confessarti e comunicarti
stamane.

Francesco Valori. Sono presto ad ogni cosa. (Esce.)
Pagolantonio Soderini. (Correndogli dietro.) Vai al ma-

cello. Francesco; vai al macello.

Fra Girolamo Savonarola. (Guarda dietro al Valori senza parlare, e poi, dando in pianto, esclama): Requiem æternam dona ei, Domine.

. Sandro. Lo fate dunque per morto? Firenze è spacciata: andiamo anche noi a fare il nostro debito. (Si avvia per discendere in chiesa.)

Fra Girolamo Savonarola. Aspetta, Sandro; fermatevi tutti qui per poco, e mettetevi bene in cuore le parole che vi dirò adesso.

Alcuni Piagnoni. Dite su, reverendo Padre.

Altri Piagnoni. Ma ricordate che siamo in fin di morte, e che vogliono esser fatti e non parole.

Fra Girolamo Savonarola. (Lecando il Crocifisso.) Chi è che parla qui a questo modo? Dove se n'è ita la fede de miei figliuoli?

Sandro. Padre, bisogna scusarii, perchè non tutti sona santi come voi. Che per la vita vostra non siate in abgusta, questa è cosa che va pe' suoi piedi, giacchè potete ridervela di tutte le armii di questo mondo, ma gli altri... non dico per me, che vi terrò la fede infino a tanto che mi resterà un briciolo di vita, ma gli altri... quando la pelle è in pericolo, cominiciano ad aver paura.

Éra Girolamo Savonarola. (Accennando il. Crocifisso.) Ma no vedete questo crocitisso figlio di Dio, che gocciola sangue dalle sue piaghe per le vostre sciagurate parole? Oh mio Gesti i tu torni a sudar sangue per dolore; i tuoi figliuoli ti rimettono sul legno della croce, ed una lieve tribolazione fa scordar loro quel che tu patusti per amore degli uomini.

Alcuni Piagnoni. (Ponendosi in ginocchio.) Ah! Signore,

2 .....



dà a' tuoi poveri figliuoli coraggio: ah l' Madonna Santa, intercedi per noi.

Altri Piagnoni. (Sopravvenendo.) Padre, Padre, giù in chiesa si pugna da disperati: aiuto l

Fra Girolamo Savonarola, Figliuoli miei, fratelli miei, non vacillate; voi avete testimoniato delle mie opere buone, siete la mia corona; perseverate nella vostra fede, chè il martirio mi sarà letizia, e il vostro vivere, anche dopo la mia morte, sarà la più acerba rampogna per tutti i miei persecutori. Durate nella fede, ed io continuerò a vivere nelle vostre opere. (Volgendosi a' suoi Frati, ed avviundosi.) E voi levatevi, e seguitemi pel convento; - questa è l'ultima processione. (Tutti i Piagnoni lo circondano, e cercano di toccargli la tunica: alcuni gli chiedono la benedizione, altri gli baciano le mani. I Frati lo seguono a coppia a coppia, fuorché Fra Benedetto Miniatore, il quale di soppiatto va a nascondersi dietro di alcuni Piagnoni. Fra Girolamo intuona un salmo, ed esce della libreria. Intanto il romore si fa sempre più spaventoso nella chiesa. I Piagnoni discendono insieme aridando): Viva Cristo I

Sandro. Andate giù, fratelli, ch' io vengo subito. Fra Benedetto. Nè io mi farò aspettare un pezzo.

cessione con gli altri?

Sandro. Fra Benedetto, perchè non siete andato in pro-

Fra Beneletto. Ti pare ch' io sia vestito in modo da andare in volta salmeggiando? Figliuolo mio, ora bisogna cantare con la pieca albassata e il pugnale a cintola, perchè il Signore dice: aiutati che anch' io tri aiuterò. Giù in chiesa veriati come io dico le orazioni quando si tratta di menar le mani. (Pigliando un lume, e andando vicino ad uno scaffale della libreria.) Ma già che mi viene in mente, voglio mettere in salvo le mie sfortunate fatiche.

Sandro. Che? volete accoppar gli Arrabbiati a furia di Messali?

Fra Beneletto. (Levando da uno scaffale un libro tegato in pergamena con fermagli d'argento.) Vedi, Sandro; quest'Uflizio è miniato da me, e tutti quelli che l'han veduto, dicono che è lavoro ragionevole; sicchè non voglio che casoni nelle unghie di quei cani arrabbiataci ignoranti, che noci vedrebbero altro di buono, che queste borchie d'argento. So lo la fatica che ci ho speso intorno, e il tempo che m'è ecato. (Pomendaelo sato la tunica.) Con questo sul petto potrò stato. (Pomendaelo sato la tunica.) Con questo sul petto potrò

dire d'aver rinterzata l'armatura; e se sarà volontà del Signore che m'ammazzino stanotte, bada, Sandro, che hai a levarmelo di sotto l'abito, e tenerlo per tempi migliori. (Si asciuga gli occhi con un tembo della tunicà.)

Sandro. Perchè piangete, Padre? La lancia in mano e le

lagrime sugli occhi non vanno d'accordo.

Fra Benedetto. Ehi, Sandrol ora non è nè il Fiorentino, ne il Frate che piange, sai? — Gli è il pittore. — Tientelo bene in memoria per non mi credere uomo da poco.... Ohl andiamo a basso. (Avviandosi.)

3 - 1

Baccio della Porta. (Entra tutto affannato con una tavola mezzo dipinta sotto il braccio.) Ahime i me l'han guasta coi sassi.

Sandro. Da dove domine sbuchi fuora tu? T'han rotto la testa?

Fra Benedetto. Dove corri così intronato, con quell' im-

paccio sotto?

Baccio dalla Porta. (Mostrando loro la tavola sulla quale è dipinta la Beata Vergine col Bambino.) Peggio che la testa. Ho avuto una sassata nell'anima; e guardate che sassata Dalla finestra della stataa, dove soglio lavorare pel Padre Girolamo; vengono-sassi che paion poponi, ed è la cortesia degli Arrabbiat che celi tira. Intanto chi os tava facendo fardello delle mie robe, per iscamparle dalla furia di quei ribadi, mi capitò dentro un associ che pareva lanciato da unangano, il quale mi ha concio la Beata Vergine a questo modo. E pèr buona misura "h aguasto anche la masina del Bambino. (Correndo attorno per la salca). Ablimbil dove potrò io riparare la povera mia persona, se perfino la Madonna è trattata a questa guisa?

Sandro. Almanco adesso dovresti far segno d'uomo, e

imparare qua dal nostro Fra Benedetto.

Baccio dalla Porta. Si, si, da Fra Benedetto imparerò a miniare io, e non a fare il soldato, chè la non è arte mella quale io possa uscirne con onore. E'mi par già d'aver le budella in un catino in questo scompiglio; e nella mia camera, quando mi piovevano quei berlingozzi che sai, ho fatto voto a Dio di vestir l'abito di San Domenico, se mi campa da questa diavoleria.

Fra Benedetto, Che? vuoi tu lasciar l'arte?

Baccio datla Porta. Se la pigli chi vuole. Non voglio pensar più nè ad arte nè ad artefice, e darò un maladetto calcio al mondo e a tutte le sue brighe, che il canchero se le mangi!

Un Piagnone. (Sopravvenendo.) Sandro mio, vieni giù, nè consumare qua il tempo senza costrutto. Senti che baccano! (I Frati, alla lontana, salmeggiano in processione, e nella chiesa cresce il romore. Da una banda le orazioni, e dall'altra le bestemmie. Ali Madonna ! senti, Sandro ? (Esce.)

Sandro. Vengo, vengo. Sono rifinito, e pure bisogna seguitar la danza. Baccio, va'almanco per me dove sai, e pro-

cura di veder quelle poverette, e di consolarle. Baccio dalla Porta. Sentite, Fra Benedetlo, che sorta di

piaceri domanda costui? Tu mi vuoi veder sotterrato prima che morto; è questo l'amore che hai per il tuo Baccio? Mandarmi diritto in bocca a quei cani, me che sono più conosciuto del debito, e che ho tutti gli Arrabbiati che mi vogliono un male di morte. No, no, coloro non hanno a fregarmela, infino a tanto che il Signore mi tien gli occhi aperti e il cervello sotto la berretta. Domani, se sarà data giù la stizza, uscirò, e m'ingegnerò d'aiutarti.... e poi, non ti pare ch'io abbia fatto abbastanza per te, lasciando che tu mi mettessi dentro ne' tuoi garbugli infino alla gola? vuoi tu che dietro alla roha ci vada anche la persona? Non sono mira il tuo messer Marcuccio Salviati, che è un bravone di mestiere, io. Alcuni Piagnoni. (Dalla chiesa.) Acqual acqual le porte

ardono come paglia! Fuoco! acqua!

Fra Benedetto. (Correndo giù con la tancia abbassata.) Lo smorzeremo col sangue, (Baccio dalla Porta prega sottovoce.)

Sandro. Ah, povero Sandro! con l'anima in convento, il cuore nella Lena, e il capo all'altro mondo, che domine può fare il braccio? Andiamo giù. (Asciugandosi la fronte.) Vieni anche tu, Baccio, che almeno aiuterai a trasportare i feriti.

Baccio dalla Porta. (Allontanandolo con la mano, ed alzando misuratamente la voce.) Ostende nobis . Domine . misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis.

Sandro. (Tirandolo per la cappa.) In malora! vieni giù.

Vuoi fare tutta una processione da per te solo qui in libreria.— Ohimè, tu hai smarrito il cervello!

Baccio dalla Porta. (Gridando senza badargli.) Adjuva nos. Deus. salutaris noster!

Sandro. (Lo lascia, ed uscendo grida.) E il diavolo che ti porti il Iddio mel perdoni!

Baccio dalla Porta. (Proseguendo a gridare.) Et propter gloriam nominis tui, Domine, libera nos. (Si rotge attorno.) Pare cosa da non si credere! Tutti vogliono tirare nel ballo me, che non sono atto a torcere un capello ad un bambino: e la mia mala ventura mi mette sempre in nuove tribolazioni. Se Vanni giunge a sapere dove si trovano le sue donne, se la piglierà meco... Ah, Baccio l Baccio l tu purghi ora i peccati degli altri. Uh! se potessi trovar qualche gretola a battermela.... ma prima lasciami imbucare questa povera tavola. (Mentre sta per uscire, gti Arrabbiati levano attissime grida nell' orto e nella parte più lontana del chiostro : dalla tibreria si sente il romore dei cassoni sconficcati e delle suppellettili che quei furiosi vanno saccheggiando.) Ah! Madonna dell' Impruneta! che gli abbiamo finalmente in casa! Ora mi do per morto, sicchè non mi resta altro partito a prendere che di chiudermi in trappola con gli altri, e se porto fuori la pelle intiera, diventar da ultimo Fra Bartolommeo da San Marco. (Esce. Appena uscilo Baccio, irrompono netta libreria qti Arrabbiati, con torce accese, ma non trovando nulta di buono a rubare, tempestando è minacciando tornano indietro, e vanno a frugare per le celle dei frati.)

### VI.

### La Chiesa di San Marco.

La chiesa è piena di Arrabbiati e di Piagnoni che vanno combattendo con armi d'opsi maniera. Sulta piazza si fa grandissimo romore intorno alla porta maggiore, la quale è a ncora chiusa. Le altre sono guardate da alcuni Piagnoni, i quali cercano d'impedire l'entrata alla plobe che vorrebbe irrompere nella chiesa. Molti Piagnoni stanno intorno all'altur maggiore, armati di picche e di balestre. La chiesa è a mala pena rischiarata da alcune lampade che pendono davanti all'altar maggiore e nelle cappelle. Dal coro odonsi i frati, che salmeggiando si avvicinano, facendosi sempre più forti le loro voci. SANDRO lanaiolo e Fra BENEDETTO miniatore stanno ritti davanti all' altar maggiore.

Alcuni Arrabbiati. (Facendosi avanti.) Son qua che vengono dal coro! dálli, dálli.

Alcuni Piagnoni. (Ributtandoli.) Tiratevi indietro, scellerati.

Fra Girolamo Savonarola seguito da' suoi frati, entra necoro, e va a mettersi davanti all'altar maygiore, ove posa il tabernacolo del Sacramento. Tutti i frati si pongono in orazione, spartendosi dai lati dell'altare.

Un Arrabbiato. Alla croce d'Iddio l che costoro credono si faccia per celia. (Gridando.) Ehi l malvagi, tiratevi via da quell'altare che profanate.

Fra Girolamo Savonarola. (Intonando.) Salvum fac po-

putum tuum, Domine. I Frati. (Rispondendo.) Salvum fac populum tuum, Do-

mine.

Un Arrabbiato. Salvum il boia che vi strozzi, manigoldi incappucciati! No abbiamo sopportate a bastanza; e alla finegli è venuto il giorno che avete a pagarle tutte. (Scagtiando un gran sasso carro att' attar maggiore.) Guardate come il Signore vi dà retta.

Sandro. (Scaricando la sua balestra.) Vada dove Nostro

Un Arrabbiato. (Cadendo a terra.) Domine, son mortol I Frati. (Seguitando le orazioni, senza badare agti Arrabbiati.) Et benedic hæreditati tuæ.

Altro Arrabbiato. Ve la daremo noi, scomunicati I Scendete da quei gradini, o vi scanneremo ad ogni modo davanti al Sacramento.

Alcuni Piagnoni. Ma non avete paura che la terra si apra sotto i vostri piedi e v'inghiotta, bestemmiatori scellerati? Largo, largo! sgombrate la casa di Dio!

I Frati. Non privabis bonis eos qui ambulant in innocentia.

Un Arrabbiato. (Dando fuoco ad un archibugio.) La forca non bastera a pagarvi de' vostri peccati. Ci vorrà il fuoco, ve lo prometto io. Un Piagnone. (Dandogli con la roncola sul capo.) Va' tu intanto a provare quel che ti sei meritato con le tue buone opere.

L' Arrabbiato. (Stramazzando a terra boccone, gridando e contorcendosi.) Misericordia I comunione I confessione I... Son morto.... Salvatemi l'anima almanco.... salvatemi l'anima I

Fra Benedetto. (Seguito da altri due frati, giugne a mezzo della chiesa, saltando oltre a un cancello di ferro posto davanti ai gradini dell' altar maggiore.) Largo, largo l fatevi da banda!

L'Arrabbiato. (Moribondo, contorcendosi.) In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Jesù , Jesù ! ahimè !

I Frati. (Cantando nel coro.) Domine, Deus virtutum; beatus homo qui sperat in te.

Fra Benedetto. Leviamolo di qua, e portiamolo in luogo dove lo si nossa confortare a morir bene.

I due Frati (Levando il moribondo sulle braccia, e portandolo in sagrestia.) Il Signore vi farà misericordia.

Alcuni Arrabbiati. (Con faccia sbattuta.) Il ballo incomincia ad andar male per noi; che risolviamo, compagni?

un Arrabbiato. (Ad un altro.) Che risolviamo? Ti lasci gliar dalla paura per un ferito? per quel ghiottone che combatteva col becco come le gazze, e che ora va a morire come un minchione, in mano de nostri nimici? Avanti, compagni, provatevi a tirar delle buone archibugate contro l'attare.

Sandro. (Gridando dal coro.) Fermate, marrani, o siete tutti morti: badate che non useremo più misericordia a nes-

Alcuni Arrabbiati, (Scaricando gli archibugi). To su la nisericordia, scomunicao, I la questo la porta maggiore, vinta dalla virtà del fuoco, va crepitando e ardendo, sicrè la chiesa si riempie di fumo. Gli Arrabbiati incalzano i Fiagnoni, e questi alla toro volta sono ributati quasi fino alla porta. Fra Girolano si rizza, e parta ad alcuni de suoi Frati, i quali vanno in sagrestia, e tornano con torce accese, lance e crocifissi d'ottone.

Alcuni Frati, Oui affogliamo nel fumo. Vergine santa,

aiutateci | Un frate, (Rompendo con la lancia un' invetriata posta

Un frate. (Rompendo con la lancia un' invelviata posta sovra l' altare.) Uscirà per di qua, se vorrà uscire.

Alcuni Arrabbiati. Ora siamo sicuri del fatto nostro; Ia porta cade.

Alcuni Piagnoni. (Ribultandoli.) Fnori di qua! fuori! Altri Arrabbiati. (Voltandosi all' altare.) Ohe l'hanno acceso le torce per il loro mortorio.

#### VII

Lo Stracciacappa. (Insieme con muoti Arrabbiuti, entrado per la porta che cade con molto fracasso.) Largo alla giustizia I fuoco locada (Entrati gli Arrabbiati dalla piazza, rimangono come storditi vedendo Fra Girolamo Savonarola in mezzo a' suoi frati, con viso sicuro e col Sacramento in mano. La magoior parte di coloro si ferma a mezzo la chiesa.)

Fra Girolamo Savonarola. Largo, figliuoli, a costoro; largo I a quelli che vogliono torci la vita! Figliuoli miei, lasciate le armi, e sporgete il collo: qua, scellerati, venite su questo altare del Dio del perdono a compiere il sacrifizio de' suoi servi. Uccidete che sarcte ucelsi.

Alcuni Arrabbiati. Fra Girolamo parla: cheti, e avanti di finirlo sentiamo quel che sa dire.

Lo Stracciacappa. Eh che noi abbiam già veduto quel che seppe fare l — Ammazza ! ammazza ! Altri Arrabbiati. Eh] che l'abbiamo sentito anche di

troppo, per nostro malanno.

Fra Girolamo Savonarola, Fatevi avanti, o Fiorentini.

e compite l'opera vostra. "

Un Arrabbiato. (Allo Stracciacappa.) A guardarlo fiso in

faccia mi sento cascar tutte le forze: se ho a dire il vero, colui ha per sè o Iddio o il diavolo.

Lo Stracciacappa. Veramente il diavolo avrebbe a stare

a disagio su quei gradini.

Sandro, Padre, mettetevi in salvo, e lasciateci morire

Sandro. Padre, mettetevi in salvo, e lasciateci morire per voi.

Fra Girolamo Savonarola. E dove potrei lo esser più seturo che in questo luogo? (Con voce altissima.) Sentite, Fiorentini, le mie ultime parole; sentitele, chè le troverete compute quando io non sarb più; e ditele ai vostri figli e alte vostre donne, e a coloro che v'hanno mandato a lordare di sangue il tempio di Dio; e serivetele anche fuori. Scrivete a Babilonia, la quale mi ha suscitato contro questo fuoco, che il frate le promette che esso si volgerà tutto in.lei, e l'arderà sino dai fondamenti... Si, Babilonia per te scenderà il flassion dai fondamenti... Si, Babilonia, per te scenderà il flas-

gello sopra la nostra terra, per te il Signore caverà popoli barbari dai loro inospiti paesi, e ci verranno recando la sclarura, e lasceranno fra noi il seme della vergogna... Sarai ferita in mezzo al cuore, e uscirà tanta puzza, tanta feccia da te, che l'anderà per tutto il cristianesimo. Il Signore toglierà la sua faccia da te, e non avrai medico che venga a guarirti... O, o fugite de terra aquilonis, fuggite dalla città del peccato, voi buoni sacerdoti, che amate la shatuta sposa di Gesú, e che sudate sangue per suo amore; andatevene subito, ve lo dice il povero frate che sta in fin di morte, aspettando la corona della gloria per mano de' suoi persecutori. Voi, timorati di Dio, recate in sicurtà le vostre donne, i vostri vecchi parenti, i teneri figliuolini, percibe verrà addosso a Babilonia una percossa di ferro. Togliete le vergini dai sacri chiostri, traètele in luogo lontano, acciocoche no siento contaminate.

Lo Stracciacappa. (Romoreggiando.) E' cerca di pigliar tempo, il mariuolo, con questa sua diceria. Addosso i addosso i

Alcuni Piagnoni. (Facendosi oltre e combattendo.) Prima che vi riesca toccarlo, avrete a morire per le nostre mani.

Sandro. (Menando interno la daga.) Se rifiatate, mi fo interno un mucchio di cadaveri io.

Fra Girolamo Saconarola. (Prosequendo in mezzo al tumulto, che quasi gli copre la voce.) O Mastro, di tuguasi gli copre la voce.) O Mastro, di tuguali sepono della pace, e solvimi dalle tribolazioni della vita; come già m' hai soluto dall'amore del mondo l'Aprimi le infinite braccia della tua misericordia, e fa'che il mio esempio
metta fortezza nell'amimo di quelli che hanno a venire dio
di me, sicchè rijetano la mia parola senza paura, e vengano
sul campo come guerrieri armati a battagia.

Lo Stracciacappa. (Combattendo.) La è finita la battaglia; adesso bisogna far giustizia. Piglia | piglia |

Sandro. (In mezzo agli Arrabbiati, combattendo.) Vi avrà a sudare il capo prima di mettergli le mani addosso.

Un Piagnone. (Satito sul pergamo armato d' archibugio, dandogti fuoco esclama.) Salvum fac poputum tuum, Domine. Un Arrabbiato. (Cadendo a terra.) Compagni, sono spac-

ciato l ahimè ! ·

Altri Arrabbiati, (Mettendo alcune panche, l' una su l'altra, per arrivare al pergamo.) Eretico cane, dici l'orazione, per non fallare il tiro! aspetta che ti aggiusteremo noi.

Lo Stracciacappa, Orsù, qui bisogna finirla! togliamo l'impostore da quell'altare.

Fra Benedetto, (Combattendo, e dando una lanciata allo Stracciacappa che vorrebbe passar per disopra al cancello di ferro posto davanti all' altare.) Aiutate i feriti l

Lo Stracciacappa. (Andando giù capovolto dal cancello di ferro.) Ahimè, compagni | son morto | aiuto, ainto!

Un Arrabbiato. (Sollevandolo da terra.) Mettiti qua; forse c' è ancora speranza di camparti, e il caso non sarà disperato. Lo Stracciacappa, Non c'è più rimedio, fratello mio: la

ferita è mortale.... Deh! menami a morire fuori di qui.... Fra Benedetto, In sagrestia.... in sagrestia....

Sandro. (Aiutato da Fra Benedetto e da molti Piagnoni, toglie di mano agli Arrabbiati lo Stracciacappa, che si divincola, lamentandosi.) Raccomándati a Nostro Signore I... Ora non siam più tuoi nimici, (Alcuni frati girano per la chiesa soccorrendo i caduti, e portandone sulle braccia parecchi in sagrestia.)

Altro Arrabbiato, Ribaldo d'un frate! prima ammazza. e poi confessa che pare un santo. (Gridando dietro a Fra Benedetto.) Lascia di ferire, manigoldo, chè così non avrai a raccomandare di aiutare i feriti.... Povero Stracciacappa I

Altro Arrabbiato. Frate ghiottone! faresti meglio a can-

tarti il De profundis.

Altri Arrabbiati. (Scaricando archibugi e balestre contro i Frati, i quali si difendono.) Fuoco! fuoco!

Fra Girolumo Savonarola, (Alzando terribilmente la voce in mezzo allo scompiglio universale.) E tu pure, Firenze, avrai la tua percossa, e la sarà percossa di ferro, perchè manometti quelli che ti salvarono dalla servitù e dagli affanni. Così sarà manomessa la tua libertà, guasto il tuo reggimento, afflitto di pestilenzia il fiore de' tuoi cittadini, i quali vorranno non esser mai nati. E questo sarà cito et velociter; più presto di quel che ti credi. Ma non pensare che io mi dolga del caso mio, giarchè questa è la volontà del Signore, al quale raccomando le mie smarrite pecorelle.

Alcuni Arrabbiati. (Più vicini al frate.) Taci, lupo inviperito l

Altri Arrabbiati. Non hai a stillarti troppo il cervello profetando la tua morte: la vedrebbe un cieco.

Altri Arrabbiati. Furfantone! te le daremo noi le pecorelle.

Fra Girolamo Savonarola. (Dando in pianto, e cadendo in ginocchio, Gesùl Gesù I perdona anche a questi acecati che mi perseguitano; apri loro gli occhi della mente per modo che vengano al ben vivere, e col loro pentimento scemino la misura della tua indignazione. Non contar foro a peccato se ora mi vogliono torre questa mia persona, la quale non è altro che carne e dolore, e che non può salire con l'anima immortale alla tua città eterna 1 (Volgendosi a' suoi Frati, i quali si difendono dagli Arrabbiati con croci e torce accese, e con tutto ciò che vien loro alle mani, Fratelli, pregate, e smettete di combattere; pregate per quelli che ci perseguitano, pregate per tutti, e per me, acciocchè io possa patire con fortezza di cuòre la prova del martirio! (Si rizza.)

Alcuni Compagnacci. (Entrando dalla piazza.) La Signoria ha trovato il modo di finirla. Fra Girolamo, ora avrai a discorrerla coi sagri e con le colubrine.

Altri della plebe. (Sopravvenendo.) Hanno portato le artiglierie sulla piazza: fuori tutti, che il convento andera giù da cima a fondo.

Alcunt Piagnoni. Ah misericordia!

Alcuni Arrabbiati. Così non avremo a durar fatica per seppellirvi, eretici scomunicati.

Sandro. Non saremo noi soli qui a morire.

 ${\it Fra\ Malatesta\ Sagramoro.}\ {\it Padre\ Girolamo}$ , moriamo, ma non a questo modo.

Fra Domenico. Lasciate che mi faccia vedere sulla piazza. Quei tristi ammazzeranno me, e vi lasceranno tempo di mettervi al sicuro.

Fra Girolamo Saconarola. lo solo debbo morire, ma abbiato pazieaza. Aspettste. (Mentré più cresce il tumulto, Piagnoni e Arrabbiati cercando di uscire di chiesa e ingombrando le porte, fattosi largo tra la valca, entra un Banditore della Signoria preceluto da due mazzieri, e al vederlo tutti si acchetano.)

Alcuni della plebe. Udiamo il bando.

Il Banditore. (Gridando.) « Per parte dei magnifici Signori si ordina a tutti quelli che sono a difendere il convento di San Marco di andarsene subito alle loro caso, sotto pena, per chi non obbedira, di esser dichiarato rubello, e di avere i beni confiscati senza riguardo a qualità di persona. » — Aveto inteso?

Alcuni Piagnoni. Vogliamo salvocondotto!

REVERE.

Attri Piagnoni. Chi ci assicurera la vita, usciti che saremo?

Sandro. (Gridando.) Poltroni, fermatevit il maggiore de' vostri beni è già perduto. Che cosa volete salvare?

Alcuni Arrabbiati. Sandro è rubello; non gli date retta: uscite, chè non vi si farà un male al mondo.

Alcuni Piagnoni. (Uscendo.) Ci siamo stati anche troppo

qui dentro.

Uno de' Compagnacci. (Entrando in chiesa.) La vendetta è stata fatta a misura colma. Messer Francesco Valori ha finito di stentare in mezzo a tanti guai.

Sandro. (Percotendosì la fronte col pugno.) Ah Padre! messer Francesco....

Fra Girolamo Savonarola. Figliuoli, cessate di combattere.... Sandro, esci subito di qui, e và alle case di messer Francesco.

Un Arrabbiato. Volete dire alle ruine di quelle case.

Sandro. Io vo' a morire. (Esce.)

Fra Girolamo Savonarola: Iddio ti guardi I (Parlando ad alcuni Piagnoni.) E voi pure, figliuoli miei, andate alle vostre case.

Alcuni Piagnoni. Badate, Padre .... Altri Piagnoni. Se così volete....

Fra Girolamo Savonarola. Così vuole il Signore. - Obbedite. (I Piagnoni escono di chiesa, e gli Arrabbiati urlano loro dietro, beffandoli.)

Un Piagnone. (Fermandosi sulla porta della chiesa.) Qui io ho difeso la causa di Dio, e perciò sopporto con pazienza

ogni strapazzo... ma fuori la discorreremo. (Esce.)

Fra Girolamo Savonarola. (Volgendosi à un Compagnaccio.) Messere, andate al Palazzo, e dite a quei Signori che mandino qualche commissario qui, perch'io possa trattare. (Volgendosi ai Frati.) E voi, figliuoli miei, venitemi dietro, e non ismettete le orazioni. (Fra Girolamo Savonarola esce dal coro co' suoi Frati, i quali lo seguono nella libreria.)

#### VIII.

Alcuni Arrabbiati. Il frate vuol capitolare. Bastal bastal Altri Arrabbiati. Non vogliamo accordi infino a tanto che non lo vediamo in mano del boia.

Un Compagnaccio. Non bisogna rubare il mestiere al bargello. Cheti via ! cheti !

Un Arrabbiato. (Venendo dal chiostro.) Ohe! il frate sta

predicando in latino nella libreria.

Altri Arrabbiati, (Carichi di bottino, con libri, croci, tonache e vasi d' argento.) I frati non han più bisogno di queste vanità, e ce le porteremo a casa.

Altri Arrabbiati. Abbiamo piluccato qualche cosa, ma

non c' è da sguazzare.

Altri Arrabbiati. Oh mettiamoci un po' a sedere!

Altri Arrabbiati. Altro che sedere adesso ... bisogna aiutare i poveri feriti. Altri Arrabbiati. Abbiamo lavorato di schiena e di mani

anche noi, e vogliamo la parte nostra.

Altri Arrabbiati. Spartiremo ogni cosa da buoni fratelli. Un Arrabbiato. Che dice il furfantaccio la su in dormentorio?

Altro Arrabbiato. Piglia commiato dal diavolo in latino. dopo che gli è stato buon servitore in toscano.

Vanni. (Entrando in chiesa seguito dal MALGUADAGNO P da LOTTO DEL PECORA, il quale si trae dietro una frotta di beccai.) Lo avete appiccato, bruciato, squartato? di che morte ba finito?

. Un Compagnaccio. Di dove vieni tu ora con quelle mas-

serizie sotto?

· Vanni. Sono stato a mala pena in tempo di ricuperare alcune mie robe... ma ora ho una briga più grossa. Orsù, compagni! qua bisogna frugare tutto il convento, e trovar fuori le mie donne che ci sono rimpiattate.

Un Arrabbiato. Le non ci sono per fermo. l'ho girato tutte le celle, e non ne ho sentito nemmanco l'odore. Sandro t' ha gabbato, e chi sa dove se le tiene in sicuro ora.

Vanni. Voglio veder co' miei occhi prima, e poi.... e poi

le snido col fuoco io ... (Esce correndo.)

Il Malguadagno: (Ad alcuni Arrabbiati.) Abbiamo avuto il nostro bel che fare a San Procolo noi. Bindaccio, c'è la luminaria là; ma coi fiocehi.

Lotto del Pecora. E il Valori ne fa la spesa.

Alcuni Arrabbiati. Avete fatto di buono dunque?

Lotto del Pecora. (Guardando gli altari spogliati.) Eh!...
anche qui, a quel che mostrano gli altari, non s'è fatto per
celia. — Ma dove s'è fitto lo Stracciacappa?

Un Arrabbiato. Gli è in sagrestia il meschino, che sta tirando le calze.

Il Malguadagno. Che domine fa là dentro che non si lascia

vedere. E' tirerà in cambio agli arredi della sagrestia.

Altro Arrabbiato. E' non fa più nulla; dorme, e insino al

di del giudizio ho paura che non s' abbia a risvegliare.

Il Malquadagno. Ah l manigoldi, me l' hanno ucciso....

Lotto del Pecora. Un scellerati l... ma già gli era troppo arrischiato quell' uomo. — Come la è stata?

Vanni. (Tornando.) Lotto, compagni, le mie donne non ci sono, e per giunta non si trova neppure il Frate... Sapete quel che ho veduto in cambio ĝ Inne cosa da non si .credere, e che mi ha fatto sudar freddo... Lo Stracciacappa, quell' uomo ce si poteva dire proprio dabbene infino a tanto che era sano e salvo, diventato furbo in fin di morte, con una tonace adosso, in mezzo ad aleuni frati, che piangendo lo mandano al mondo di la vituperato.... Vi basti sapere che non m' ha nemanoc conosciuto; non la voluto riconoscere l' amico suo svi scerato! Ah! mi è toccato di vedere anche questa, ma lo vendicheremo.

Il Malguadagno. E che vuoi farci adesso? lascialo morire a suo modo, e non ti guastare il sangue per questo.— Già dovea finir male, perchè ragionava troppo. — Orsù, pensiamo af fatti nostri.

Un Arrabbiato (Entrando.) Dov' è il Savonarola? Un Compagnaccio. Bestione l'e' sta preparandosi alla

morte.

\*\*Altro Arrabbiato. Gia non può scappare per nessun modo, essendo il convento pieno dei nostri.

Lotto del Pecora. Sicchè?

L'Arrabbiato. Siechè la danza è finita; poco staranno a piritre i commessari, e te lo meneranno dove non si paga pigione: papa Alessandro poi manderà i suoi cardinali a giudicarlo, e... ad un altra più bella.

Vanni. Che cardinali m'andate voi cardinalando? non c'è bisogno che si scomodino quei signori per mandarlo alle forche. Abbiamo noi ad aspettare che venga la permissione da Roma per far la nostra bella e buona giustizia? Altro Arrabbiato. Ad ogni modo non sarebbero cardinali, al più vescovi: m' intendo io di queste faccende.

Uno della plebe. (Giungendo.) I commessari sono su in

libreria, e il frate verrà giù in breve.

Lotto del Pecora. Che? lo menan solo?

Un Arrabbiato. (Venendo dalla sagrestia.) Fra Domenico vuol segulre il Savonarola.

Vanni. La non può andar meglio. Così ne faremo una bona stidionata, e gli arrostiremo in piazza... e poi a cercare quelle disgraziate... Ah Stracciacappa, come se andato a finire!

Un popolano. (Accorgendosi di Vanni.) Ah! se' qua, Vanni? tu se' buono ad arrostire.... L' hai fatta grossa!

Prant. Chi fece te, si può dire che l'abbia fatta più grossa ancora, perchè un bufato tuo pari non si da al mondo. Che cosa ti salta in capo ora di venirmi a dar noia con le tue beffe? Ti pare che un povero ed onorato padre, che ha smarrite le sue donne, un uomo al quale han morto un amico, abbia ora a novellare con te?

Il popolano. Siccome tu non sai quel che ti vai facendo, così non ho a volere che tu sappia quel che ti dici. Conta su un po: avete arse le case del Valori, neli, e per giunta quella del Cambini?

Il Malguadagno. Abbiamo fatto per bene.

Vanni. E subito menato il frate, andremo ad acconciare anche quella di Sandro, che scelleratamente si tiene il sangue mio al suo comando. La mia povera figlia è ora in mano di quel furfantaccio.

Il Malguadagno. Che cosa facciamo qua?

Il popolano. Aspettiamo, chè andremo dietro al frate in processione anche noi. E tu, Vanni, non sai nulla, eh? Vanni. (Accendendosi d'ira.) Ma sai tu che, se non

muti gioco, io ti do di questa roncola sul capo ? Che cosa è questo schernirmi ?

Il popolano. Già l'hai a sapere, e tant e che te lo dica

io. La Lena e la Menica...:

Varni. (Taglimologli le parole in bocca.) Tu. m' hai fradicio con questa Lena. Se stanotte non le ho trovare do mani col sole ci vedrò più chiaro, me le troverò fuori, e le terro ingabbiate per modo che non abbiano più a svolazza-re, da quel Vanni che sono.

Il popolano. Morte! (Da sė.) Ora Sandro è servito.

Vanni. Creperai prima tu, astrologo da sassate.

Il popolano. (Lentamente.) Erano in casa del Cambini, e il fuoco....

Il Malguadagno. Ora gli fan perdere quel po' di cervello che non ha mai avuto. Vi dico io che in casa Cambini non ci sono state nemmanco col pensiero.

Vanni. (Quasi stupido.) Che? il fuoco? (Gridando furiosamente.) Acqua! acqua! (Esce.)

Il Malguadagno e Lotto. Vanni Vanni non è vero niente: senti la ragione. (Correndogli dietro.) Ti gabbano di nuovo!

Alcuni Arrabbiati. Povere donne! a che mani sono capitate. (Nella piazza torna il romore; alcuni Arrabbiati entrano in chiesa dal chiostro, altri dalla porta maggiore.

Un Arrabbialo (Entrando.) Compagni vien giu il Frate, ed ha mangiato prima d'avviarsi. Ci vuole un bello stomaco.

Altro Arrabbiato. Di' in cambio un bel cuore.

Altro Arrabbiato, Gli è tutt' uno

Altro Arrabbiato. Uscira per l'orto: fermiamoci qui in piazza, che gli andremo dietro. Ehi!... quel pazzo di Fra Benedetto voleva tenergli compagnia.

Altro Arrabbiato. Vuol dire che sa ciò chu gli viene. A quel che ha fatto qui in chicsa, meriterebbe dieci forche il ribaldone.

Altri Arrabbiati. Fuori, fueri, chè ora passano! (Quasi tutti escono di chiesa.)

# , X.

Voci confuse sulla piazza. Dalli, dalli!... accoppate i mazzieri! lasciate fare a chi tocca! alla Signoria!... al papa! al papa!... Se' qua, profeta da calci? to'su! state.... state....

Un Arrabbiato. lo per me non mi voglio mettere in mezzo a quella calca a farmi soffogare. Ora che lo menan prigione, voglio uscirmene del ballo.

Altro Arrabbiato. Se lo portano in palazzo vivo, gli è un vero miracolo.

Una voce: (Dalla piazza.) Ola; abbiate rispetto a' vescovi ed a' signori commessari.

Un Arrabbiato. (Dalla piazza.) Togli questa nel sedere, e profetizza chi te l'ha data.

Un' altra voce. Bella virtů! percuotere per di dietro un uomo con le mani legate: vigliacchi!

Voci confuse. (Tumultuando.) Ammazza, ammazza il piagnone! (A poco a poco il romore s' allontana.)

Uno degli ultimi arrabbiati. (Uscendo.) Almanco, se lo ammazzavano in chiesa, arrischiava di crepar sauto.

H popolano. (Andandogli dietro.) Eh.... alle volte si può morir martire anche sulla piazza.

### PARTE NONA.

LA CHIESA DI SAN PROCOLO;

Due vecchie del popolo stanno in orazione inginocchiate davanti ad un altare. Un cieco tutto cencioso è seduto in terra vicino alta porta sopra le proprie grucce incrociate. La chiesa è vuota.

Monna Felicita. (Rizzandosi, v facendosi il segno della sanla croce.) Orsù, monna Masa; levatevi e andiamo, perchè se tardiamo di più ci verrà addosso la notte. Anche-per quest' oggi s' è fatto quel po' di bene che si è potuto.

Monne Musa. Anch' io fo quel poco che posso, ma i peccati son proprio troppi, e non si può più vivere. Abimèl mi torna sempre in mente quella notte scellerata nella quale han preso il convento. Ah che notte! ah che notte! monna Felicita! Guardate, mi pareva d'aver il fuoco nel saccone, e l'avversario vicino al capezzale.

Il cieco. Fate un po' di limosina al povero cieco.

Monna Felicita. A chi domine chiede la limosina quello storpiato, se qua non entra anima viva?

Monna Masa. Se non gliela fanno i poveri morti che son sotterrati in chiesa?

Monna Felicita. Gli è qui , è vero , che han messo quello sfortunato vecchione di messer Francesco Valori?... (Giu-

gnendo le mani, e guardando l' imagine della Madonna col Bambino che è sopra l' altare.) Ah Vergine santissima i che mala fine hai tu permesso facesse quell' uomo dabbene i

Monna Masa: (Accennando una sepoltura recente.) Ma, gii è propřio la che l'hanno deposto!... E quella povera mudonna Costanza sotto gii occhi del marito malamente ferita e morta alla finestra con un passatoio, mentre si raccomandava al nonolo perchè camaosso si suo messer Francesco!

Monna Felicita. Anco quell' anima innocente del loro ni-

potino rimase soffocato?...

Monna Masa. Almeno quello li sarà andato dritto dritto in paradiso senza provare le tribolazioni di questo mondaccio.... Ah, le son cose che a pensarci su cavano il cuore!

Monna Felicita. La è stata una di quelle ribalderie come

non se ne eran védute da che Firenze è piantata:

Monna Masse. Il temporale è venuto addosso anche al povero Sandro lanciuolo, a quel che aveva a menare in moglie la figliuola di quel tristo Arrabbiato di Vanni cartolajo. Oramai i suol nimici gli hanno cavate le penne maestre; gli sconiissero la bottega, misero a ruba quel,po' di mercanzia che c'era dentro, e di poi, saliti nelle camere, ripigliato lo stesso verso, lo rovinarono del tutto.

Monna Felicila. Ma la glustizia!

Monna Masa. Oli I monna Felicita, la giustizia vede quel che vuol vedere.

Il cieco. Fate limosina al povero cieco.

Monna Mass. Alla fine, come vi diesva, gli Arrabbiati, menati in volta da Vanni, dieder mano alla poglia, e.... fuco infino al cielo, sicche fecero repulisti di ogni cosa; e la lana, la casa, e tutto quel che c'era, rimase un nucchio di cenere, lasciando quel meschino di Sandro nudo e crudo come il giorno in che nacque.

Monna Felicita. Se le non fosser cose accadute qua sotto i nostri occhi, or fa pochi di, parrebbero di quelle novelle in-

ventate per ispaurire la buona gente.

Mohna Masa, Si, si, novelle; il mio Geri, che 'riusci a seampare la morte in convento, mi raccontò egni cosa a puntino. Sappiate, monna Felicita, che quei della Signoria han fermo di castigare gli uomini 'timorati di Dio, che tenevan pel Padre Girolamo; ed alcuni son già statio esaminati co tormenti, perchè vorrebbero farli deporre contro di lui; ma i più ricchi, come al solito, se la son hattura. Monna Felicita: E i poveri in prigione.

Monna Masa. (Tirandosi vicino all' altra.) Eh! so io perchè tutte le cose vanno per la mala via; e qui si può parare perchè colui non mi fa paura... La notte che il convento fu espugnato, gli è stato veduto a San Marco da più di quaranta persone dabbene, le quali non direbbero bugia per tutto l'oro di questo mondo.

Monna Felicita. Ma chi domine han veduto? O monna Masa, voi mi parlate coperto in modo da farmi morir di spa-

vento !

Monna Mosa. Deh! non me lo fate nominare, chè mi sento venire addosso il brivido della terzana... Non sapete voi che il malo nimico era in quella notte a San Marco strascinandosi dietro una processione di spiriti maligni come non s'era mai più veduto?

Monna Felicita. (Facendosi il segno della santa croce.) Ah,

Madre degli Angioli! sin dentro in chiesa.

Monha Maas. Ma si vi dico, dentro in chiesa, e insieme coi suoi ministri gli era tutto in faccende a spalleggiare gli Arrabbiati, istigandoli a fare il peggio che mai potessero. Imaginate che gli stessi spiriti maligni ricoglievano le balestre e gli archibiqui di terra, e li davano belli e carichi in mano ai nimici del Padre, che parevano pagati a posta. Vè la do per sicura, e so quel che mi dico, perchè le monache di Santa Lucia non-patiron malestia dai demoni, com' era il sollto, per tutta quella notte, e la mattina poi gli spiriti dissero chiaramente per la bocca di quelle suore dove l'avevano consunata. (Il cieco si leva zoppicando dal suo luogo, ed aiutandosi con le grucce, va a mettersi davanti at un altare-).

Monna Felicita. Vuole star fresco quel monastero di Santa Lucia con ospiti di tal fatta.... Els sono i peccatacci, i peccataccil (Vollandosi verso il cieco) Guardate quel povero disgraziatol e pare abbia preso a pigione tutti i malanni di questo mondo; cieco, storpio e cencioso come un Lazzaro. Vedete, monna Masa; quel meschino sta peggio di noi.

Monna Masa. Gli è quasi una ventura in vero l'esser cieco a questi tempi; così almanco non si redono le ingiusti-

zie e le profane cose della nostra città.

Monna Felicita. Le disgrazie si provano, e non fa bisogno ne di vederle con gli occhi, ne di udirle con le orecchie; le si vedono e si sentono col cuore.

Monna Masa. Orsù andiamo, monna Felicità, chè è quasi

notte. (Le due donne, segnandosi con l'acqua benedetta, escono di chiesa.)

II.

# MARCUCCIO SALVIATI e SANDRO lánaiuolo.

MARCUCCIO SALVIATI è copério d'armatura di ferra, ed ha un lungo mantello sulle spalle, SANDRO è cestito da frate francescano col cappuecto tirulo sul viso. Giunto SANDRO nel mezzo della chiesa, si colla intorno, e va a porsi an ginocchioni davanti ad unai sepolura. MARCUCCIO SAL-VIATI si pianta ritto dietro lusi, appogiandosi sullo spadone che gli peude da lalo. Incomincia ad imbrusire.

Marcuccio Salciati. (Parlando a Sandro sottocoe.) I paternostri all'anima del Valori potevi dirti anche fuori di Firenze; e per pregare Nostro Signore non faceva bisogno di venire proprio a San Procolo. Bada che questa tua pietosa fantasia ti vuol costar cara, e pensa a' casi tuoi, perche i famigli degli Otto vanno attorno per Firenze cercandoti.

Sandro. (Rizzandosi.) E che diranno i miei nimici quando sapranno della mia fuga? To saro beffato come uomo di poco animo, ed al quale non basta il cuore di patire un po'di tribolazione.

Marcuccio Salciali. E che risponderai di bello tu quando i avranno slogate le ossa con la fune? Orsù! io veggo che tu vai cercando la tua mala ventura; anzi l'hai bell' e trovata. (Parlando ad alta voca.) Padre, ora che abbiamo fatto le nostre devozioni possiamo andarcene al convento. (Sottovoca.) Quel cieco la poco discosto da noi potrebbe averci sentito. Andiamo.

Sandro. Oh! gli è un povero cieco che dice l'orazione: non ve ne date pensiero, messere

Marcuccio Salviati, Bene, ma credi a me, Sandro: 'tu se' fuor di cervello. Pare che una mala tentazione 'a bibia confitto in Firenze; e se tu non ti spicchi. presto di qui, dietro alla mannaia se n' andrà anche il manico. Qual costrutto cart ta a sospirare come una femmina davanti a questa sepoltura? Credi tu che il dolore de'vivi possa risuscitare i morti? Di' a verità, Sandro; tu muori di voglia che vengano i mazzieri a levarti di qui, e che ti mettano in gabbia con gli altri, neh? E quando sarri prigione me la saprai dire, giacchè dovrosti intendere oramai di che sorta è la fede degli Arrabbiati.

Sundro. Al termine che io sono mi fa più paura il vivere che il morire.

Marcuccio Salviati. lo nou voglio mica che u abbia ad aver paura della morte. Marcuccio Salviati mon proferi mai si brutta bestemmia, ma ben ti dico che il farsi guastar la persona sulla fune dai famigli degli Otto la è cosa che non porta como su una gloria al mondo... Oh la ssi trattasse di finir la vita combattendo onoratamente per qualche bene che ne avesse ad uscrier, la sarcebbe un'altra minestra... Orsal Sandro, non dare a' tuoi nimici il maladetto gusto di vedertì a senzolar dalla colla.

Sandro. Vedrebbero a spenzolare un morto. Che mi rimiane a speçare in questo mondo, nel quale lo, si giovane ancora, ho tanto miseramente patito; e quale assegnamento posso io fare sul futuro? Guardate come si trova la nostra citàs? Il venerabile Pra Girolamo è in mano de cani, tormentato, vituperato come il più seellerato fra gli uomini; i nostri migliori cittadini o sono prigioni, o fugglittiv, per modo che gli Arrabbiati diventarono padroni d'ogni cosa; la nostra libertà di ne pericolo di cadere nel fango, e di venit trascinata ai piedi di Roma, trascinata come l'onorata canizie di messer Francesso Valori, assassinato a man salva...

Marcuccio Satviati. Ma che domine mi vai cantando tu ora? Non me le so tutte codeste cose? e se le sopporto io che sono Marco Salviati, capitano, soldato e con una compagnia, non le vuoi mandar giu tu, mio beon Sandro? Sal che io mi sono ingegnato di campare i nostri, e di e per me se le case del Soderini non furono arse... così avessi potuto farmi in cento pezzi, e trovgrami no gali luogo minacciato dalla plebe... ma anch' io bisogna che pensi a non accrescere la confusione nella città...

Sandro. Oh messere l voi siete un vero cittadino, lo so, ed aveta tutti gli uomini in conto di fratelli. lo sono indegno del vostro favore, e forse vi saro già venuto a noia, ma voi dovete perdonare alle mie disgrazie, che si son fatte maggiori del mio coraggio.

Marcuccio Salviati. No, Sandro, io ti favorisco perche se giovane dabbene; e so quel che mi dico.

Sandro. Deh, messer Marcol se gli è vero che voi avete compassione de casi miei, concedetemi una grazia... ve la domando con le-lagrime agli occhi, e n' ho quasi rossore.... Lasciate ch' lo rivegga la mia Lena... Ahimè! ora ho anche la gelosia che mi rode il cuore. Sapete che fu il Lisciadiavoli che la campò dal fuoco in casa Cambini, un uomo il quale non salva altro che cose perdute... e la mia Lena...

Marcuccio Salviati. Gli è tutta cosa di Vanni, e l'avrà

fatto per l'amico suo.

Sandro. Ah! quel tristo non è cosa di nessuno al mondo.

Marcuccio Salviati. Quand' era soldato nella mia compa-

gnia, gli era il più bravo ed arrischlato di quanti ne aveva sotto di me; non ne so altro io.

Sandro Sapete che l'amore....

Marcuccio Salviati. Io non so nàlla di queste novello, Sandro. L'amore è una mala cosa, e cava di cervello gli uo unini, sicchè poi fanno mille pazzie, sull'andare delle tue.... Io fo professione di soldato, e di ho una corazza sul cuore più sicura di questa che mi difende il petto. Sai tu con chi amoreggio io? con le daghe e le partigiane, quando sono di buona tempra; e trovato poi uno spadone come questo, che mi tenga fede, ti dico io che non me lo spicco più dal flanco. La donna può tradire, ma questo in cambio giova a punire le tradigioni, dando il suo resto al traditore.... In somma, che vuoi tu dalla Lena?... Orsai! qui si fa, notte, e bisogna uscire. Me lo dirai per via. (Marcuccio Salviati condice quassi a forza Sandro fuor di chiesa, e giunto sulla porta incappa nel cieco che pure cerca di uscire a lastoni, reggendosi sulle grucce.)

Il cieco (Urtando Marcuccio.) Fate limosina, messeri,

al pevero cieco.

Marcuccio Salviati. An l se' qua, mala lanterna accecata forse per meglio vedere? Che fai tu a San Procolo?

Il cieco. Che volete che faccia, messere: prego Nostro Signore, dappoichè tolso. Il lume degli occhi a me, di restiluirlo a' nostri cittadini, acciocchè vedano le cose pel verso; ma pare che costoro siena più ciechi de' loro peccati.:

Marcuccio Salviati. Io temo forte che le tue orazioni vogliano riuscire più zoppe delle tue gambe. Tu m' hai cera di ghiotto.

Sandro. Deh, lasciate andare questo disgraziato l

Marcuccio Salviati. Devi saper grado qua al Padre, se non ti frugo un po più addentro. (Sandro e Marcuccio se ne vanno fuori di chiesa.)

H'cieco. Che volete da un povero storpiato? e perche gli dite villania? (Esce di chiesa.)

#### III.

Uscito il cieco di chiesa, va dietro dietro a' due che di buon passo si dilungano. Il LISCIADIAVOLI giugne davanti alla chiesa, e vistata chiusa, torna indietro.

Il Lisciadiavoli. La chiesa è già serrata. (Voltandosi, vede il cieco, e lo esamina attentamente, poi dando in una gran risata). Sebbene sia di notte, lo conosco all' odore, lo. (Fermando il cieco.) Oh canchero! che nuova tristizia è codesta tua, manigoldo! fermati que.

"It cieco. Fatemi un po' di limosina, messere, per le anime del purgatorio!

Il Lisciadiavoli. Purgatorio, il fistolo! Che hai tu a fare

a San Procolo, impiccato!

Il cieco. Perche ini vituperate, messere, con si sconce e

villano parole?

It Lisciadiavoli. Ora puoi dire d'aver fatto tutte le professioni di questo mondo, se sei diventato perfino cieco. Ma t'avranno orbato a patto di non fare il sordo, eh? Di'la verita, cane d'un Malguadagno, tu ti vuoi mettere sulla via di prosperare?

Il Malguadagno. (Togliendosi un cencio che gli copriva mezza la faccia.) Schiuma de' tristi, m' hai dunque conosciuto alla prima?

It Lisciadiavoli. Con te non voglio tanta dimestichezza; fummo compagni, gli è vero, ma ora non fai più al caso mio. Di' un po' su che cosa cercavi qua?

M.Matpundagno. M'ingegnavo di guadagnarmi il pane; ecco quel che facovo. Ora, iu sai che le nostre faccande van male, e dicono che la Signoria potrebbe rivederri i conti a suo modo, per quel che abbiamo fatto intorno a Piagnoni. I Compagnacti non han più biosgno di noi, giacche il Savonarola è ingabbia-to.... In somma, da' retta ad un mio consiglio, Lisciadiavoli inio, Jascia anche tu codeste tresche, se non vuoi capitar male.

Il Lisciadiavoli. Ma ti pare d'aver viso da uccellarmi? Un ghiotto della tua qualità stringermi a diventare uomo dabhene!... Oh bestione, chi cerchi d'ingannare tu? Non intendi ancora, che non hai nè modo ne grazia a fare il furfante? To', guardalo coll'effetto; ti metti qui a contraffare il cieco,

BEVERE.

in guisa che perfino le panche di San Procolo ti raffigurerebbero per quel che sei... Su, su, cambia mestiere, chè in codesto non ci riesci.

Il Malguadagno. Ma tu la fregheresti al diavolo; chi vuoi

che la ficchi a te, che se' più viziato che il fistolo?

Il Lisciadiavoli. Orsu, di', Malguadagno, che cosa facevi

qui?

## Malguadagno. Senti, ma tieni il segreto, ve'; sai che
qui a San Procolo ham deposto il Valori, e siccome i più devoti Piagnoni foccano in chiesa a Airgli de paternostri sulla
senoltura, io Dure....

Il Liscialiscoti. (Ridendo) Ah, povero Valori I gli mancava anche questa da mettere da costa alle altre I Tu hai aiutato ad ammazzarlo, ed ora lo vuoi dannato in sempiterno, dappolchè è mprto. Non sai tu che i tuoi paternostri chiamerebbero il demonio da mille miglia di lontano?... Ah traditorel tu l'hai giurata perlino all'anima di quel povero vecchio.... (Gridando, Popolo) (popolo I di vuoi dannarsi coi paternostri del Malgaudagno? L'avrete a buon mercato il fuoco penaec, a buon mercato!

Il Malguadagno. Tacl in malora; tu vuoi farmi scorgere dal popolo.

Il Lisciadiavoli. (Ridendo.) Dovresti fare un po' di bene anche all'anima dello Stracciacappa.

Il Malguadatgno. Tu hai sempre voglia di celiare; l'ascia che ti dica il resto. Qui capitano sempre de' Piagnoni, e poco fa cl è venuto messer Marcuccio Salviati, e di' un po' su in compagnia di chi?». d'un 'frate l'rancescano... Yà ora a pescar tu chi diavolo potesse esser questo frate.

Il Lisciadiavoli. E' sarà stato domenicano, e non francescano. Avrai veduto male; sai che messer Marco ha un fra-

tello in convento.

Il Malquadaqno. Vuoi tu ch' io non sappia distinguer l' unabito dall'altro ? Ti dico io ch' era francescano, e mi girano per la fantasia alcuni sospetti.... Poffare il mondo! Clie fosse mai il Savonarola stesso, il quale, avuta mala ventura con l'abito di San Domenico, volesse provarsi a finir la sua impresa con ouel di San Francesco?

Il Lisciadiavoli. Avrebbe un bel mutar di tonache quello sgraziato; per la sua impresa ci vuole l'armatura e la daga.

Il Malquadagno. Al corpo di.... e' potrebbe essere anche Sandro, il quale dicono sia nascosto... Io ci giocherei la forma della berretta che gli era Sandro.... Oh! corro alla taverna a pigliar lingua.

Il Lisciadiavoli. Gli è già da tre giorni che Sandro è

fuggito in contado.

It Malquadagno. In contado le giuggiole i Vuoi tu che quel cervellino di Sandro lasci sola la Lena ora che Vanni. è fuori di Firenze ? Egli aspetterà prima che gli dieno il bando.

Il Lisciadiavoli. Vogliono esaminarlo, e se anche avessero a dargli soltanto il bando, un po' di corda non gli mancherà mai.... E che giovamento avrebbe a recar Sandro alla Lena, mettendo a rischio la propria persona? .

Il Malmadagno. Eh! l'amore ha fatto perdere il capo ad uomini d'altra sorta che non è Sandro. Io metterei pegno che la sta appunto come ti dico, e....

Il Lisciadiavoli, (Interrompendolo.) Sai tu nulla di Vanni?

Il Malguadagno. Non ne so proprio nulla, io, dipoi ch'egli

è scappato col suo Lotto.

Il Lisciadiavoli. Scioccone l va a lasciarsi sopraffare dalla paura, per aver fatto un po' di fracasso .... Non eravamo tutti

nello stesso ballo?

Il Malguadagno. Ma, gli dissero che gli Otto volevano farlo metter prigione.... così, per dare un po' di soddisfazione alla giustizia a motivo di alcuni malanni vecchi... Anzi gli è stato lo stesso Ridolfi che lo persuase a battersela per qualche settimana, e anche a me, così alla larga, consigliarono di andarmene .... Ma io, che non saprei come viver fuori, ho creduto migliore av viso di accecarmi dentro a questo modo.... E tu non hai paura, eh? e si che hai fatto il tuo debito in que' giorni, e se ci avessero a rivedere il pelo, la parte che toccherebbe a te .... -

Il Lisciadiavoli. Non ti pigliar fastidio per me; io so

quel che mi fo. Malguadagno.

Il Malguadagno. Oh! i'non voglio entrare nelle tue faccende, ma, a dirla, pare che tu sia diventato il procurator de' Piagnoni.... e tu non presti i tuoi servigi per l'amor di Dio... Di' un po' su; ti pagano forse a ciò? Se c'è qualche quattrino a buscare, son qua anch' io, e lavorerò di schiena, giacchè ora mi trovo al tutto scioperato.

Il Lisciadiavoli. Bada al tuo nuovo mestiere, Malguadagno, e non far motto con anima nata di quel che ti pare di aver veduto qui a San Procolo; lascia il negozio tutto sopra di me: hal capito?

Il Malguadagno, (Scotendo il capo.) Eh l... bo inteso a puntino, io.... ma nessuom in caver di lesta che tu non sia mutato, e mutato in guisa da non ti riconoscer più. Dopo le belle valenterie che hai fatto in casa Cambini, scampando dalla furia del fuoco quelle provere donne, ti venne addosso la frega delle buone opere. Per me intanto vo dal Ridolfi a farne una più divota delle tue.

Il Lisciadiavoli. (Andandogli vicino, e con voce bassa.) Malguadagno, sai tu quel che diranno tra poco alla taverna di Carbone ? Sai tu ?

Il Malguadagno. Diranno e beranno a più non posso.

Il Lisciadiavoli. Diranno che davanti alla chiesa di San Procolo si è trovato un cieco, morto d'una pugnalata nelle tempia....

Il Malguadagno. (Dando addietro.) Corro alla taverna a mostrare il contrario.

## IV.

Il Liscialiavoli. Quel ghiotto là non è uomo da lasciarsi tuggir di mano la buona occasione di fare un bel tiro; e meterei il capo, che ora e' corre agli Otto di balia o dal Ridolii. Sandro mi fa più paura in prigione che fuort.... Quello sciagurato del Ridolii s'ingegnò di metter si grande spavento addosso a Vanni, da farlo fuggire con Lotto, perchè qui gil davano impaccio... mai il Lisciadiavoli è rimasto, e la Lena arrà sempre qualcheduno che non la perderà mai d'occhio. (Pensando, e poi ghignando amaràmente.) Pare che il demonio ci abbita messa la coda; bisogna che a marcia forza io faccia del bene, acciocchè gli altri non abbiano la contentezza di riuscir nelle loro imprese...— Il bene fatto a questo mon ni fa una vergogna al mondo, ed è conforme al mio costume. (Esce.)

## PARTE DECIMA.

STANZA IN CASA DI VANNI CARTOLAIO.

# I reserved

# MENICA e LENA.

Menica. Se' iu ben certa ch' egli se ne vada stanoite? Lena. Come sono certa della morte, madre mia, e prima di partire verrà qui... Ahimè! io tremo come una foglia, pensando al pericolo ch' egli corre. (Piangenda.) Povero Sandro! sventurtaissima Lena!

Menica. Del 1 non piangere a codesto modo, figliuola mia, chè tu mi cavi il cuore. Qual rimedio troverai tu alle nostre disgrazie disperandoti come fai? Ricorda che in breve Vanni tornerà a Firenze, e che dobbiamo aspettarci noove e più forti tribolazioni. Meschina mel se tu, giovane come sei, non mi dai un po' di coraggio, che devo io fare di per me, povera donna?

Lena. Ah 1 madre mia, perchè non posso io mutare i

Lena. Ah! madre mia, perche non posso io mutare i miei anni co' vostri? Se sapeste quel ch' io patisco!...

Menica. Deh! non ti lasciar sopraffare dalla disperazione, chè forse le cose si acconceranno bene. Sai che messer Marcuccio Salviati ha preso, sotto la sua protezione Sandro, e ch' essendo egli uno de' grandi, troverà modo a metterlo in salvo. Già i grandi, di qualunque setta vogliano essere, finiscono poi con l' intendersi tra loro.

Lena. Bell' intendersi! Non-abbiamo noi visto come la del Valori, quantunque fosse un de' più grandi della città, e quella santa donna di sua moglie, eh? Non son fuori di Firenze i più nobili seguaci del Padre, o nascosti per timore di perdere la vita?... Ahimè! la loro faccendà è spacciata.

Menica. Per noi dobbiamo saper grado alla Madonna d'essere state campate dalla morte, e nella nostra sventura possiamo ancora chiamarci contente. Se non era il Lisciadiavoli, noi restavamo bruciate in casa Cambini. Lena. Oh.! qual tristo servigio mi rese colui campandomi dal fuccol Gil era megilo ch' io fossi morta... Madre dini, sapete che Sandro non lo può vedere quel bravone, il quale aveva fatto de' disegni sopra di me... Ed ora Sandro è pieno di sospetti, nè le mie parole valsero a trargileli di capo. Anche ieri a sera e' mi mandò a rimproverare...

Menica. La è la solita gelosia degl' innamorati. Ora e' dovrebbe pensare a porsi al sicuro, e ad amarti meno o crederti di più: così avrebbe a fare, intendi ? Ma d'onde hai tu

saputo codeste cose?

Lena. Ieri a sera, intantochè voi eravate a San Procolo, ci venne qui Baccio dipintore, e mi parlò per Sandro.

Menica. Che? Si è egli arrischiato ad uscire di convento? Lesia. È ci venne di nascosto, giacchò ora non vuol più sapera delle cose del mondo, ed anzi fece voto di farsi frate per potersi dare tutto all' anima, e lo manderà ad effetto al sicuro... Povero giovane i anch'egli è caduto in una si profonda malinconia, che pare fuor de' sentimenti, egiura di non voler più pigliar in mano pennello, nè trattar colori, dacchè han posto prigione il Padre Girolamo e i suoi due compagni.

Menica. Ma i commessari menaron via soltanto Fra Do-

menico insieme col Padre.

Lena. Non sapete voi che Fra Silvestro Marufi, il quale s' era nascoto per paura, durante l'espugnazione del quaconvento, tornato in San Marco, e sentita la cattura del suo vicario, se n' andò divisto al Palazzo, gridando che se c' era colpa in Fra Girolamo e Tra Domenico, in lui pure la ci doveva essere? A questo modo e' rimase prigione, e si guadagnera il martirio.

Menica. (Giugnendo le mani.) Ah, Madre de' dolori! Ma gli Arrabbiati vogliono dunque disfare la fede da cima a fondo!

Lena. E î più devoti del Padre, vengono tormentali...
Ahimè, madre mia, esaminocome anche Sandro con la funel
(Abbracciando la madre.) hip s'optime santissima, impedite
una tanta scelleratezza i Madrei nici salutatemi; ditemi che
non sarto così, perchè gioni sentis morrie di crepacuore!

Menica. (Sospirando.) Ed uccide Insieme la povera madre tua. Perchè ti vai ora figurando il male più grande di quel ch'egli è veramente? Creditucche Nostro Signore se ne stia in cielo per nulla?

Lena. In terra! in terra! e'doyrebbe venire, e non

lasciare che gli uomini malvagi facciano il male a loro posta. O Gesu, muoviti a misericordia di noi!

Menica. Tu non sai quel che ti dici; gli è sicurmente it dolore che ti ira fuori di sentimento... Su, Lena, dà l'uogo a pensieri più ragionevoli. Sandro ora se n'andrà, di poi tornerà, e intanto noi adopereremo con le belle e con le buone d'indoleir Vanni. Col tempo daranno giu questi bollori, e non ci sarà più discordia tra i cittadini, sicchè tu diventeral moglie di Sandro...

Una voce grida dalla via. Monna Menica!

Lena. Ahime! gli è qui.... Madre mia, hanno chiamato.

Menica. Non t' arrischiare ad aprire così alla prima.

Lena. (Aprendo la finestra.) Chi chiama? La voce. Aprite subito!

Lena. Ah, meschine noil Che voce è codesta? (Gridando.) Chi siete voi, e che cercate qui?

La voce. Aprite, chè vengo per conto di Sandro.

Lena. (Tirando la corda.) An madre! ha detto Sandro; io apro.

Menica. Férmati ....

### · II.

Entra il LISCIADIAVOLI; la Menica, al vederlo, si fu il segno della croce; la Lena munda un grido, e corre presso alla madre. Egli si ferma sull'uscio, guardando per po' di tempo le due donne senza proferir parola.

Lena. Difendetemi, madre mia!

Menica. Che volete qui?

Lena. (Ripigliando coraggio.) Messere, qui non e' è quel che cercate.

R Lisciadiavoli. E che sapete voi, fanciulla, quel che io vercando? Chetatevi, buone donne, e non abbiate paura, che io non voglio farvi alcun male. (A Lena.) Perchè tremate a codesto modo?

Lena. Da quella notte che ci avete tratte dal fuoco, voi mi fate tremare; ma non crediate ch' io non vi sappia grado del vostro beneficio. Voi avete salvato la vita alla madre mia; deh! lasciate ch' io possa esservene sempre grata.

Il Lisciadiavoli. Io misi a grau rischio la mia vita senza che mi passasse pel capo nessun pensiero della vostra gratitudine. La fu una fantasia che mi saltò addosso in quel momento, ne franca la spesa di parlarne... Orsu, ora non è tempo di spender parole; dite il vero; avete voi veduto Sandro?

Lena. (Dubbiosa.) Che Sandro?

Il Lisciadiavoli. Quanti ne avete voi?

Menica. Sandro è fuori di Firenze.

A Lisciadiavoli. Se voi seguiterete a codesto modo, volete cacciarlo fuori del mondo. Insegnatemi un tratto come ho a parlarvi, acclocche mi prestiate fede, e rispondete in nome del....

Menica, (Interrompendolo.) Deh! messere, non bestemmiate. A che montare in ira contro due povere femmine che oramai non sanno più quel che si dicano,? - Voi siete pure un de' compagni di Vanni.

Il Lisciadiavoli. Gli è fuor di luogo di rammentarmelo....

in somma, parlate, o mal per voi . Lena. Deh! uscite subito di qui.

Il Lisciadiavoli. Dunque aspettate qualcheduno. - Non accade parliate di vantaggio, fanciulla, ma non abbiate alcun timore.

Lena. Io non aspetto anima nata.

Il Lisciadiavoli. Quando verrà Sandro, ditegli che muti abito, e che se ne vada fuor di Firenze; senza metter tempo in mezzo, tenendo una via diversa da quella che aveva stabilito; perche gli Otto a quest' ora sono informati d'ogni cosa; ma non gli dite che avete saputo questo per via del Lisciadiavoli, poichè non mi crederebbe.

Lena. Ah Vergine addolorata!

Menica. Voi forse non siete tristo come dice la gente.

Lena. (Guardandolo fisamente.) Qual cura vi stringe ad aiutar Sandro?... Ohime! voi lo tradirete, siete degli Arrabbiati.

Il Lisciadiavoli, (Mordendosi le labbra.) Perche mi guardate voi si fiso ?... Guardatemi a codesto modo, e non vi tradiró.... E perchè mi guardate voi? - Se seguiterete così , ia finirò per tradir me stesso.

Menica, Oimè!

Lena. No, voi non siete un uomo d'animo malyagio, come dicono: voi non siete tristo come vuole la gente.

Il Lisciadiavoli. Che dite voi, fanciulla? lo sono tristo dieci cotanti più di quel che mi tiene la gente, e voi ora mi dite villania, credendo di recarmi piacere. Io sono tristo, intendete? ed è per di che avete a fladarvi di me; giacche quando un uomo parla alla mia guisa, bisogna credergli. Vorreste voi credere nella virtu, eh? — ro? via, credeti en questa cappa. Non sapete voi che la virtù è la guarnacca, e il vizio la persona?... Ma che domine vo io novellando qui con queste povere donne? (Ghipnando.) Mi pareva di parlare di per me, e diceva cose a capriccio. — Or bene, non dimenticate Il mio avviso. (In questo dalla via picchiano te mani; la Lena fa mostra di non aver sentito, ma non può nasconte el terrero, che les idipinge sul viso; la Menica va per discendere al terrero e he les dipinge sul viso; la Menica va prediscendere al terreno, ma giunta all'uscio della stanza, torna indietro. Si picchia di bel nuoco.)

Il Lisciadiavoli. Aprite subito a Sandro.

Lena. Gesù! Io sono spacciata.

Il Lisciadiavoli. (Afferrando la corda.) Or bene, gli aprirò io.

## III.

SANDRO lanaivolo e MARCUCCIO SALVIATI. Sandro entre pel primo, e visto il Lisciadiavoli, di addietro, e rimane sbalordito per modo da non poter proferir parola. La Lena gli corre incontro, ed egli la allontana con la mano senza guardarla. Il Lisciadiavoli, incrociando le mani sul petto, e zufolando sbadalamente, si pone davanti a' due venuta il marcuccio Salviati syuaira lo spadone, e lo appunta al petto del Lisciadiavoli, il quale se ne resta fermo senza parlare.

Sandro. Messer Marco, noi abbiamo fallito la casa. (Volgendosi alle due donne.) Perdonate, buone femmine, non abbiamo fatto a posta; siam venuti qui per isbaglio.

Lena. (Dando in pianto dirotto.) Sciagurato, sono io che ho sbagliato nell' uomo. Con chi parli tu?

Menica. Per chi mi teneto voi, Sandro, e che mal giudizio fate di noi?

Marcuccio Salviati. Che maledetta ventura t'ha portato qui, impiccato | Raccomandati a Dio, perchè tu se' morto.

Il Lisciadiavoli. Capitano, voi minacciate di morte Simoncino, eh? I vostri nuovi soldati v'han dunque fatto uscir di mente di che sorta èrano i vecchi?



Marcuccio Salviati. Manigoldo! Và la che hai pur fatto una prelibata riuscita sotto la mia scuola!

Sandro. Un uomo della tua fatta debbe temere più la vita che la morte; ma io non ni imbratterò nel tuo sangue; ti lasceremo vivere acciocchè questa femmina svergognata abbia in te la sua pena.

Menica. Ah Sandrol uscite d'errore; egli è venuto ad avvertirci che gli Otto sapevano ogni cosa, e che avevano a mandar qui i loro famigli per mettervi prigione.

Lena. Sandro, tu 'se' il più disgraziafo e indegno degli uomini se pensi male di me. (Gettandosi ginocchioni davanti a un Crocifisso di legno dipinto, che pende da una delle pareti.) Ali padre della verità! insegnami a proferire una sola parola che possa mostrare la mia innocenza! Sandro, vedi quest' innocente spasimo del nostro Salvatore? or bene gli è uguale a quello che patisco in questo momento. Se tu dubiti di me, dubita pure delle sue piaghe e della nostra redenzione.

Il Lisciadiavoli. Le hanno Fra Girolamo nelle ossa queste donne....

Sandro. Che parola potrà dire meglio di quel che vedono

sanaro. Che parola potra dire megno di quei che vedono i miei occhi. (Voltandosi a Marcuccio Salviati, etraendosi la tonaca ond' era coperto.) Ora non accade più di fuggire, giacche non mi resta cosa a mettere in salvo.

Lena. Sandro! Sandro! vogliono porti al tormento; pensa alle mie angustie e alle tue.

Sandro. (Prorompendo.) Tutti gli esaminatori del mondo unito no potrebbero inventare un tormento più terribile di codesto che tu mi dai ora... Alt messer Marco, la è una nuova foggia di corda che il boia non può dare, ci vogdiono le donne a ciò, e vedete come ci riescono. Quella degli Ottó appresso a questa mi parrà una piacevolozza.

Il Lisciadiavoli. Io non apro bocca, perche ad ogni modo non mi crederesti: pensa come meglio ti piace, ma affréttati a battertela.

Marcucció Salviati. Te la daró io , vituperato! Orsù, Sandro, gli è debito di mostrarsi veramente uomo, appunio quando codeste sciagurate si scordano di esser donne. Deh t non voler frugare più in fondo di questo negozio già infistolito; bada a me, la disputerai, passato questo pericolo.... Intanto volevi veder la Lena, e l'hai vedata.

Lena. (Al Lisciadiavoli.) Voi avete messa giù questa rete per trarre in inganno Sandro, e farmi perdere il suo

amore. - Ah. Sandro dell' anima mia l non prestar fede a si sciocco troyato, fuggi di Firenze, e io vengo teco.

Sandro. lo non esco più di città.

Marcuccio Salviati. Bada che ti daranno la colla, e i

tuoi pimici giubileranno l -

Lena. (Abbracciando le ginocchia di Sandro.) Fuggi 1 fuggi l per le piaghe di Nostro Signore, e lasciami pure, ed abbimi in conto di quel che vuoi.... ma fuggi. Credi ciò che più ti aggrada, ma salvami il mio Sandro....

Sandro, Il tuo Sandro ? - Sciagurata I - salvare un uomo di già morto d'una ferita nel cuore, e fatta dalle tue mani? Gli Arrabbiati m' hanno arsa la casa, posti a ruba gli averi; ma tu hai fatto peggio de' miei nimici; sei entrata dove stava gelosamente nascosta una inestimabile dovizia, il

mio amore, la mia vita, e me l'hai tolta!

Lena. (Fuort di se.) Si, quel che vuoi.... ma vattene.

Il Lisciadiavoli, Sandro, io me ne sto senza far motto, perchè se io parlassi a sua discolpa sarebbe come spegnere il fuoço con la stoppa, nè ti potrel tôr del capo i tuoi sospetti, non mi prestando tu alcuna fede. Ma tuttavia i'ti voglio dire che mi desti una rabbiosa e intollerabile invidia, e che darei mille vite, se le avessi, per essere ora ne' tuoi piedi. - Intendi quel che mi voglio dire? - Codesta fanciulla t'ama si smisuratamente, da lasciare che tu la creda colpevole, purchè tu abbia a metterti in salvo l (Voltandosi a Lena.) Se Sandro non v'intende pel verso, e'val manco di Simoncino.

Sandro. Perchè hai tu camnato dal fuoco queste donne? - Ora le uccidi in un' altra maniera.

Lena. Sandro mio, chiedi al tuo cuore quel che gli pare

di me, e nota bene ciò che ti risponderà. Io non ho paura, ma intanto vattene, ché jo ti seguirò.

Marcuccio Salviati. (Al Lisciadiavoli.) Spiegami un

tratto perchè ti pigli tanta briga per Sandro.

Il Lisciadiavoli. La sarebbe lunga a raccontarvela minutamente.... In somma, la Lena correva gran pericolo da una banda, e Sandro dall' altra. (A Sandro.) Io ti aveva giurata mortale inimicizia, ma nondimanco scordo la ruggine vecchia, e voglio ajutarti come fossi un mio fratello carnale. Vattene, dunque, perchè se non ti sbrighi presto, potrai convincerti dell' innocenza di questa fanciulla, ma ti vuol costar salato.

Lena, (Al Lisciadiavoli.) Ah messere! io vi prego per



le inestimabili angosce della Madonna addolorata, deh! tornatemi l'amore del mio Sandro.... parlate chiaro ditegli la cagione che vi muove a camparlo.

Il Lisciadiavoli. E' sarebbe pestar l'acqua nel mortaio, giacchè Sandro piglia tutte le mie parole in mala parte... e poi, prima di parlare a Sandro, avrei a dire a me stesso di quelle cose....

Lena. Deh! per le viscere della madre vostra; giacché voi pure avrete avuto una madre, dehl parlate, e io vi benedirò sempre come il mio salvatore, e pregherò Nostro Signore che voglia ricolmare di contentezzo la vostra vita.

Il Lisciadiavoli. (Mordendosi le labbra.) Contentezze per me, fanciulla?

Lena. (Quasi fuori di se.) Sandro! Sandro! conducimi teco.

Sandro. Tu se' di già in buona compagnia. — Stà col tuo disonore, svergognata.

Il Lisciudiavoti. (A Sandro.) Tu hai dato la volta affatto, ed hai smarrita la ragione; gli è di necessità che qualcheduno ti stia d'appresso.

Marcuccio Salviati. Gli è da un' ora ch' io sto qui senza poter dire una parola. In che sorta di garbugli mi sono io posto. Orsu, Sandrol se tu non vieni meco, bisogna ch' io ti lasci.

Il Lisciadiavoli. Aspettate ancora un pocolino, capitano, e in breve vedrete le torce dei famigli degli Otto. Sandro, ti dico io che quelle torce rischiareranno la innocenza della tua Lena, ma di noi serviranno ad accompagnarti in Palazzo.

Marcuccio Salviati. Cane d'un Simoncino, parla un tratto; di'su quel che ti salta in capo, e trova tra le tue infinite tristizie qualche novella che abbia ombra di verità. In altri tempi per darla ad intendere valevi tant' oro.... In somma fà in guisa che Sandros en e vhda.

Il Lisciadiavoli, (Combattulo,) Or bene. Sappiate che il Ridolfi aveva a venir qui stanotte, sotto colore di parlare a queste donne, e che un tristo intente s' era posto all' impresa di far mettere prigione Sandro. Tutte queste cose si dovevano fare senza che io le sapessi, perchè il Ridolfi ha paura di me... ha paura, e mi dà la baia per giunta. Io, che non sono uno da pigliare a scherno, me la son legata al dito, o ho fermo che Sandro se ne vada a dispetto del Ridolfi, e che la Lona sia al sieuro da 'suodi siesemi. — Ecco chiartia opini cosa.

Menica. La è così sicuramente. On l la deve stare a questo modo: credetegli, Sandro, e andatevene. Marcuccio Salviati. Io ti conosco fino al midollo, impic-

cato, e la potrebbe stare a codesto modo.

Sandro. (Al Lisciadiavoli.) Tu ami la Lena.

Lena. (Facendosi il segno della croce.) Che dici mai, Sandro?

Il Liscialdiavoli. (Freddamente.) L'amo tanto da scordare che la è innamorata di te; l'amo in modo da mutare l'odio che ti portavo in salda amielzia, da favorire i tuoi disegni, e da agevolare la tua luga... Che sorta d'amore ti pare il mio?

Marcuccio Salviati. Gli è 'un amore conforme a' tuoi colpi di daga, giacchè io ti conosco, Simoncino; e che speri tu di guadagnarti aiutando Sandro e la Lena?

Il Lisciadiavoti. Pace.

Sandro. (Maravigliato.) Pace tu, Simoncino?

Il Liscialiavoli. (Prorompendo dopo di aver sostenuto contro di sè una fortissima totta.) Pacel pace! Si, credete voi che la povera anima mia non ne abbisagni? Credete voi che ut uomo abbia a diventar quel che io sono, senza sentissi nel cuore qualche cosa che del continuo lo consumi? Il mio cuore ha ricevuto più ferite di quelle che ha fatto questo praccio... ed oht quante ne ho date. — Dielo voi, capitano; non m'avete veduto entrar nella mischia come un uomo che andava a nozze? non ricordate come io cercava la morte in mezzo ai, nimiel, ed era tenuto Il più valente della vostra compagnia? Ma lo, vi traeva in errore. Sapete voi quel che lo era veramente? — Il più sventorato.

Marcuccio Salviati. E cercavi la pace nei furori della

guerra?

Il Lisciadiavoli. (Proseguendo.) Si, nella guerra, perchè portavo entro di me la più aspra battaglia del mondo. Io ho ora quarant' anni, messer Marco; insino al trenta mi chiamavo Simoncino, e di poi il Lisciadiavoli.... Oh quante storie in questo mutamento di nome i gli è come dire il paradiso e l'inferno.

Sandro. Io non t'ho mai sentito parlare in questa guisa. Il Lisciadiavoli. (Ghipnando.) Nè mi vuoi sentir più. Io sono come quei nugoloni d'estate, dai quali guizza un qualche baleno che, promettendo pioggia, svaniscono di poi per l'aria senzà mandar giù memmanco una gocciolina d'acqua.

9.

Lena, Madonna, io non intendo nulla! (Risolutamente a Sandro.) Sandro, andiamo.

Il Malguadagno. (Dalla via.) Monna Menica!

Il Lisciudiavolt. Eccoti colto alla 'agliuola, Sandro. Che Iddio ti hendica! (La Lena Juori di sè s' avvinghia a Sandro e lo caccia a forza in un'altra camera. La Menica lo segue alzundo le mani al cielo. Il Lisciadiavoli fa segno a Marcuccio Salviati di lacerre, e gli accenna la camera co' è arterato Sandro. Marcuccio Salviati, dimenundo il capa, s'accomoda a nascondersi, e il Lisciadiavoli si pone addosso la lonaca da Francescumo mal'ern vinomerto Saudro.

Il Malquadagno. ( Non cessa di gridare intanto.) Monna

Menica I nionna Menica I

Il Lisciadiavoli. (Andando piano all'uscio ove son nascoste le donne.) Monna Menica, rispondete, dall'altra finestra. Menica. (Dall'altra camera.) Che volete?

Il Malguadagno. (Dalla via.) Aprite, chè ho a darvi

buone novelle di Vanni.

Menica. Io non apro di quest'ora.... Ma voi avete un altro in compagnia.

Il Malguadagno. Gli è uno de' nostri.

Il Lisciadiavoli. (Tirando la corda.) Gli è proprio desso, l'amico.

## ſ۷.

Entra il MALGUADAGNO, precedendo un uomo ravvolto net mantello. Il Lisciadiavoli va loro incontro.

Il Malguadagno. (Dando addietro.) Canchero! monna Menica vestita da frate!

Il Lisciadiavoli. ( Alzandosi il cappuccio. ) Quantunque cieco, ci vedi a bastanza, Malguadagno.

Il Malgundagno. (Fuggendo a rotta.) Salva! salva!

Il Lisciadiavoli. È voi, messere, che venite a cercar qui ?

Vincenzo Ridolfi. (Scoprendosi.) Ribaldo! che arroganza
è codesta tua?

Il Lisciadiavoli. (Parlando bassamente.) Raccomandati l'anima, Ridolfi, e spacciati presto, giacche tu hai a morire.

Vincenzo Ridolfi. (Traendo un pugnale.) Sciagurato, credi tu di mettermi paura? La discorrerai prima col mio pugnale.

Il Lisciadiavoti. Col quale avete assassinato Francesco Valori, eh? — Uscite d'errore, poichè col Lisciadiavoli il vostro pugnale avrà mala ventura. — Credevate voi di averla a vincere, ma pare che abbiate fallito i conti.

Vincenzo Ridotfi. Ma che t'ho fatto io per averti nimico? Orsu, Lisciadiavoli! smetti codeste tue fantasie, e torniamo amici. — Che fai tu qui? Hai tu veduto il lanajuolo?

Il Lisciadiavoli. (Ghignando.) Si, ed è fuori di Firenze. Vincenzo Ridolfi. Vada col suo malanno: tutte le disgra-

zie non vengono per nuocere.... Ma, e la Lena?

Il Lisciadiavoli. (Sattandogli addosso all' improvvista, e disarmandolo a forza.) Anima dannata! (Vincenzo Ridolfi trabocca a terra, e il Lisciadiavoli gli pone un ginocchio sul petto, e leva il pugnale per ferirto.)

Vincenzo Ridolfi. Marrano! lasciami la vita.

II. Lisciadiavoli. Acconciati dell'anima, se credi di averla ancora in corpo, e io ti farò da prete.... (Pigliando il pugnale per la punla.) Eccotene un saggio. Dall'un capo hai il Lisciadiavoli con la morte, e dall'altro il paradiso con la croce.

Vincenzo Ridolfi. (Con voce soffogata.) Lasciami rizzare,

e vedrai come mi confesserò de' miei neccati.

Il Liscialiavoli. (Gridando.) Messer Marco! messer Marco! co uscile, e guardate uno dei vostr! grandi che chicale la vita al Lisciadiavoli! — Messer Francesco Valori! levate il capo canuto fuori della vostra sepoliura di San Procolo, e ditemi se ho a lasciargitela. — Tutti ad un modo! (Per ferirlo.) Và alla malora. (Marcuccio Salviati esce, ed arresta il braccio del Liscialiavoli!).

Marcuccio Salviati. Férmati, Simoncino; la vita di costui non vale nemmano la fatica di una pugnalata; lascialo dunque col suo malanno, giacebè la tua è ancora atta a qualche cosa. — Vincenzo Ridolfi, io ti conosecva per assessino in sieme o' tuoi Tornahuoni, ma non avrei creduto mai di averti a trovar qui spiono della Signoria. Debi t che tra'i nomi onorati dei Ridolf non s' abbia a trovare un Vincenzo.

Il Lisciadiavoli. Lasciate che uccida intanto l' uomo, giacchè i nomi di codesta sorta non vanno più in là della vita, e

si seppelliscono col cadavere.

Vincenzo Ridolf. (Al Salviati.) Io aveva a vendicare i miei parenti uccisi a torto.

Marcuccio Salviati. Con un assassinamento, neh?

Vincenzo Ridolfi. Voi fate a sicurta perche sono solo, ma....

Marcaccio Salviati. Ma in breve verranno qui i famigli,
eh? bella impresa che hai tu fatto!

Il Lisciadiavóli. (Tenendo fermo il Ridolf.) Aspettate.— Messer Marco, capitano mio, io sono tamo ardito da darvi un ordine. Fate uscire quel giovane dabbene... (Tenendo fermo il Ridolf a forza, il quale divincolandosi cerca di uscirgli di mano.) Attendi a me, Ridolf, e stà a vedere chi è colui che passa per di qui. Sandro! Sandro! il Ridolfi ti dà il buon viaggio. (In questo dalla finestra entra nella stanza una luce rossiccia). Ahimèl non siamo più in tempo

# V.

Mentre SANDRO esce e corre ad abbracciare il Lisciadiavoli che cerca di schermirsene, entra il BARGELLO seguito da alcuni Famigli con torce accese. Il RIDOLFI si tira in disparte.

Il Bargello, Sandro lanaiuolo?

Sandro. (Senza badare al Bargello.) Ho inteso tutto. Perdonami, Simoncino. (Voltandosi al Bargello.) Che volete da me?

Il Bargello. La Signoria v' ha dato il bando.

Marcuccio Salviati. (Al Bargello.) E dove?

Il Bargello. (Traendo una scritta.) Fuori del comune di Firenze. — Capitan Salviati, perdonate se alla prima non v'aveva riconosciuto. (Vincenzo Ridolfi esce senza profferir parola.)

Il Lisciadiavoli. (Guardandolo con la coda dell'occhio.) Và là, che il modo con cui esci è conforme a quello che hai tenuto per entrare. — Messer Marco, il vostro Ridolfi se l'è battuta.

Sandro. Esiliato 1... Ahime quanti dolori stan dentro in questa parola!

Il Bargello. Qualche santo del paradiso ha pregato per voi, e potete dire d'averla avuta a buon mercato, giacche a quelli che furono imprigionati toccò la fune.

Sandro. Ma qui è sepolta la madre mia; qui....

Il Lisciadiavoli. Fratello mio, per morire è buono ogni

fuogo. Và pur là, e, se hai delle tribolazioni, non aver paura, che le non ti lasceranno per mutar di paesi, sicchè potrai goderti sempre la loro compagnia.

Marcuccio Salviati. (Al Bargello.) Ma in che modo?

Il Bargello. Il Savonarola alla fine disse ogni cosa. La fune gli cavò di bocca la verità. Benedetta la colla e le mille volte benedetto chi l'ha inventata l Ora non accade più esaminare nessuno.

Sandro. (Furente.) La fune al Savonarola? Datela anche a me.

Il Lisciadiavoli. Tu staresti sodo, Sandro, ed attesteresti in favore del frate; gli è per ciò che ti mandan pe' fatti tuoi. Il Bargello. Voi date in frenesia, Sandro. Dacchè v' han

brugiata la casa, avete perduto il cervello.

Sandro. Messer Marco, possa Nostro Signore rendervi il bene che m' avete fatto; e anche a te.... (Volgendosi al Lisciadiavoli.)

Il Lisciadiavoli. (Interrompendolo.) II bene che cercai di fare a te, non è altro che il male che io voglio a Vincenzo Ridolfi; quindi tu non m'hai obbligo alcuno. Sandro.

Il Bargello. (Uscendo.) Badate, Sandro, che manca poco al giorno. Domani non v'hanno più a vedere in Firenze. (Esce coi Famigli.)

## VI.

Sandro. (Supplichevole.) Lena, perdonami.

Lena. (Duramente.) Sciagurato, va, ci troveremo in un'altra patria.

Sandro. Serbami la tua fede, e pensa che, se ho dubitato di te, fu soltanto per soverchio amore.

Menica. Perchè non ci credere?

Sandro. Saro io esiliato dal tuo cuore, come da Firenze?

Lena. (Lagrimando.) Ah no, Sandro i io....

Il Lisciadiavoli. (Aspramente a messer Marco.) Messere, pare a voi che il capitano Salviati e un Simoncino detto il Lisciadiavoli abbiano ad assistere a morbidezze di questa fatta?

Marcuccio Salviali. (Stringendogli la mano.) Simoncino, torna nella mia compagnia.

Il Lisciadiavoli. In fatto no bisogno di pace, e se non la trovo sotto Pisa combattendo con que' cani rinnegati di Stradioti.... Marcuccio Salviati. (Interrompendolo.) Addio, Sandro; buone donne; non gettiamo parole. Addio. — Vattene, Sandro, te tornera in tempi migliori. — Mutata là presente Signoria, ti sarà levato il bando, giacchè questo è un fuoco di paglia che vuol presto spegnersi... Ahimè! ma bisogna che un giusto muoia. (Esono.)

Sandro. (Addandogli dictro sino all' uscio, correbbe parlare, ma vinto dalla commozione non trona altro che parle rotte.) Messer Marco... Simoncino..., povero ed esiliato... ma non tradito..., pregherò sempre per vei... e tu, Lena... (Riavendosi; e dando faori in ur riso quasi frenetico.) Ma perche piango 10? Ora son più ricco degli Strozzi, più felice d'un re di corona; la mia Lena non mi ha ingannato, e io porto nel mio cuore tutti i miel averi, sui quali gli Arrabbjati non riusciranno mai a porre l'unglia maledetta.

Lena. Oh Sandro! come starò io lontana da te?

Menica. Ah Madonna Santissima! ora incominci tu di bel nuovo la zolfa di prima? Lascialo andare, ed aspettalo.

Sandro. (Abbracciandola.) Togli, Lena.

Lena. (Respingendolo, ed arrossendo.) Che dirà il marito quando si ricorderà dell'innamorato? Portami rispetto ora, se vuoi potermi amare a lungo allorche saro tua moglie, benedetta davanti all'altare.

Sandro. Non siamo uniti noi nei nostri dolori? Chi, chi potra disgiungerci? (Gridando con affetto irresistibile.) Vieni tra le mie braccia, Lena.

Menica. (Per ispartirli.) Ahimè.... fermate!

Lena. (Non reggendo più si getta fra le braccia di Sandro.) Si, si, domani davanti all'altare io sarò tua moglie.

Menica. E Vanni, sciagurata, e la madre tua?

Sandro. Scegliete, o madre di Sandro e della Lena, o moglie di Vanni,

Menica. (Unendo i due, ed abbraceiandoli.) Ah sempre la madre vostra I Che la Madonna v'accompagni, e tenga sopra di voi la sua benedetta mano. (Abbracciandoli di nuovo.) Sempre la madre della mia Lena.

Sandro. Monna Menica, madre mia, noi andiamo via di Firenze, ove per la causa di Dio e per quella de' nostri paesi abbiamo patito tanti villani strapazzi dai cattivi. Questi luoghi in breve saranno testimoni del martirio del più santo tra gli uomini.... O Fra Girolamo! perchè questa mia poyera vita non è bastevole a campare la tua? (Volgendosi a Lena,) Lena, non è egli vero che, se fosse a questo modo, saresti tu la prima ad ordinarmi di morire?

Lena. (Spaurita.) Sandro, fuggiamo l

Sandro. Lena, aiutami tu a sopportarla; e allorchè mi verrà alla mente la città dove impara i ad amare il Signore co' mici poveri genitori, quando penserò a questa Firenzo, della quale io mi gloriava d'essere il più piccolo de' cittadini, ricordami le presenti miserie, e gl'inestimabili dolori del nostro Padre Girolamo, acciocchè le mie preghiere si volgano alui che sarà sicuramente fra i santi del ciclo.

Menica. (Piangendo.) Anche quell' anima cara di messer Francesco Valori sarà di lassù il nostro pietoso protet-

tore ..

Sandro. (Ponendosi ginocchiom in mezzo alle due donne.) Firenze della mia fanciullezza, io ti porterò meco nel cuore santa e gioconda come t'avevà fatto il nostro padre, e a questo modo potrò amarti ancora senza rimordimento d'animo... (Voltandosi verso la Lena, Jourderò te, angelo della mia vita; tu mi dirai qualche parola di speranza, e la troverò scolpita nel tuo benedetto viso, e viva viva ne' tuoi amorevoli conforti.

Lena. Sandro, il giorno è spuntato: andiamo a San Pro-

colo. (Piangendo.) Madre mia!

Menica. Accompagnatemi al monastero di Santa Lucia, el là vi darò la mila benedizione. (A Lena che pianga Lono piangere, figliuola mia, chè Vanni non ml fa più alcuna paura. Io non temeva altro che per te, e ora temo sollanto per lui, e pregherò la Madonna perchè gli tocchi il cuore, e lo rimetta sulla buona via. Quelle care ed amorevoli suore non cacceranno dal lore onvento la povera Menica.

Sandro. Deh! venite con noi; io fuori di Firenze con

l' arte mia potrò sostentare la vostra vita,

Menica. (Uscendo insieme coi due.) Come domine faro lo a parlare fuori di Firenze, e in qual modo mi potranno intendere vecchia sfortunata? Pare a voi che mi resti tanto di vita da imparare un' altra favella?

Sandro. Gli sventurati hanno un solo linguaggio a questo mondo, e le lagrime e gli affanni s' intendono fra loro da

per tutto. (Escono.)



# PARTE UNDECIMA.

PALAZZO VECCIIIO.

.

## Prigione nella Torre di Palazzo Vecchio.

Camera angusta e buia, entro la quale è un lettuccio senza saccone. Du una finestra con grossa inferratu entra un bartume di luce. Fra GIROLAMO SAVONAROLA prostrato situ orando soltovoce. Il Custono edelle carceri è in piedi vicino all' uscio con un piattello in mano.

Il Custode. Dacebé fo questo benedetto mestiere non mi em ai avvento un caso di tal sorta! Ho avuto qui tante anime dannate che avrebbero messo paura a tutti i peccati riortali di questo mondo, e pure, quando me le aveva governate con quelle manette che so io, non mi daviano più alcun pensiero. D' onde avviene che questo frate mezzo morto mi fa rimescolare il sangue 1... Quardatelo là se non pare un involto di cenci i... Io so come s' ha a fare cogli uomini, ma cogli spritti... (Andando vicino al Padre, e poi tirandosi indictro.) Alla croce di Dio, e' sta pregando con la più santa divozione che mai, e vorrei un po' sapere a chi volge le suo orazioni... Ahimel gi fià ni capo chino. Oh! le pregbiere vanno all' ingiù; non c'è nulla a dire, e' le manda diviate a casa del diavolo

Fra Girotamo Savonarola. (Rimasto per alcun poco inginocchiato, s' appuntella coi gomili per rizzarsi, ma nonbastandogli le forze, ricade nel primo attrogiamento.) Gesù l Gesù l se hai abbandonato il mio corpò, lasciando cho l'ammortissero con gli strazi, fortifica almanco il mio spirito.

Il Custode. (Focendosi avanti.) Ha detto Gesù, quindi onc 'o paura. — Padre, se volete mettervi sul letto, y' aiuterò io. (Pone giù il cibo, e levando di peso il Savonarola, lo mette a sedere sul tetluccio.) Oh! così starete meno a disgio. Senitte, Padre, dovreste determinarvi a prendere un po' di cibo, perchè queste vostre continue contemplazioni a stomaco digiuno finiranno con afflevolirvi il corpo a segno che il tormento vi riuscirà al tutto insopportabile. — Su, Padre, pigliate un po' di cibo, giacchè ve lo danno.

Fra Girolamo Savonarola. (Fa cenno dolcemente col capo al Custode di lasciarlo chelo, leva gli occhi, e guarda fiso fiso la finestra della prigione. A poco a poco i segni del dolore materiale gli scompaiono dal viso, il quale si compone a tranquilla missi nelle mannette.) Lo sento.

Il Custode. Padre, che cosa state guardando si fisamente

su quella finestra? Ohimè, mi fate paura!

Fra Girolamo Savonarola. Figliuolo mio, se aveste i mici dolori, non mi chiedereste al certo quel che ora io vedo. — Ora io vedo quel che sento. — Deb, tornate col cibo, e lasciatemi solo!

Il Custode. Se volete continuare le orazioni, io aspetterò. (Tirandosi presso all'uscio.) Voglio sentire un tratto con chi

parlerà adesso.

Fra Girolamo Savonarola. (Inginocchiandosi sul letto, e baciando il tavolato. ) Padre della luce, m' hai finalmente visitato. Oh! gli era da un pezzo che jo aveva necessità di parlarti. (Il Savonarola, tratto fuor di se dagli spasimi della tortura, crede veramente di parlare con qualcheduno.) Dimmi, Maestro, se quando io non sarò più, fa mia parola vivrà dopo di me, e se questi mici ineffabili dolori saranno fecondi?... Ahime! tu mi mostri in cambio i tuoi, e m' accenni mille nuove ferite che t' impiagano la persona.... Io vorrei che le mie chiudessero le tue, o padre degli afflitti.... (Con accento supplichevole.) O Maestro, deh! non t'incresca questo mio interrogarti. Perchè non rispondi ai lamenti della tua sposa? lo, udendo i suoi clamori, manifestai con religioso ardimento la tua parola, e gridai contro chi beveva il vino nei vasi del tuo tempio, e ministrava i veleni nei calici della redenzione. Io versai sovra quegli accecati la coppa della verità fatta ricolma datle mie lagrime. (Accennando le manette.) Vedi un po' tu , Salvator mio , comè m' hanno ascoltato!

Il Custode. Domine! domine! E' va a richiamarsi a qualche spirito maligno di quel che gli sta facendo il Magistrato

degli Otto.

Fra Girolamo Savonarola. Del l' rischiara la infermità della mia mente, se ti pare che gli strazi che io patisco me ne rendano meritevole. Quando mai la tua città celeste si specchierà nella terrestre per modo da vedere in questa la sua propria immagine?

Il Custode. Ahime! e' vuol vedere la città nello specchio. Le sono fattucchierie che puzzano di pece e di zolfo le mille miglia alla longa. A star qui ho paura di dannarmi l'anima.

Fra Girolamo Savonarola. O re degli oppressi I Quando verrà il tempo nel quale I vomo ti sentirà ulto nel suo cuore, e tu sentirai per intero nell' uomo, come le infinite spere de cieli che, sebbene immensurabili, stan dentro nella piccola pupilla dell' occhio, come l' infinito mare che riflette la più gentile delle stelle dei firnamenti? Quando verrà questo 
tempo?.. E verrà egli mai ? (Il Savonarola rimane assorto.)

11 Custode. Domine! domine! Egli aspetta qualcheduno che venga a levarmelo di mano. Ahimè! che brutta faccenda è questa mia d'aver a custodire un frate, il quale dicono

s' intenda di miracoli.

Fra Girolamo Savonarola. (Ardilamente.) Ni rimproveri il mio dubbio ? ma anche tu sul trono de' tuoi dolori hai dubitato, e con pietoso clamore invocasti il padre tuo, chiedendogli perchè t'avesse abbandonato. Ricorda dunque che io sono polvere e dubbio, e che non posso entrare senza di te nell'abisso del futuro. Guarda quel che fanno de' tuoi veri servi. Quelli che t'innalzano vengono abbassati, chi ti dia gloria è schemito, chi i' invoca a guarire le piaghe della cristianità è imprigionato, chi tace è colpevole nel suo silenzio, chi parla, crociisso per la sua parola. — Tu ti mostrasti al mondo col manto dei tuoi amorosi ed ineffabili dolori, ed ora quelli che si dicono tuoi servi, ostentano i sacrileghi e viventi testimoni dei loro peccati...

Il Custode. (Avvícinandosi, e recandosi un dito alla fronte.) Ora la intendo pel verso; e' sta disputandola con No-

stro Signore.

Fra Girolamo Savonarola. (Voltandosi verso il Custode, e gridando disperatamente.) Non lo toccare! non lo toccare, chò rimarresti incenerito!...

Il Custode. (Dando addietro.) Canchero! chi tocco io?

Voi avete la febbre che v'arde il capo, Padre.

Fra Girolamo Savonarola. (Parlando sommesso.) Senti tu, manigoldo, questo romore che si leva su dall'abisso come di acque incalzate ?... Or guarda là... L'han conflitto un'altra volta, e sghignazzano davanti ai suoi secondi dolori, e deridono il suo nuovo martirio. Han piantato il patibolo sul suo stesso altare, e i doppieri accesi che altra volta gli davano gloria, rischiarano ora i suoi spasimi. (Levando le mani, ) Quanti doppieri! quanti doppieri! (Chiudendo ali occhi.) Manigoldo, fatti da banda, e lascia passare quella bella femmina. Ella è Jezabele, e si tira dietro i guerricri dell'Agnello. i quali vanno fornicando con lei. La è figlia del dragone, a cui s'inchina riverente tutta la terra, e che tiene le chiavi della morte. (Ridendo amaramente, e crollando il capo.) Oh mio Gesù ! se hai sete, se t' ardono le fauci, non domandare a bere ; nel tuo primo martirio ti diedero l'aceto e il fiele, e ora ti daranno il veleno col vino.... Oh, credi a me! i tuoi secondi manigoldi hanno più sottile e studiata ferocia dei primi. Essi vogliono inebbriarti, e poi ti faranno danzare in mezzo ai loro stravizzi. ( Cadendo rifinito con la faccia sul tavolato.) Ho sete! ho sete!

Il Custode. (Piglia una ciotola, e l'appressa alle labbra del Padre.) Bevete, Padre, e tornate in voi stesso.

Fra Girolamo Savonarola. (Guardandolo ad occhi spalancati.) Figliuoli, è questa acqua d'Arno? Il Custode. La è acqua schietta di quella che beyo io

pure.

Fra Girolamo Savonarola, Guai, se la fosse acqua del Tevere, guai! - Deh rimovi un po quella cortina che vogliamo vedere anche noi!... Oh! oh! messerc, d'onde venite voi..., Ehi! custode, fà di berretto al duca di Gandia; e'dice che viene per l'appunto dal Tevere .... Oh come v'han concio, povero giovane! i vostri vestimenti sono maceri dall'acqua, e nondimanco il vostro corpo non è ancor pulito dal sangue... Senti tu, custode, per quante bocche e' manda fuori la voce sottile sottile! Da ogni ferita gli esce una parola di lamentevole rampogna. - Ascolta. ( Tendendo l' orecchio. ) E' grida : Valentino ! Lucrezia ! Vanozza ! E' dice che fu pugnalato da un fratello, ingannato dall' abbominevole amore d'una sorella, non pianto da una sacrilega madre.... (Gridando fuori di sè, preso da un tremito in tutta la persona.) Manigoldo! manigoldo! Digli che taccia il nome del padre, che taccia !... (Agitandosi convulso, e levando le mani strette nelle manette.) Chiudetegli la bocca... rituffatelo nel Tevere. o datelo di bel nuovo in mano a Valentino. (Voltandosi verso la parete.) Gesů! Gesů! tu preghi che ti coprano la faccia per non vedere, che ti turino gli orecchi per non sentire?...

Spalancale! spalancale! e sprigiona una voce d'inlegnazione dalla bocca, una folgore dagli occhi; altrimenti il mondo ti crederà complice di quei peccati!... lo, io ho veduto tutte queste cose, ed ebbi l'ardimento di parlare, ma ogni mio detto è diventato una lingua di vipera che mi trafigge, ogni mia lasrima è una colno.

Il Custode. (Atterrito.) Finitela, Padre; voi mi spaventate.

Fra Girolamo Saconarola. Perchè diventi smorto tu? se hai paura di quel che dico, forse ti piacerà meglio quel che ti farò vedere. — Guarda quell' uomo che passa là in fondo: lo vedi, ch? Or bene, corri a nascondere la moglie, se l'hai, le tue figlie, i tuoi teneri figliuolini; e se non ii puoi celare, trucidali. Per quanto tu t'intenda di martorii, non puoi sapere in qual guisa dia i tormenti il Valentino... Hai tu castella, argenti; se' tu barone; ti chiami Orsino Colonna? Haiti per morto, e raccomindalit' amima. \*\*

- Il Custode. (Gridandogli all' orecchio.) Padre, voi date

in frenesia ... Che Nostro Signore vi perdonil

Voci confuse. (Datta piazza.) Viva papa Alessandro!—
Via l'interdetto! — Muoia il Savonarola! — Muoia il muoia!
— Fuoco ai Piagnoni! — Pisa! Pisa! — Guerra ai Pisani!

H. Custote. (Scotendo il Savonarola.) Padre, sentito voi il baccano che si fa li giù sulla piazza? Hanno bendito il perdono venuto di Roma, e mandato dal papa per mostrarsi grato della vostra cattura... Oh se avessero sentito la vostra predica l

Fra Girolamo Savonarola. (Solennemente.) Maestro, questo perdono è egli dato in vostro nome, e voi l'approvate? — Quando gli uomini predicano il perdono, gli è sempre in nome vostro, n'è vero? — Or bene: custode, grida anche tu: Viva il papa!

Il Custode. Chi v'intende, ne sa più della cronaca... Io vi lascio qui il ciho: ingegnatevi di mangiare come potete.

Fra Girolamo Savonarola. Ditemi in carità, che cosa fanno i miei sventurati compagni, e come sopportano le loro tribolazioni?

Il Custode. Elt... anch' essi sono tutto il santo giorno in orazione, e stan duri nel non voler confessare. A Fra Domenico, poverino, toccò ieri il tormento della stanghetta, e ne restò guasto in modo che i famigli me lo portarono in carere sulle braccia, per morto. Oggi c' sta meglio, gli son

tornato le forze, e pare che non abbiano bisogno di esaminarlo di vantaggio. Fra Silvestro Maruffi ebbe pure i suoi tratti di fune, e dice cho ha paura della morte, perchè è neccatore.

Fra Girolamo Savonarola, (Con accento supplichevole,) Patite, figliuoli miei l'patite, per l'jamor degli uomini, e ricordate che, come coloro che sono al secolo guadagnano la vita terrena col sudore, così quelli che sono i martiri della verità hanno a guadagnarsi col sangue quella che non ha tempo, nè luogo. Deh l figliuoli miei, pregate nelle vostre orazioni anche per me e per i vostri esaminatori, acciocche il giorno in cui il giudice supremo gl' interrogherà col tormento de' loro peccati e dei vostri patimenti abbia ad usar loro misericordia. Ma deb l pregate per me, fragile creatura, nella quale i dolori della carne vanno intenebrando la serenità dello spirito.... Ahime ! quest' argilla inferma porta falsa testimonianza contro la interezza dell'anima mia.... Gesù! Gesù! distruggi questa carne, e fa in modo che i mici giudici non abbiano ad esaminare altro che il mio spirito.... (Volgendosi al Custode.) Anche voi, figliuolo mio, pregate per me, pregate 1

Il Custode. (Maravigliato.) Voi, che dicono santo, avete bisogno delle mie preghiere?

Fra Girolamo Savonarola. Iddio le ascolterà dal testimonio de' mici dolori, dalla verga che mi castiga.

Il Custode. (Commosso.) Padre, lasciate da banda codeste vostre fantasie, e ristoratevi un tratto. (Soltevandogli il capo che gli pende sul pello.) Aspettate, che vi aiuterò, perchè non potreto servirvi delle mani... Dovreste intendere alla fine che voi non siete fatto per reggere al tormento; dile loro la verità a dirittura senza disdirvi.

Fra Girolamo Savonarola. Gli è appunto per la verità, figliuolo, ch' io mi sono condotto a questo termine; e nostro Signore non fu confitto in croce per la bugia. Sapete questo?

(Suona una campana.)

11 Custode. Padre, bisogna ch' io me ne vada per le mie faccende: se stasera vorrete mangiare, vi aiuterò.

Il Famiglio. (Gridando di fuori.) Custode l gli è qui un messere degli Esaminatori col notaio per conto della Signoria l

Il Custode. (Aprendo.) Ecco aperto.

## H.

DOLFO SPINI, l'uno de sedici esaminatori deputato dalla Signoria sul processo del Savonafola. Ser CECCONE notaio gli vien dietro.

Il Custode. Guardatclo la , messere. (Andando presso al Savonarola.) Padre, rizzatevi, che gli e qui uno dei giudici, col notaio.

Dolfo Spini. (Al Custode, il quale esce.) Vattene pure. Fra Girolamo Savonarola. (Rizzandosi.) Che volete

Dolfo Spini. Vorrei diceste alla fine la verità senza aggirarei il ecrvello coi vostri oracoli. Oramai dovreste intender chiaro che il vostro è un affare spallato, e che tutti i santi del paradiso non potrebbero toglicrvi al castigo che vi sicte meritato per le vostre ciurmerie.

Ser Geccone. Orsù! parlate una volta, e non ci fate più consumare il tempo.

Dolfo Spini. Ser Ceccone ha di già steso il processo con le vostre formate parole dette da voi davanti al tribunale; sottoscrivetelo dunque.

Fra Girolamo Savonarola. Ser Ceccone è lo sciagurato stromento delle vostre rabbiose passioni, e pigliò sopra di sè l' onorata impresa di falsare le mie risposte, cosa che non bastò l'animo di fare al pubblico notaio della Signoria.

Ser Geccone. Io pure son notaio, Fra Girolamo, nè le vostre villanie potranno mutare il fatto.

Fra Girolamo Savonarola. Vol non siete il notaio della Signoria, e foste chiamato indebitamente nel mio processo, quindi non fo conto alcuno delle vostre parole. Voi nondimanco terrete bene in memoria le mie, dacchè vi pagano a ciò. — Scrivete; e voi, Dolfo Spini, interrogate.

Dolfo Spini. Noi non siamo qui a interregarvi. V' abbiamo interrogato a bastanza, ed avete detto anche più di quel che bisognava. Sua Beatitudine voleva che vi mandassimo a Roma, ma noi abbiamo creduto meglio di tenervi qui, accioche tutti l'agreti della città, che voi sventuratamente sapete, non andassero attorno. Egli intanto manderà i suoi commessari a confermare la vostre sentenza, e noi vi l'eggeremo il vostro processo davanti al popolo che v' ha sentito predicare da tanto tempo, giacche vogliamo che intenda in qual modo vi abbiam fatto predicar noi e la giustizia.

Ser Ceccone. E la giustizia, intendete, Fra Girolamo? non quella che avete inventato voi sul vostro pulpito di San Marco, torcendo il collo alla Bibbia, acciocchè andasse a taglio alle vostre libere ipecrisie, ma si questa che tiene il suo tribunalo nel Palazzo della Sienoria.

Delfo Spini. Orsů! confermate quel ch' è scritto, e badate a non vi ridir più, giacche quando verranno i commessari del papa, noi vogliamo che trovino il processo bell'e finito, e vi spaccino presto. Badate a non vi disdire, ne a farci

cominciare da capo il vostro processo.

Fra Girolamo Saxonarola. Dolfo Spini, voi siete il mio più giurato nimico; e sta bene che, come tale, i Fiorentini v'abbiano deputato a mio giudice: tutti gli altri sono d'un medesimo stampo. Per qualunque cosa io avessi a dire, sarci condannato allo stesso modo; dunque a che cercate il vero? Per darmi il martirio basta ch'io mi taccia; condannate il mio silenzio, e finitela.

Ser Ceccone. Avete già parlato il bisogno.

Fra Girolamo Sazonarola. Voi altri ingannati Florentini non volete soltanto uccidermi, ma si punirmi, per colorire la vostra viltà davanti al mondo, e lo in cambio vi dico che mi ucciderete, ma non mi punirete. Uscite di speranza, gindici tenebrosi; sarò assassinato e non punito, Gesù fu manomesso, tormentato e crocifisso, ma non si difese, intendete, ser Coccone? — non si difese. Anzi egli taceva al cospetto de suoi giudici, per modo che i ser Cocconi di quel tempi erano per darsi al disperato, non avendo verbo a serivere: ma intrattanto e' parlava col Padre suo, davanti a quel tribunale ove un giorno il Giusto dei giusti aveva a giudicarli.

Dolfo Spini. Fra Girolamo, credete voi di esser ancora a San Marco, e di avere a predicare davanti ai vostri fanciulli e alle vostre vecchie? Guardatevi attorno, e lasciate da banda codeste novelle che ce le sappiamo troppo a memoria.

Fra Girolumo Savonarola. Ma io vi dirò anco di quelle novelle che non sapete, Dolfo Spini. Voi mettete ora le mani nel sangue innocente, e Iddio lo farà ricadere sul vostro capo e sulla casa vostra. Gual¹ guai a quegli sciagurati che Iddio permette sieno deputati a ministri di opere cotali. Jo lo compassione di voi, dacchè vi veggo prescelto a questa impresa,



a cagion della quale vi prometto io che capiterete male. E quando sarò presso al mio Salvatore, pregherò per la salute dell'anima vostra.

Dolfo Spini. Orsu! noi abbiamo a finire il processo; e se non vi risolvete a sottoscriverlo e a confermare il vero alla

distesa, vi faremo rimettere sulla corda.

Fra Girolamo Satonarola. Coi martorii mi strapperete dalle labbra lamenti e gemiti, e questi li scambierete pel vero, e un ser Ceccone li seriyerà nel mio processo. I miei dolori diventeranno parole ardenti di condannagione, e i miei spasimi testimoni di colpe; ma l'anima mia non si smoverà, e la mia giustizia è lassi. (Accennando il cielo.)

Dolfo Spini. Ma dappoichè siete a tal segno sicuro del fatto vostro, e ve la intendete si domesticamente con Nostro Signore, perchè non lo chiamate giù a vostra difesa? perchè non

vi campa egli ora?

Ser Ceccone. Voi fate miracoli, ed avete rivelazioni a sacca, non è vero? Or bene, mostrate alla cristianità qualche cosa di soprannaturale, e mandateci pure vituperati. Toglictevi dalle nostre mani.

Fra Girolamo Saxonarola. (Infammandosi nel viso, e gridando con vore terribile.) Si filus Bei es, descende de cruee, così avete già detto voi, Dolfo Spini, a Nostro Signore, il 
giorno nel quale lo metteste in eroce. — Gesù I Gesù I i tuoi 
schernitori gridano ancora: Si filus Deise, descende de rue, 
giacchò I' errore parlò sempre allo stesso modo. (Ridendo amaramente, ed accennandoti.) Ascolta, o mio Maestro, un ser 
Ceccone, un Dolfo Spini, che ti dan la baia... Ols stolti I non 
intendete voi che col morire, anzi che col vivere, il Salvatore sugrediara la sua divinità ? e voi I' avete erocifisso.

Dolfo Spini. Voi siete pazzo; io detto? io crocifisso?

Scr Ceccone. Io, Francesco di ser Barone, pubblico notaio, diventato uno de manigoldi di nostro Signore? Voi bestemmiate, sciagurato, o avete perduto il cervello.

Dolfo Spini. Vorreste voi farvi tenere per pazzo, a fuggire quel che-vi aspetta, el ? In vero il trovato risponderebbe

alla sottigliezza del vostro malvagio ingegno.

Fra Girolamo Soconarola. (Gridando alotorosamente.) Voi, voi, Dolfo Spini, ed i vostir, avete consumato il sagrificio del Giusto; voi, che Iddio manda sulla terra a ministri del suo corruccio; generazione d'uomini perversi, elle vivete in tuti i tempi, mutando la persona e non l'animo; nemici manifesti di quella santa verità che svergogna il vostro sciagurato vivere, e che combatte i vostri infami e ladi piatementi. (Velogendosi a ser Ceccone con forza.) Scrivete, notaio, scriveto.
Voi, Scribi, Farisei, Anziani, e con, qualsivoglia nome s'abbia
a chiamarvi, che date le ceffate al vangelo, e a chi lo segue,
gridaste già al mio Maestro: Descende de cruce, ed ora lo gridate a me, schernendomi come uomo di torbida mente ed animo orgoglioso, e lo griderete a tutti quelli che verranno in
appresso. (A ser Ceccone, con accento pacato.) Notaio, se avete
scritto le mie parole. i ole sottoscrivo.

Dolfo Spini. Io non son venuto qui a sentire le vostre prediche. Ci conosciamo, Fra Girolamo, e so di che piè zoppicate. Voi volevate farvi grande con la vostra ingannevole e rigida pietà, e sotto colore di rivelazioni dicevate tutto quello che vi metteva conto, favorendo le mire dei nostri nimici.-Credete voi che noi non sapessimo delle lettere che facevate scrivere a' maggiori principi di Cristianità?... Oh! gli è già da un pezzo che vi teniamo gli occhi addosso. Voi volevate mandar sottosopra tutta Italia coi vostri minaeciati concilii e coi flagelli; e intanto papa Alessandro ci diventava nimico.... A che pro serivere un libro, come avete fatto, contro il tiranno che porta corona, se di poi volevate farvi da voi stesso tiranno in cappuccio?... Qual costrutto abbiam cavato noi dando retta alle vostre rivelazioni? - Se fossimo entrati nella lega santa, Pisa si sarebbe riavuta da un pezzo, giaechè Lodovico il Moro, per gelosia dei Veneziani, che sotto specie di proteggerla ora se la tengono in balia, ce l'avrebbe fatta restituire. Le nostre terre non sarebbero state guaste dagl' Imperiali, ne i barbari Stradioti avrebbero peste coi loro cavalli e messe a ruba le nostre ville. Voi, voi, siete la sciagurata cagione dei nostri mali, e tutto ciò per la vostra smoderata ambizione che non avete potuto sfogare. Tenevate da Carlo Ottavo, perchè gli era nimico del pana, e come tale lo battezzavate inviato da Dio a guarire i mali della Chiesa, della quale voi stesso, voi, siete la più verminosa piaga. - Siete voi uomo da cozzar eon un papa Alessandro, voi, e da metterei in viluppi di tal sorta?

Fra Girolamo Saconarola. Io son uomo da cozzar col peccato, e da portar guerra a coloro che guastano l'opera di Nostro Signore. Pare a voi che l'abito ch' io vesto abbia soltanto a servire per cantar vespro e matutuino 7 guesto è abito di soldato, che combatte con l'arme che Iddio gli ha posto in mano. In quanto alle cose dello Stato, gli è inutile ch' io parli eon voi, che siete nomo di corta voduta, come si sa per tuta Firenze. Condannate il frate imprigionato; fattoli martoriare per aiutar la grandezza di casa Borgia, ma non vi mischiate col Savonarola ambasciatore a Carlo Ottavo. Voi, signore dei Compagnacci...

Nolfo Spini. (Interrompendolo.) Infino a tanto che seguitercte a cotesto modo, non verremo a capo di nulla. Voi avete scritto il vostro processo, ma non conforme alla verità; quindi noi non ne facciam conto. Il pubblico notaio l' ha fatto sulle vostre espresso parole, ed avete a sottoscriverlo.

Fra Girolamo Savonarola. Io lo sottoscriverò sulla croce. Ser Ceccone. Là su ve la intenderete col maestro di giu-

Fra Girolamo Saxonarola. Notaio, voi avete fatto quel cer eta già fermo tra voi altri, quindi il processo fu mutato, ne fa bisogno ch' io vi dica in qual modo; giacchè cravate nascosto quand' io rispondeva, ma qualcheduno v' ha veduto. Orsu'l lasciatemi col mio Signore, e compite l' opera vostra. Egli m' ha riveloto che debbo morire, ma non sarò dannato a ragione. Andatevene quindi in pace, pagate con la morte i miei religiosi e liberi desiderii, e ricordate che la stessa croce la quale è il vitupero del ladro, è anco il trono del martire.

Dolfo Spini. Sonza tante rivelazioni, ve la prometto lo la croce, e la non sarà nè di martire, nè di ladro, ma si d' impostore. Voi avete aggirato, i Fiorentini con la vostra vita, ed ora vorreste ingannarli con la morte, ma la non vi vuol riuscire. — Finirete impostore e non martire.

Fra Girolamo Sanonarola (Rassegnato.) Sarò assassinato ma non punito. — Credete voi elle gli uomini con la morte possan dare anche l'infamia? Uscite d'errore, messere; e'resta qualche cosa dopo di noi, che manda a luogo gli storti giudizi degli uomini.

Ser Ceccone. Badate che ci toccherà di esaminarvi di bel nuovo.

Fra Girolamo Saxonarola. Lo ho di già protestato contro al vostro modo di esaminare. Tutto quel che mi strappate di bocca a furia di tormenti, è cosa de miei spasimi e non del mlo cuore; quindi rinnegherò sempre le parole che m'avrete fatto dire.

Dolfo Spini. Ve n' accorgerete domani. (Gridando a gran

voce.) Eh la! apri, e bada al tuo prigione. (Entru il Custode, e Dolfo Spini con ser Geccone se ne vanno.)

#### Ш

Il Custode. Padre, volete alla fine mangiare?

Fra Girolamo Savonarola. No, figliuolo; Dolfo Spini e il son notaio mi hanno già satollato di quel cibo onde Nostro Signore si nutri fra le battaglie dell'errore. Ho bisogno di ristorarmi con un po' di sonno; del 1 lasciatemi solo.

Il Custode. Ma se voi non dormite mai, alla croce d'Iddio! dite su : con chi parlate voi la notte? Pare che stiate del continuo disputando con qualcheduno, come avete fatto oggi.

Fra Girolamo Savonarola. Quando mi sentirete parlare,

entraté, e chiedetelo ai vostri occhi.

Il Custote. Vi raccomando di non fare il miracolo di fuggirmi via, perchè io ci metteroi il capo. Dell' abbiate compassione di me, e se vi viene in fantasia di operare un qualche prodigio, aspettato il giorno nel quale sarete davanti al popolo.

Fra Girolamo Savonarola. Andate, figliuolo, e non abbiate paura. Qui, se il Signore mi concede ancora un ritaglio

di vita, opererò un miracolo su voi.

Il Custode. (Spaurito.) Badate, Padre, a quel che fate. Fra Girolamo Savonarola. Vi metterò sulla via del ben vivere.

Il Custode (Scrollando il capo.) Eh!... mi pare nondimanco di non far male a nessuno; e se qualche volta.... Fra Girolamo Savonarola, Voi farete bene senza man-

eare al vostro debito, e me ne saprete grado, figliuolo mio.

Il Custode. (Sosnirando) Eh Padret qua dentro si chiama

far bene il far male.
Fra Girolamo Savonarola. Parleremo domani a miglior

agio.

Il Custode. Dunque non volete il cibo?

Fra Girolamo Savonarola. Avró dormendo quello del mio Maestro.

Il Custode. E' non vuol tenervi troppo grave lo stomaco quel mangiare... basta, accomodatevi come vi piace. (Uscendo.) Questo frato non è un uomo fatto come gli altri. (Fra Girotamo si trascina fino al lettuccio, e fattosi il segno della croce si pone in orazione.)



Il Custode: (Al di fuori, sprangando l'uscio, Ehit Padre, ora me ne vo da Fra Domenico e da Fra Silvestro, e porterò loro un saluto da parte vostra. (Fra Girolamo, all'udir nominare i suoi due compagni, da in un pianto dirolto, e cade rosecsio sul tetto.

Il Custode. (Di fuori:) Non mi rispondete, eh? — Bisogna dire che dorma. (Gridando.) Padre, dormite voi?

Fra Girolamo Savonarola. (Piangendo.) Ego dormio, et cor meum vigilal.

Il Custode. (Di fuori.) I' non intendo codesto vostro latino: me lo spiegherete domani.

## PARTE DUODECIMA.

CAMPAGNA FUOR DI PORTA A SAN GALLO.

#### •

Molti Fiorentini, seduti dacenti ad un' osteria, manĝiano e bevono. Altri, sdrainti sull' erba, ganno gaszovija. Parecchi stanno giocando a zara coi dadi. Poco discosto datte tavole de' giocatori un CANTAMBANCO narra te sue no velle ad atceni del popolo che gli fan cerchio, tra i quali sono varie donne di mala vita vestite sfacciatamente. Molti fancietti più alla targa fanno à sossi, e si corromo dietro. Il MALGUADACNO gioca ai dadi. Vari CITTADINI si tenono di lontano, in piccioli crocchi.

Un Cittadino. Ci vorrebbe qui Fra Girolamo a vedere il buon frutto che il popolo ha cavato dalle sue prediche.

Secondo Cittadino. Per me tengo che non gl'increscerebbe di mutar la sua prigione di Palazzo Vecchio eon questa campagna.

Terzo Cittadino. Sapete voi che in Consiglio, quel bizzarro cervello d'Agnolo Nicolini, ne aveva trovato fuori una nuova di zecca sul conto del Frate? Secondo Cittadino. Che voleva si facesse del Savonarola, ora che davanti a sei de' suoi frati e a' vicari dell' Arcivescovo egli ha confermato il processo? Non sono ancora chiari codesti Piagnoni?

Terzo Cittadino. El venne fuori a dire con una sua lunga diceria, che s'aveva a camparlo dalla morte, e rinchiuderlo sotto buona custodia, perche seguitasse a serivere libri in onore di Dio.

Primo Cittadino. Si, dappoiche e' seminò si vergognoso scandalo tra gli uomini, ch? — Basta; io me ne lavo le mani, e finisca il giuoco chi l' ha a finire.

Quarto Ciltadino. Io era nella gran sala quando.lesseroil processo, e il Savonarola disse queste proprie parole: « Quello che io ho scritto è vero. » Ma para intendesse rispondere del processo scritto di sua mano, e non di quello di scr Ceccone.

Quinto Cittatino. I' voglio dire l'animo mio alla libera, perchè non ho paura di nessuno. — Il processo di ser Ceccone, mandato fuori per le stampe, è la più ribalda impostura che mai sia uscita per man di notaio! In fatto la Signoria ha si beno inteso d'essersi vituperata, che ordinò fosse ritirato.

Primo Cittadino. Si, si; ma gli è sicuro che tutte le cose operate dal Frate miravano a farsi tenere in riputazione dal mondo e in concetto di santità.

Altro Cittadino. E le sue rivelazioni, e tutte quelle mazzate ch' e' minacciava, eran cose inventate per ispaurire il popolo, e traviario.

Terzo Cittadino. Chi domine capisce il Savonarola ? Sono i suoi soliti aggiramenti per metter dubbiezza nella mente de giudici. (I quattro Cittadini passeggiando s' allontanano.)

de giudiei. (1 quattro Ciltadini passeggiando s' allontanano.) Uno de Giocatori. (Levandosi da sedere a gran furia, c gridando.) Al corpo di... tu se' sempre quel matricolato Malguadagno....

Il Malguadagno. Che ti salta in capo, butolo, e con chi l'hai tu?

Il Giocatore. La ho teco, giuntatore, che m' hai ripulito il borsellino!

Il Malguadagno. Non so a ch' io ml tenga, che non ti ripulisca il viso, bestione. E' si gioca per giocare e non già per vincere.

Altro Giocatore. Lascia un po' vedere i tuoi dadi, Malguadagno. Il Malguadagno. (Dandogli una ceffata.) Togli, ribaldo; ti pare ch' io li sappia gittare a dovere? Altro Giocatore. (Andando contro al Malguadagno.) Tu

hai le mani spedite, ma anco le mie non burlano.

Alcuni del popolo. (Spartendoli.) Pace, pace! compagni.

Il Giocatore. Senti, Malguadagno, ti dico io che troverai alla fine chi ti pagherà del lume e de' dadi....

Uno del popolo. Ehi! la nuova Signoria ha rilasciato quasi tutti i Piagnoni che erano sostenuti in palazzo.

Altro del popolo. Ora che son qui i commessari del papa, tocca a loro dar l'ultima mano al negozio.

Altro del popolo. E i Piagnoni nobili cho fanno?

Il Malguadagno. Sono ancora nascosti, e bisogna che la mandino giù a marcia forza, se non voglion restare al tutto disfatti.

Uno del popolo: (Voltandosi dalla banda del Cantambanco.) One Malguadagno! guarda come la tua Lisabetta se ne sta attenta a quella favata.

H. Malguadagno. (Andundo presso le donne.) Ehi femmine dabbene! datemi un po' d'orecchio. — Lisabetta mia, ch' io possa morire di mala morte, se non' ho i piedi aggranchiti come se fossi stato mezza la mattina in orazione. — Orsú! facciamo un po' di ridda, e la condurrò io, se vi pare che io sia meritevole di si prelibato onore.

Una donna. Che domine di mercanzia è codesta per te?— À fè del diavolo, dovresti ricordare d'un certo scheggiale con la fibbia d'argento che m'avevi promesso, impiccato, truffatore. — Già tu m'hai sempre menata per parolo.

H. Malquadagno. Oh Lisabetta mia inzuccherata, lasciami un po' di tempo, e vedrai come io atlengo le mie promesse. Intanto io ti pubblico davanți a questi uomini dabbene, per la più aggraziata e soave femmina che abbia mai portato gamurrino, e tristo a colui che trovasse a ridire su questa mia sentenza; giacchè io con l'arme gli proverei che la più sfoggiata gentildonna di Firenze non vale neanche le tue pianelle.

 $Altra\ donna.\ E$  a me pure avevi promesso un chiavacuore. Che fai tu della memoria?

Il Malguadagno. Me ne servo a dimenticare, quando la non mi frutta quattrini.

L'altra. Se ci capiti un' altra fiata, ti governeremo noi.

Il Cantambanco. (Terminando la sua canzone.)

E sul più buono, nell'entrare in fregolo,

L'accopparon dall' alto con un tegelo.

Il Malguadagno. Che Iddio ti dia la mala ventura Che ci vai strillando tu adesso di tegolo e di fregolo? Vieni qui, e aiutami a dir la roba tua.

Alcune donne. (Al Cantumbanco.) Oh! la finisce sì asciutta codesta tua pappolata?

Il Malguadagno. Ora lasciatevi porre în ordinanza da me. (Il Malguadagno fa metlere în cerchio le donue insieme con gli womini, tenendosi gli uni con l'altre per mano, e pigiata una ribeba mena la ridda. Tutto il popolo si rizza, e sta a guardare.)

Uno del popolo. E' non somiglia per nulla questo ballo a

quel che ordinava il Savonarola sulla piazza.

Il Malguadagno. E' non sarà manco saporito. — Orsu! (Sonando la ribeba.)

Donne, cantiam del frate ferrarese,

Che la labarda fittà avea sull' Arno;

La pietà gli facea le male spese,

Ma contro Roma s' è levato indarno:

Su, Firenze, sollázzati

A briglia sciolta, nè temer di prediche.
(I danzatori ripetono a coro la stanza, accompagnandola con

isconce movenze di corpo.)
Uno del popolo. Oh la divota ballata! (Gridando.) Malgua-

dagno, l'hai fatta tu?

Il Cantambanco. (Compiacendosene.) La è farina del mio

Il Malguadagno. (Insieme con le donne.)

sacco!

Profeta da ceffate, or dinne un tratto

Come fuggi mattana entro la gabbia? Ti diè la profezia lo scaccomatto.

Ma ti lasciò la tua divota rabbia?

Or son chiariti i popoli.

E ti faran canonizzar per bindolo.

Altro del popolo. Bisogna dire che la Signoria abbia perduto il cervello. Domine! domine! che ballata è codesta?

Altro det popolo. Ora che il Frate è in gabbia, gli Arrabbiati, come dice la canzone, fanno a briglia sciolta.

Il Malguadagno. (Con le donne.)

Che fai, predicator del finimondo,

Come i polli racchiuso nella stia? Pensi d'infinocchiare ancora il mondo; Fantastico e posticcio Geremia?

Tu se' fallito in pulpito,

E di San Marco hanno serrato il fondaco. (Tutti si danno a ridere sgangheratamente, e ripetono a coro gli ultimi versi. Intanto i fanciulli che facevano a' sassi si tirano più d' appresso seguitando i loro giuochi.)

Un fanciullo. E' mi sento pizzicar le mani.... Non so.... ma voglio provare. (Scaglia un sasso in mezzo alla ridda, e

coglie la ribeba del Malguadagno.)

Il Malguadagno, Olà, impiccati monelli i se v'acchiappo, vi farò stare a segno....

Tutte le donne. (Ridendo.) Oh Malguadagno, t'han guasto

la ribeba! Oh! oh!...

Alcuni del popolo. Tira innanzi senza paura.

Il Malguadagno. Manicar ti volevi i peccatori, Che ti davan del ghiotto e del furfante, Eri il martel de' poveri pittori

> Che non facevan dipinture sante; Per te nel fuoco ardevano

Sfoggiati arredi come tanti eretici.

Uno del popolo. Gli era meglio di sentire a masticare i salmi del Savonarola. Altro del popolo. O le canzoni divote di messer Girolamo

Benivieni.
Il Cantambanco. (Entrando in luogo del Malguadagno,

il quale stanco si pone a giacere in terra.)
O camarlingo della santimonia.

Predica nelle stinche a' chiavistelli,

E discaccia dai topi le dimonia, O canta le litáne ai pipistrelli:

Governali a repubblica,

Fin che la pinta non ti da il carnefice.

Il Malauadagno. (Gridundo disteso sull'erba.) Lasciate

dire a me, e continuate a ballare.

Chi messo in cor t' ha di cozzar col papa

(Beatissimo padre universale), È di tenerlo in conto d' una rapa Minacciando un concilio generale? Chi t' ispirò il miracolo

Di for la Gaba si bravi

Di far le fiche ai brevi e alle scomuniche?

# · II.

In questo entra il LISCIADIAVOLI coperto d'armatura di ferro, e va a mettersi ad una tavola. Alcuni del popolo gli fan largo salutandolo, ed egli risponde loro con un leggiero cenno del capo.

Il Lisciadiavoli. Garzone l dammi a bere.

Uno del popolo. Che viso rannuvolato ha quel Lisciadiavoli, oggi.

Altro del popolo. Ora che gli è tornato nella compagnia del Salviati, dicono abbia mutato tempera.

Altro del popolo. E' penserà alla guerra, giacchè tra poco la compagnia del Salviati andrà sotto Pisa.

Altro del popolo. Gli è poi vero che daranno il bastone di capitan generale a messer Pagolo Vitelli?

Altro del popolo. Te la do per sicura.

Il Cantambanco.

A che cercasti cinque piè al montone Per farci a tutti poi rompere il collo?

Altro ci vuol che un fraticel piagnone
A medicare il cancro nel midollo:

Ti confortò il preterito.

Nè badasti al futuro. - Or paga il debito.

Tutte ti torneranno nella gorgia Le ribalde parole che hai sbottato

Contro di Santa Chiesa e casa Borgia, O frate affamatuzzo e scozzonato!

Rifiutasti la porpora, Perchè tiravi alla beata cattedra.

Uno del popolo. Gli è poi vero che à molti de' confinati hanno levato il bando?

Altro del popolo. E' son tornati quasi tutti.
L' altro. I' non tornerei, ne vorrei fidarmi degli Arrab-

biati nemmanco col pegno in mano.

Un Cittadino. Sai tu che Fra Benedetto miniatore è stato

cacciato di Firenze?

Altro Cittadino, E' lo mandaron fuori con altri cinque o

sei frati di quelli che facevan loro maggior paura; ma in breve torneranno.

Altro Cittadino. Intanto il povero Baccio Dalla Porta non vuol più uscire di San Marco.

Altro Cittadino. E' dovrebbe badare all' arte sua, e seguitare a dipingere, nè diviarsi dal lavoro per tener dietro a queste fantasie.

Altro Cittadino. E' dice vuol vestir l'abito di San Domenico; sicchè Firenze s' avrà fatto un bel guadagno: un pittore di manco, e un frate di più.

Altro Cittadino. Potrà seguitare a dipingere come fece frate Angelico.

III.

## VANNI cartolaio, e LOTTO DEL PECORA.

Visti i due compagni, il MALGUADAGNO si leva, e va loro incontro, tirandoli in disparte. Il LISCIADIAVOLI non li perde d'occhio. Il popolo va a poco a poco partendosi,

Lotto del Pecora. (Piano al Malguadagno.) L'han trovato? Il Malguadagno. E'non ne so nulla io; quei della Misericordia sono usciti di città.

Uno del popolo. To', to', guarda Vanni cartolaio, tornato sano e salvo.

Altro del popolo. Vanni, intanto che tu eri fuori di città, Sandro te l' ha sonata.

Vanni. Se mi darai noia, ti sonerò io a doppio, ribaldo. Altro del popolo. Datti pace, Vanni, chè se un altr'uomo fosse ne' tuoi piedi, si chiamerebbe fortunato. Tu hai maritato la figliuola senza darti lo scomodo della dote.

Altro del popolo. E se Sandro è stato de' Piagnoni, può tornare ancora uomo dabbene.

Altro del popolo. In vero la non si può dir mal maritata. Vanni. (Torbido.) Si.

Il Malguadagno. Dove sono le tue donne?

Vanni. (Pensieroso.) Al monastero di Santa Lucia,

Lotto del Pecora. Séguitando tu a codesto modo, l'anderà a finir che ti scopriranno.

Alcuni del popolo. (Guardando verso la città.) La Misericordia! la Misericordia!

Altri. (Accorrendo.) Popolo! popolo! hanno trovato un Piagnone morto di pugnale sotto le mura. — Un morto! un morto! — I fratelli della Misericordia lo portano a sotterrare!

Altro del popolo. Dicono fosse un Piagnone fuoruscito, il quale fu a San Marco per intendersela coi Domenicani.

Altri. Oh che garbuglio!

Altro. I Piagnoni non la finiscon più; voglion mandar sottosopra la città sino all'ultimo.

Altri. In breve tutto sarà quieto!

Vanni. (Al Malguadagno.) Che facciam qui noi? Andiamcene un tratto; che siate maledetti!

Il Malguadagno. Se te ne vai ora, ti farai pigliare in so-

spetto. Fà a modo mio: restaci.

Alcuni del popolo. Lasciate vederel — Ora lo portano all'oratorio accanto al Bigallo. — Chi domine può essere? (Quasi tutto il popolo corre dalla banda della città.)
Il Liscindiavoli. (Bizzandosi.) Vanni?

Vanni. Che vuoi tu , Lisciadiavoli ?

Il Lisciadiavoli. Vi siete fatti aiutar dal Ridolfi per finir la vostra impresa, eh?

Lotto del Pecora. Noi non abbiamo a far nulla teco, dache ti se' dato a proteggere i Piagnoni a spada tratta.

Il Lisciadiavoli. Bestione! Io non son mai stato ne Piagnone, nè Arrabbiato. — Sono il Lisciadiavoli. — Sai tu, Vanni, chi è quel morto che ora portano alla Misericordia?

Vanni. Che vuoi tu ch' io ne sappia? Sarà un qualche fuoruscito che arrà rotto il confine per venire in città a intorbidar le faccende, ed il quale a mal suo grado avra pagato lo scotto.

Il Liscialiavoli. L' avete ammazzato intorno a San Marco, edi poi portato fino a porta San Gallo. Io non veglio vende ar la sua morte, giacchè la non è impresa nella quale io ci vegga modo a cavarne costruto alcuno, ma bent i dico, vanni, che hai smarrito il cervello. Hai fatto servigio al Ridolfi, ti se' data codesta briga per lui, ed egli to no pagherà togliendo la riputazione alla Lena.

Il Malguadagno. Tu parli per gelosia, e vuoi si ereda....

Il Lisciadiavoli. (Interrompendolo.) Non aprir becco, Malguadagno, perchè in questo negozio sarai tu quel che n'andra col capo rotto.

 ${\it II Malguadagno}$ . Or a non ho paura , e io tengo per niente le tue minacce.

Il Lisciadiavoli. Io fo voto....

Lotto del Pecora. (Ridendo e interrompendolo.) A chi? Il Lisciadiavoli. (Toccandosi lo spadone.)  $\Lambda$  questo spa-

done, che il Malgundagno ci metterà l' unguento e le pezze più presto di quel ch' e' non si pensi. Morto il Savonarola, noi ce n' andremo a guerreggiar sotto l'Esa; prega peretò il tuo demonio che menino la faccenda alla lunga; percib, dopor quella giustizia, tu non metterai più la caresti nel vio. Sai che ho teco un antico negozio da aggiustare, e forse c' entrerà ano il Ridoll.

Vanni. E che abbiamo a far noi col tuo Ridolfi? Le mie donne sono a Santa Lucia, quindi io mi do a credere che Sandro sia anch'egil tornato di nascosto per aiutare i suoi Piagnoni, e poichè mi ha vituperato a codesta guisa, se mi capiterà tra' piedi, l'ammazzerò. Ma non pensare ch'io abbia a chiedertena licenza.

Il Lisciadiavoli. E' s' ammazzano una sola volta gli uomini col pugnale.

Il Malguadagno. Orsu! andiamo, chè questo non è luogo di contendere.

Vanni. Anche tu, Lisciadiavoli, vuoi farla da padrone in casa mia?... Che cosa sono io dunque?

Il Lisciadiavoli. Un pazzo.

Vanni. Grammerce! Orsù entriamo nell' osteria. (1 tre compagni se ne vanno nell' osteria.)

H'Lisciadiavoli. Poteva starsene fuori al sicuro, e va a tornare, e si lascia pigliare in trappola dal Ridolfi! Ah, sciocco d'un Sandro! hai dato dentro nella ragna come un tordo.

Uno del popolo. (Venendo dalla città.) Gli era proprio Sandro lanaiulo; ed abbiam saputo appuntino come è ita la cosa. E' voleva liberare quell' impostore del Savonarola, fugendosi barbiere, e sotto colore di raderlo, gli era riuscito di farsi aprire la prigione del Frate. Dicono inoltre gli avesse portato un pagliariccio ed altre bazzicature, acciocchè se ne stesse racchiuso manco a disagio. Di poi l' han veduto ronzare intorno a San Marco, ed è sicuro che voleva mettere la città a soquadoro per impedire si giustiziasse il Savonarola, ora che tutti i giudici ad una voce l' han condannato per eretico.

Altro del popolo. Dicono ch' e' volesse uccidere anco il Ridolfi, per vendicar la morte del Valori e della sua donna, e che alcuni Piagnoni de' grandi gli tenesser mano.

Altro del popolo. Staremo a vedere se gli Otto ne faranno processo.

Altro del popolo. Che bisogno c'è di processo co' Piagnoni ? Uno di costoro più o manco è poco male... e poi non hai tu veduto che per la uccisione del Valori, ed era pure uno dei grandi, non s'è fatto nulla ?

Altro del popolo. Il Tornabuoni ed il Ridolfi girano attorno per Firenze a fronte scoperta e col capo alto, come se

avesser fatta la più onorata impresa del mondo.

II Lisciatiavoli, (Ghignando.) In fatto essi sanarono la piaga della città, perchè si sa troppo chiaro che il Valori, dando vista di amaro lo stato libero, voleva farsene tiranno, e mettere in alto i suoi Piagnoni e il Savonarola. Non è voro, ch?

Uno del popolo. Simoncino ha ragione : il Ridolfi ha libe-

rato la patria. (Quei del popolo se ne vanno.)

#### IV.

Il Lisciadiavoli, E poi verran fuori a dire esser debito d'ogni cittadino di amare il proprio paese, e di spender per ciò anche la vita quando fa bisogno! Simoncino, tu la pensi diversamente, e i fatti che hai sotto gli occhi ti danno un mondo di ragioni. Francesco Valori, che voleva il reggimento libero e civile, morto a furia di popolo per tiranno, insieme con la sua donna; Fra Girolamo Savonarola, che s'adoperava per ricondurre al suo principio la fede disviata e fatta vendereccia, eleggendo Cristo a capo della sua repubblica, e che arditamente rivelava le brutture de' Borgia, messo prigione e dannato al fuoco per eretico | Sandro lanajuolo, che tornava a Firenze per udire alcune parole del suo Savonarola, ammazzato da tre manigoldi .... (Ghianando.) Oh Lisciadiavoli! il bene a codesto mondo va mutato di nome, e deve chiamarsi male, se abbiamo a giudicarne per gli effetti; seguita dunque ad apprezzare gli uomini e le cose per quel che giustamente valgono.... E la Lena ? - Oh! se quella fanciulla avesse potuto amarmi io sarei diventato un altr' uomo, e forse avrei fatto le maggiori pazzie del mondo.... Ora potrei.... ma qual soddisfazione me ne verrebbe fuori?... Uno de'suoi gemiti per la memoria di Sandro, un solo de' suoi sospiri, distruggerebbe in me ogni sentimento d'amore. Così avrei a combattere ogni di contro le sue ricordanze, e di poi mi verrebbe a noia. - Ah Sandro! t'han cacciato dal mondo, ma non

già dal cuore di quella fanciulla: tu vivi ancora, e ti se'fitto in un luogo dove io non posso ucciderti....

v

LENA con le vesti scomposte, e co' capelli disciolti, passa rapidamente davanti all' osteria. Il Lisciadiavoli la riconosce, e rimane per alcun tempo a guardarla incerto.

Il Lisciadiavoli. Ora io credo nel demonio, e nelle sue tentazioni : gli è lui che me la manda.

Lena. (Gridando.) Vanni! Vanni! che hai tu fatto di Sandro?

Il Lisciadiavoli. Sandro? — Ahimè! l' hanno ucciso per Firenze e pel mondo, ma non già pel Lisciadiavoli.

Lena. Vanni! vien fuori, che la donna di Sandro ha gran bisogno di parlarti.

Il Lisciadiavoli. (Galandosi la buffa sul viso.) Lena.

Lena. (Andando vicino all'esteria.) Che volete, messere? Avreste voi, per buona ventura, veduto passare per di qua un contadino?

Il Lisciadiavoli. I' non vidi altro che la Compagnia della Misericordia, che portava a sotterrare un morto.

Lena. I' yi domando d'un vivo, e non d'un morto. (Parlando lentamente.) Se volessi i morti saprei dove an darmeli a trovare. — I' voglio il mio Sandro vivo, intendete voi i vivo, e m' han detto che in quest'osteria c'è qualcheduno che potrà darmene novella.

Il Lisciadiavoli. E chi potra dirvi dove sia ito l'uomo, quando il cadavere è in sulla bara?

Lena: Con chi parlo io? Fate il becchino voi, e non il soldato, a quel che pare, se non sapete favellar d'altro che di morti e di Misericordie. (Piangendo.) Ahimè! tutti mi pigliano a scherno.

Il Lisciadiavoli. Voi avete smarrita la ragione, fanciulla. Lena. V'ingannate a partito, messere, giacchè l'andare in cerca del proprio cuore perduto, non è cosa da pazza. Io ho smarrito Sandro!

Il Lisciadiavoli. (Alzandosi la buffa.) E venite da me, acciocche ve lo faccia trovare?

Lena. (Riconoscendolo.) Ah, Madonna, Voi?

Il Lisciadiavoli. Dove avete lasciata la madre vostra? Lena, A Santa Lucia.

Il Lisciadiavoli Perehè avete voi permesso a Sandro di tornare in città?

Lena. (Atterrita.) Ah, Vergine addolorata!

Il Lisciadiavoli. Io vi parlo per bene, Lena; non vi spaurite! Ora io sono soldato nella compagnia di messer Marco. e mi vedete del tutto rinsavito. Dite su: in qual modo Sandro s' è indotto a tornare in città ?

Lena. (Parlando rapidamente.) Eravamo già su quel di Siena, quando alcuni fuorusciti ci vennero dietro, e raccontarono a Sandro la condanna del Padre Girolamo, è come avevan serrato il convento di San Marco. Egli ebbe di poi un lungo ragionamento con un di costoro, il quale gli disse che per servizio dei Piagnoni egli aveva a cercar via di parlare col Padre Savonarola. Allora e' mi dichiarò voleva tornare a Firenze di nascosto a vedere il Padre, è che il mode s' cra già trovato.... Iddio vi dica tutto quel che feci per trargli di capo questa fantasia, ma fu come parlassi al muro. E' gridava che era suo debito di tornare, e che il peggio gli potesse accadere, sarebbe stato qualche mese di prigione, e che io doveva mostrarmi coraggiosa, permettendo s'adoperasse ancora per la causa di Dio, la quale, per amor di una donna, egli aveva abbandonato.... Ah, messere! voi sapete come è subito il mio Sandro quando gli si vuol contraddire, quindi senza dar più retta alle mie preghiere, e' si vesti da contadino, prese alcune ceste seco, e se ne venne diviato a Firenze. Io nol volli lasciar partir solo, e con la madre mia gli tenni dietro. Arrivati, e'ci condusse a Santa Lucia, promettendo sarebbe tornato oggi....

Il Lisciadiavoli. Il Ridolfi è riuscito nel suo disegno: me ne duole, ma ora la cosa è fatta, nè c'è più verso a ripararla. Lena. (Gridando fuori di sè.) Ah, Madonna! Il Ridolfi

me l' ha morto? E voi lascerete vivere il Ridolfi, voi?

Il Lisciadiavoli. (Da sė, ghignando amaramente.) Ve' la femmina! - E'non m'ha fatto per certo cattivo servigio. fanciulla; tuttavia il padre vostro ne sa qualcosa niù di me.... Lena. V' intendo, v' intendo. (Gridando.) Vanni, dammi

conto di Sandro!

Il Lisciadiavoli, (Andando all'osteria.) Vanni, la tua figliuola ti chiama.

## VI:

# VANNI cartolaio, LOTTO DEL PECORA e il MALGUADAGNO escono dall'asteria.

Vanni. Che vuole quella svergognata?

Lena. (Fa un passo per andargli incontro, ma presa da un subito tremito da addietro barcollando, ed accennandolo col dita, grida.) Ecco il....

Lotto del Pecora. (Saltandole addosso, e chiudendole la

bocca.) Codesta ragazza è uscita del sentimento.

Il Lisciadiavoli. (Levandogliela di mano.) Che c'entri tu con la moglie di Sandro, manigoldo ?

Vanni. (Furibondo.) Con la vedova tu vuoi dire. (Mordendosi una mano.) Ah Savonarola! Savonarola! tutto a ca-

gion tua.

Il Lisciadiavoli. Tu l'hai col Savonarola ora l Bestione, ti se'lasciato aggirar da mezzo il mondo, e poi gridi contro al Frate? — Conduci teco tua figlia.

Lena. (Parlando lentamente.) Io non ho più padre. (A Vanni:) Perdonate, messere, se v'ho tenuto infino adesso per tale; fo la mia buona madre che volle farmelo credere; ma io ho per fermo ch' ella mi abbia ingannata....

Vanni. Ribalda, gli è a questo modo che tu favelli del

padre tuo?

Lena. (Al Lisciadiavoli.) Conducetemi a Santa Lucia, messere.

Il Malguadagno. La non istà bene nelle tue mani, Liscia-

diavoli.

Lotto del Pecora, Vanni, menala teco.

Vanni. (Torbido.) I penso al Savonarola ora, e ho altro pel capo. — Per che giorno hanno sentenziato sia arso quel-

l'impostore?

It Malguadagno. Dicono lo impiecheranno a' ventitre del mese, e che per giunta la Signoria abbia fermo che i più devoti e colpevoli l'agnoni debbano rizzarne il palco con le loro proprie mani. Ma che t' importa adesso di saperlo? Vanni. Sta bene: a quel fuoco e i sarò io pure. (Al Li-

ciadiavoli.) Tu se' diventato il procuratore, il padrone, il proteggitore di questa sciagurata; fanne sicuramente quel che

vuoi, giacchè ora è dicerto provato che la non è mia figlia. Affe del diavolo, doveva accorgermene prima, e bisegna proi che mia moglie abbia maneato alla sia fede, e che la sia nata di qualche altro. Mi pareva cosa impossibile che il mio sangue avesse ad essere piagnone.

Lotto del Pecora. Che diavolo dici? anche tu se'fuor del

senso. Povera monna Menica! (I tre se ne vanno.)

Lena. (Fuggendo rapidamente.) Sandro! Sandro!

Il Lisciadiavoli. Hai a chiamarlo un bel pezzo avanti che ti senta. - Povero Sandro! t' han menato alla mazza, e pagasti con la vita l'amore che portavi alla tua parte, raccomandando la tua memoria ad una fanciulla impazzata. - Ora arderanno il Savonarola; il papa non istarà nella pelle dalla contentezza, e i Medici si leveranno a nuove speranze di tornar dentro ... E noi? noi , resteremo sempre i balocchi di codesti grandi, che ci adopereranno secondo che tirerà il vento ... O Firenze, tu hai perduto il senno meglio che la Lena; a costei ucciscro l'amante, c tu abbruci con le tuc mani la tua libertà; quella fanciulla ha smarrito il suo cuore, e tu metti ora il capo in grembo de' tuoi nimici, c per tua mala ventura il Lisciadiavoli tel dice ghignando .... (Toccandosi il petto, e crollando il capo.) Ohime! quante lagrime mi convenne spandere prima di imparare a ridere.... E la Lena? Che avrei a farc io di quella fanciulla, ora che in lei dolore, anima e vita sono una cosa medesima. Il di nel quale scorderà Sandro, c potrà pensare a me, la sarà caduta dalla sua altezza, c varrà manco d'un' altra. Qui si vuol far senno, Lisciadiavoli, e lasciar bamboleggiare coloro che nelle faccende del mondo non badano se non alla corteccia. - Caschi dunque in mano di chi si voglia, giacchè la migliore e più cara parte di lei se n'è ita con Sandro.

## PARTE DECIMATERZA.

LA PIAZZA DEI SIGNORI IL DI 23 MAGGIO 1498, LA VIGILIA DELL'ASCENSIONE.

I.

Dalla ringhiera del Palazzo de' Signori, è rizzato un palco, il quale si distende dal Leon d'oro per cinque braccia verso il tetto de' Pisani. All' estremità del palco sorge da terra un grosso stile di legno alto dicci braccia circa, sulla cui sommità è confitto un altro legno in forma di croce, dal quale pendono lre capestri a nodo scorsoio, e lre catene di ferro col loro collare a capo. All' intorno dello stile è fatto un capannuccio di scope, stipe, legne minute ed altre materie facili ad ardere. - Sulla ringhiera sorgono rilevati tre tribunali; sul primo, presso alla porta del palazzo siede Fra BENEDETTO DE' PAGAGNOTTI. vescovo di Vasona, dell' ordine di San Domenico, circondato da' suoi ministri. Nel secondo tribunale, posto in mezzo della ringhiera, stanno i due commessari del papa, Fra GIOVACHINO TURRIANO DA VENEZIA, generale dell' ordine di San Domenico, e messer FRANCESCO RO-MOLINO spagnuolo, auditore del governator di Roma. Nel lerzo tribunale siede il Magistrato degli Otto, intorno al quale stanno i Famigli col Bargello. La piazza è stipala di popolo, gran moltitudine di gente è pure sovra i telti delle case, sulle loggette ed alle finestre. Intorno al palco, ma alquanlo discosta, sono le Guardie di piazza. ed alcune Compagnie al soldo del Comune, tra le quali è MARCUCCIO SALVIATI con la sua. Il LISCIADIAVOLI è armato in mezzo ai soldali. Il popolo va confusamente gridando, ed alcuni fanciulli s' ingegnano d'arrampicarsi sovra il palco; altri vi si ficcano sotto, e ne vengono cacciati dalle quardie. Uomini e donne di contado sono più dappresso allo slile. GIOVANNI MANETTI a cavallo, l' uno del collegio, e commessario della Signoria va su e giù facendosi far largo. Il MALGUADAGNO, LOTTO DEL PECORA e CARBONE tavernaio, sono in mezzo ad una frotta di beccai ed altri artigiani del popolo minuto. I più devoti Piagnoni si tengon onascosti, ed alcuni stanno alte finestre delle case più lontane dal palco. Parecte donne recitano pianamente I orazione per timore degli Arrabbiati, onde la piazza è tutta ripiena.

Un Vecchio. (Esce di palazzo, e molti del popolo gli fanno calca intorno.) Oh, che cose! oh, che cose!

Uno del popolo. Conta su, Nerozzo, come la è andata.

Altro del popolo. Gli hai tu veduti?

Una donna. Hanno di già sentito messa?

Altro del popolo. Dicono che Fra Silvestro non dà più ne

in ciel nè in terra, per la gran paura che ha della morte.

11 Vecchio. Mai son vissuto tanto da vedere anche que-

sta. — Adesso vi conterò ogni cosa a puntino. — Hanno menato i tre frati in cappella, e udita la messa, implorarono la grazia di comunicarsi. Il Savonarola ha voluto pigliar l'ostia con le proprie mani, e, a mala pena l'ebbe tocca, mutò colore, e divenne rosso in viso come una bragia, orando divotamente. Ie era poco discosto, e ho udito anco quel che diceva.

Una Donna. Che diceva quel santo.

Il Vecchio. Gli ha pregato, lagrimando, Nostro Signore, che il suo sangue fosse in remissione de l'propri peccati, e domandava perdono a tutta la città per le offese che le avesse fatto, e così pure al popolo intorno alle cose spirituali e temporali. — Fra Silvestro era bianca in viso come un panno di bucato, e pareva si reggesse male sulle gambe, ma dappicità si fu comunicato, anch' eggli gidivento rosso rosso, come se gli fosse tornata un'altra anima in corpo. — Fra Domenico eranch' eggli pieno di vivo spiritu... Ah, se aveste veduto come caddero l'uno tra le braccia dell' altro ! Si sarebber detti tutto tre una cosa sola, e perfino il custodo della prigione aveva gli occhi che parevan due grondaie quando la vien giù a secchi rovesci.

Il Malguadagno. Nerozzo! dovresti intendere alla fine,

che a fare il Piagnone si capita male.

Il Vecchio. To fo l'uomo dabbene, e credo che la misericordia non sia nè piagnona nè arrabbiata. Gli uomini che vanno a morire a codesto modo banno un solo nome per me, li chiamo disgraziati.... e non me ne vergogno. Lotto del Pecora. Ma quando si pensa che sono eretici.... Carbone. E che fecero si gran male alla città....

Altro del popolo. (Uscendo a corsa dal palazzo, e gridando.) Son qua che vengono!

Altro del popolo. (Venendogli dietro.) Il priore di Santa Maria gli aspettava sulla scala, ed ha levato loro gl'abiti di

dosso. — Vengono giù di palazzo scalzi e in camicia. Una donna. Ah, Madonna santa! Fra Girolamo in camicia!

H.

Mentre la campana della lorre suona a rintocchi e lentamente l'agonia, preceduti da alcuni Mazzieri e da parecchi Famigli degli Otto, escono di palazzo in semplice tonacella e scalzi, Fra GIROLAMO SAVONAROLA, Fra DOME-NICO DA PESCIA e Fra SILVESTRO MARUFFI, seguiti da alcuni Donzelli che portano loro dietro gli abili per rivestirneli nella cerimonia della degradazione. Ciascuno de' Frati ha seco un Confortatore della Compagnia del Tempio, istituita in Firenze per assistere i condannati, ed un Confessore. - Messer JACOPO NICOLINI è il Confortatore di Fra GIROLAMO. - Il Custode della prigione. accompagnato il Padre sin presso al primo tribunale, si china in terra come per raccogliere qualche cosa caduta, e di nascosto gli bacia un piede. Fra GIROLAMO, senza moversi, ali rivolge un' occhiala affettuosa. I tre Frati non mostrano alcun abbattimento. Fra Silvestro Ma-RUFFI è alquanto acceso in viso di un color livido che tira al pagonazzo, e ha gli occhi ardenli, come per riscaldamento febbrile: Fra DOMENICO ha l'aspetto sicuro, e guarda il cielo; Fra GIROLAMO SAVONAROLA ha qualche cosa di severo in volto, e una mestizia negli occhi, che si potrebbe dire quasi sdegnosa.

Il Popolo. (Mandando grida confuse.) Eccoli l eccoli! — Gli eretici! — I frati piagnoni! — Il profeta fallito! — Ti se' cavata la sète col prosciutto, eh?

Il Matguadagno. Savonarola! fa miracoli adesso, che la è proprio l'ora, e noi ti crederemo.

It Popolo. Tre santi l.. - Pisa! - Così avrete finito di uccellarci.

Una voce. (Da una loggetta.) Perdonate! perdonate!

Alcuni dalle finestre. Gl' impostori non vanno incontro

alla morte a codesto modo.

Altri. (Dai tetti delle case.) Guarda! guarda! — Qual de' tre è Fra Girolamo? — Come domine vuoi tu ch' io lo possa riconoscere? — Così vestiti o ignudi, a meglio dire, paiono nati ad un parto.

Il Popolo. (Sulla piazza, gridando mischiatamente.) Ora vanno a discorrerla col vescovo del Pagagnotti. — San Dómenico metterà in camicia. Fra Dómenico. — Mal gliel ha ordinato il papa! — Sotto pena di scomunica, e gli fece capitare un breve comminatorio! — Che fanno là sul palco con quegli scaoolari? — Gli hanno a rivestire. — A spoeliare.

Il Malguadagno. L'ultima tonaca la porrà loro il maestro di giustizia. (Gridando verso il patibolo.) Ehi, maestro l'aveto grossa e bella bisogna oggi. (Levando il braccio, e cacciando fuori tre dita dalta mano.) Tre tordi sopra una sola frasca.

Alcuni del popolo. Povera gentel ora li menno al primo tribunale. (I tre Frati vengono condotti davanti al primo tribunale, ove il Vesovoo de Pagagnotti, a ciò deputato da Alessandro Sesto, ti deprada secondo le cerimonie della Chiesa. Il Savonarola è rivestilo de sino iduti, e gli vien posto un calice in mano.)

Uno del popolo. (Ad alcuni che romoregaiano.) Che pos-

siate scoppiare! chetatevi un tratto, e potremo sentire quel che dirà il vescovo.

Altro del popolo. E' li degrada in latino; che domine vuoi capir tu?

Il Malguadagno. A me basta che gli strozzino in toscano. — Il linguaggio del hoia s' intende senza saper di grammatica.

Il vescovo de' Pagagnotti. (Con voce solenne e profonda.) Depono te, et degrado te ab omnibus ordinibus, quos habes et suscepisti.

Uno del popolo. Canchero! come trema il vescovo.

Altro del popolo. Oh, che voce da sepoltura!

Il vescovo de Pagagnotti. (Levando al Savonarola il calice, segue a degradarlo.) Auferimus tibi calicem istum in quo corpus et sanguinem Christi consecrabas.

Fra Girolamo Savonarola. (Pianamente tra sé.) Dominus vars hereditatis men et calicis mei.

27

Una donna. Ah, vergine addolorata! ora gli danno a bere.
Altra donna. Gli tolgono il calice di mano, perche il papa non vuole ch' e' dica più messa.

Uno del popolo. Dove hanno paura che l'abbia a dire an-

cora? S' e' non la canta sulla forca o all' altro mondo....

Una donna. Sboccato! ti pare il momento di parlare a codesto modo? — Ah Madonna! non ti mettono compassione que' poverelli?

Il vescovo de Pagagnotti. (Mentre al Savonarola vien raso il căpo.) Auctoritate Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, ac nostra, auferimus tibi habitum clericalem.... (Il romore gli copre la voce.)

Uno del popolo. Jesu! Jesu! che cosa voglion fare al Sa-

vonarola con quel rasoio.

Altro del popolo. Voglion forse farlo morire per man del barbiere?

. Un vecchio. Ora gli radono la chierica.

Altro del popolo. Vuoi dir la corolla.

Alcuni del popolo. (Romoreggiando.) Il giuoco diventa lunghetto! — Che bisognano tante cerimonie! — Già si sa come la va a finire.

Il vescovo de' Pagagnotti. (La cui voce è coperta dal frastuono del popolo, piglia il Savonarola per mano, e grida.) Io ti separo dalla Chiesa d'Iddio militante e trionfante.

Fra Girolamo Savonarola. (Rispondendo ad alta voce.)
Dalla militante si, dalla trionfante no; questo a voi non s'appartiene.

Alcuni del popolo, Domine! Canchero! E' rimbecca il vescovo de' Pagagnotti. — Dà sulla voce al vescovo.! — Ne vuol saper più de' suoi superiori.

Un vecchio. Perche gli ha fatto erfore nel degradarlo.

Il Malguadagno. Basta non faccia errore il boia nel dargli la pinta.

Il Vecchio. (Guardandogli di traverso) Dove hai le viscere tu?

Fra Girolamo Saxomarola. (Viene condolto lontano dal primo tribunale, ore il vescoro segno la degradare gli, altri due Frati, ed è preso in mezzo dal Confortatore e dal suo Confessore.) Oh messer Jacopo I m' han tolto l'abito, ma non la fede.

Il Confessore. (Dandogli a baciare il Crocifisso.) Eccolal Fra Girolamo Savonarola. (Parlando al C. occisso.) Oh

Maestro ! quando io sul pergamo mostrava a questo popolo di Firenze la tua ineffabile passione, offerendomi in sacrifizio per pubblicare la tua vera e libera parola, io mi credeva in fatto di esser più forte. Ma ora lo spirito m' abbandona, ora che mi veggo davanti la croce sulla quale si rinnoveranno per me i tuoi dolori. - Deh ! non mi lasciare in balia degli spasimi della mia umanità, e ricorda che tu pure hai patito, e invocato il padre tuo !... E a' tuoi piedi venne a far lamento una madre!... Sul tuo capo splendeva la gloria de' cieli, e a' tuoi piedi il dolore terreno mandava lagrime.... (Guardando fisamente il patibolo.) Una madre! una madre!

Il Popolo, Sbrigatevi un tratto! - Muoiano gli impostori.

- Fà miracoli, Savonarola,

Fra Girolamo Savonarola. (Accennando la moltitudine.) Ecco la madre mia, e codesti sono i lamenti che si faranno intorno al mio cadavere.

Il Confessore. (Ponendosi davanti al Savonarola per modo da togliergli la vista del patibolo, e mettendogli il Crocifisso innanzi agli occhi.) Guardate il Nostro Redentore.

Fra Girolamo Savonarola. (Amaramente.) Voi mi nascondete pietosamente la mia croce, e mi mostrate in cambio quella del mio Maestro! - Codesta vostra è più terribile di quella. - Oui un Dio seguiterà a divincolarsi, a contorcersi dolorosamente per l'enormità degli uomini, e là un povero frate finirà in breve ora i suoi spasimi. - Oti Salvatore, chétati, nè mandar più sangue dalle tue ferite.... Io, io salirò la tua croce, e andrò a patire per amor tuo quel che tu patisti per amore degli uomini.

Jacopo Nicolini. (Sospirando.) Padre, chetatevi!

Fra Girolamo Savonarola. Oh Firenze! tu non sai chi sale meco il patibolo in questo giorno ! (At Nicolini.) Messer Jacopo, la libertà che si predica in nome di Dio, mette più paura di quella pubblicata sotto il vessillo degli uomini... Io pigliai a nostro capo colui che non teme prigione ne martirio, ma non m' hanno inteso!

Jacopo Nicolini. (Offrendogli qualche cosa da ristorarsi.) Savonarola l ristoratevi e confortatevi con le buone opere che avete fatto in questa vita. Ahimè! quali parole troverò io valevoli a consolare un uomo come voi.

Fra Girolamo Savonarola. Oh! messer Jacopo, l'uomo che resta in vita, ha sempre qualche parola di consolazione per

quel che va a morire.



Il Confessore. (Dandogli a baciare il Crocifisso.) Savonarola, udite la mia.

Fra Girolamo Savonarola, (Al Nicolini.) Voi siete un uomo dabbene, e qui, sul punto di render l'anima al mio creatore, voglio dirvi alcune cose che avverranno fra noco, Ricordate che io vi parlo sotto il patibolo, nell'ora in cui l'uomo non conosce di menzognero altro che la vita. (Parlandogli quasi all' orecchio,) La Chiesa d' Iddio sarà sbattuta, lacera, e quindi screditata. - L'Italia, col Crocifisso stretto nella destra, teneva nell' altra tutto il mondo, sicche all' aquila di Roma era venuta dietro la colomba del giusto. Anco la dove non era giunto il volo dell' aquila, arrivò quel della colomba, di modo che noi eravamo ancora i padroni della terra. I barbari scendevano ne nostri paesi, rapidi come gli aquiloni essi allagavano le nostre città, nè le inflacchite armi terrene bastavano a rattenerli, ma restavan rotti e vinti davanti alla ròcca della fede.

Alcuni del popolo. Non la voglion finir più.

Altro del popolo. Quanti segreti ha il Savonarola col suo confortatore.

Altro del popolo. Aspettano che il vescovo de' Pagagnotti abbia degradato anco gli altri.

Fra Girolamo Savonarola. La colomba è fatta corvo, e l'Italia ha perduta la parola, con la quale essa regnava sulle menti e sui cuori. Perciò gli stranieri non la rispetteranno più, e la cristianità, da corpo che era, andrà a diventar cumulo di tronchi membri. - Un mondo nuovo, il quale aspettava il lavacro della fede, s' avrà prima quello del sangue; forse Iddio misericordioso permise si discoprisse, per piantarvi benedetto e nuovo il suo impero, ora che il vecchio è pieno di corruzione e di nefandigie.... Firenze avrà tra pochi anni una stretta, e Roma sarà saccheggiata.

Jacopo Nicolini. Quando; Padre?

Fra Girolamo Savonarola. (All' orecchio.) Al tempo d'un papa che avrà nome....

Il Popolo. (Tumultuando.) Finitela un tratte con tante cerimonie. - Muoiano! - muoiano!

Jacopo Nicolini. Fra Girolamo, fatevi animo, andiamo, (Gli altri due Frati, degradati dal Vescovo, sono condotti davanti al secondo tribunale insieme col Savonarola.)

Fra Giovachino Turriano, Messer Francesco Romolino, leggete loro la sentenza.

Francesco Romolino. (Letta la sentenza, ove si dichiarano erici, e come tati rei di morte, dice toro ad alta voce.) Piaco alla santità di nostro Signoro Alessandro Sesto liberari dallo pene del Pargatorio, dandovi la plenaria indolgenza de vostri peccati, e restituendovi alla prima innocenza. — L'accettate voi? (I tre Frati, seuza proferir parola, accennano di si col capo.)

Fra Giovachino Turriano. Ora la Chiesa ha fatto il suo

debito. — Sieno consegnati alla podesta secolare.
Uno del popolo. La pare proprio la passione di nostro Si-

gnore. Ahime! guardate come si mandano que poverini da Erode a Pilato. Altro del popolo. Bada a quel che ti dici, e a non ti dannar

l'anima. Non hai tu sentito che sono cretici?

Altro del popolo. Li fanno morir tre fiate in cambio d'una. Altro del popolo. Un! che agonia.

Alcune donne. (Gridando.) Gesù! Gesù! Ora vanno in mano del tribunale degli Otto.

Una donna. (Cadendo, sviene.) Vergine benedetta, io muoio!

muoto!

Un fanciullo. (Strillando.) Babbo! babbo! la mamma
muore.

Alcuni del popolo. (Portando via la donna ed il funciullo.) Tiriamola fuori della calca. — Pare cosa impossibile che anco le donne voglian venire a vedere codesti negozi, ove non han nulla a imparare. — E co fanciulli per giunta.

Alcuni del popolo. (Tumultuando intorno al patibolo.) Fate mutar quello stile. — Pare la croce di Nostro Signore I — Vogliono contraffare la passione di Gesù. — A terra! — A terra! — I palco è stato fatto da' Piagnoni. — L'han piantato così a bella posta; — perchè la Signoria gli ha forzati a rizzarlo.

### III.

Accorrono al romore alcuni Arrabbiuti nobili, fra quali VINCENZO RIDOLFI e PIERO DE' TORNABUONI.

Vincenzo Ridolfi. Messer Giovanni Manetti l Altri nobili. (Chiamando a gran voce.) Il commessario! il commessario! Giovanni Manetti. (Giungendo a cavallo a corsa con una picca in mano.) Che avviene qua?

Vincenzo Ridolfi. (Accennando il patibolo.) Messere, fate

segar quel legno di traverso da' due capi.

Piero de Tornabuoni. Gli ha troppa somiglianza con la croce, e il popolo ne resterebbe scandolezzato.

Alcuni Compagnacci. Andiamo alla Signoria!

Alcuni del popolo. La restera una croce ad ogni modo.

Allri del popolo. (Tirandosi presso al patibolo, e levando grandissimo romore.) Giù quella forca!

Vincenzo Ridolfi. Messer Giovanni, provvedete!

Altri del popolo. (Da un tato de' canti della piazza.) Che lanno là intorno alla forca? (Giovanni Manetti parla sottovoce ad alcuni ministri, e indi a poco un falegname sate sulla scala posta dietro lo sitte, e montando a cavalcioni della trave, ne sega le due estremità.)

Alcuni del popolo. (Ridendo.) El la! volete far mutar cera alla forca? — La forca sarà sempre una croce.

Il Maestro di Giustizia. (Dalla sua scula al falegname.)
Basta eosi, altrimenti non ci starebbero ad agio tutti e tre.

Basta cost, attrimenti non ci starendero ad agio tutti e tre.

Alcuni del popolo. Risegate ancora! — Giù que' due bracci. — La pare ancora una croce!

Il Maestro di Giustizia. Giù eh? E quando avrete fatto segare tutta la trave, dove accomanderemo noi i capestri?

Alcuni del popolo. Gli ha ragione; bisogna lasciar fare il mestiere a chi tocca.

Il Maestro di Giustizia. Se fate raccorciare il legno di vantaggio, io lascerò che ve gl'impicchiate di per voi i vostri tre frati.

Il popolo. (Seguitando a tumultuare.) Uh, paltoniere! — Gettate a terra il manigoldo! — Te la darento noi.

Giovanni Manetti. (Gridavido) Chetatevit (Intanto i donzelli vanno a ricogliere i voti per la conferma della sentenza, e vinto il partito nel magistrato degli Otto, i tre Frati sono condotti alle estremità del patco. Si fa loro incontro il Baryello seguito dai Famigli degli Otto.)

Un Mazziere. Capitano, io vi do in mano questi tre condannati, acciocchè muoiano.

Il Bargello. Sta bene.

Fra Girolamo Savonarola. Eccomi.

Fra Domenico. Io son teco, Fra Girolamo.

Fra Sitvestro. Ed io pure.

Fra Domenico. (Al suo confessore, con accento solenne.)
Nerotto, noi andiamo alla morte innocenti.

Il Confessore. (Dandogli a baciare il Crocifisso.) Bada che

tu non sia ingannato da tale opinione.

Fra Domenico. (Baciando il Crocifisso.) Tutte le case predette dal Padre Girolano s' adempiranno. (Il popolo si accheta, e in tutta la piazza non s' ode più alcun romore. I tre Confortatori del Tempio parlano all' orecchio dei condannati, i quali hanno pure a lato i toro Confessori. Molti Piagnoni alle finestre oruno ferventemente, e tutti gli occhi della moltitudine sono rivolti al patibolo.

Una donna. (Ad un' altra.) A me non dà cuore di guardar da quella banda; ditemi voi che fanno ora, e dove sono. Un' altra donna. (Levandosi sulla punta de' piedi.) Io non

posso veder bene; pare che sieno proprio sotto il patibolo. Un' altra donna. Ali Madre dei dolori! mi sento i brividi

Un' altra donna. Ali Madre dei dolori! mi sento i brividaddosso.

#### IV.

Entraio in piazza alcuni Nobili di parle piagnona travestiti da contudini. Dietro di loro vengono parecchi donne vestile pure secondo le varie fogge delle foresi del contudo di Firenze, e vanno a porsi in una loggetta poco discosta dal palco.

Un Cittadino. (Ad un'altro che gli sta dappresso, parlandogti all'orecchio.) Messer Jacopo, guardate que' contadini. Attro Cittadino. Si arrischiano di troppo.

Primo Cittadino. Essi confidano in Marcuccio Salviati,

che è parato a proteggerli.

Marcuccio Salviati. (Al Lisciadiavoli.) Bada che sono

entrati in piazza messer Giuliano Salviati e messer Pagolantonio Soderini, con molte delle nostre gentildonne.

Il Lisciadiavoli. Non dubitate, capitano, che nessuno torcorà loro un capello. (Il Maestro di Giustizia scende la scala posta dietro alto stile, accomodati prima i capestri e le catene di ferro. Quattro de suoi ministri vanno presso ai Frati, e legan foro le mani strettamente.)

Il popolo. Ora salgon la scala! — Chi va il primo? — La sentenza dice Fra Silvestro. — Lasciami vedere! — State! state! — Finitela un tratto! — Piangono? — Non dicono nulla! — Fra Domenico. (Volgendosi a' Confortatori del Tempio ed al suo Confessore.) Perchè non mi ricordate voi ch'io canti il Te Deum?

Un Confortatore. Deh! nol fate, Padre, chè molti sarebbero tagliati a pezzi.

Fra Domenico. Or bene, aiutatemi a dirlo piano, acciocche io non fallissi.

Un Confessore. (A Fra Girolamo.) Padre Girolamo! avete voi a dirmi ancora qualche cosa?

Fra Girolamo Savonarola. (Tranquillamente.) Fatemi legare da piedi la tonacella, acciocche il popolo non vegga la mia nudità.

Il Confessore. Ohime, ora non siamo più in tempo!

Fra Girolamo Savonarola. (Sospirando.) Pazienza! (Voltandosi a Jacopo Nicolini.) Messer Jacopo, tenete bene in memoria le mie parole, e pregate per l'anima del povero Savonarola.

Jacopo Nicolini. (Facendo forza per non piangere.) Le ri-

corderò tutte, Padre, tutte!

Il Maestro di Giustizia. Siam lesti? (I tre Frati si pongono ginocchioni, e i Confessori tengon loro davanti il Crocifisso. I Confortalori del Tempio li circondano per modo da togliere ad essi la vista del patibolo, e in piazza non s' ode più fiatare. Tatti yuardano verso il palco. Fru Girolamo ora sottovoce.)

Il Maestro di Giustizia, Marufil! (Aiutato da' suoi ministri, va diritto a Fra Sitvestro, pigliandolo per la fune. Al sentirsi toccare gli è preso da un leggiero tremito, e manda qualche lacrima. Aiutato dal Confortatore e dal Prete, sale la scala, e giunto all' altezza del capestro, il manigoldo, ponendoglielo al collo, gli dà la spinta.)

Fra Silvestro. (Čadendo spenzoloni.) In manus tuas, Domine, commendo spir.... (Le ultime parole gli rimangono sof-

focate in gola.)

Il Popolo. E uno; ora all'altro. (I ministri conducono Fra Domenico sulla scala, ove lo aspetta il Manigoldo. Giunto alla sommità, egli guarda il cielo, e di poi china il capo.)

Il Maestro di Giustizia. (Dando la spinta a Fra Domeni-

co.) Fra Girolamo Savonarola!

Alcuni del popolo. Oh! oh! comincia a pigliarci gusto il carnefice! — Gli ha proprio fame! — Savonarola! fa miracoli adesso!

Fra Girolamo Saconarola. (Al Nicolini.) Ricortate lo mie ultime parole. (Abbracciato il Nicolini, sale la scala, dicendo sommessamente il Credo, e giunto sulla sommità gira intorno gli occhi su tutto il popolo. Un leggiero rossore gli monta al viso. Il manigoldo sta per un istante a guardarlo incerto, quasi non gli basti l'animo di porgli il capestro al collo.)

Áltuni del popolo. Bada che non te la faccia I — Ti scapperà di mano I — Ora gli angeli verranno a portàrtelo via! — O i diavoli. — E' chiama Satanasso. — Maestro! hai tu paura a por la cavezza al Savonarola? — Gli ha ciurmato persino il boia. — Miracolo! — Ha incantato la forca!

Fra Girolamo Savoñarola. Ah Firenze, che fai tu in questo giorno. (Chinando il capo. Il manigoldo, preso quasi da rabbia convulsa, a cagione degli scherni della piebaglia, pone il capestro al Savonarola, e gli dà la spinta, si ch'e' resta sospeso tra i due Frati.)

Il popolo. Il diavolo l' ha lasciato! — Savonarola fá miracoli! — Perfino il boia trema come una foglia.

Altri del Popolo. Gli ha desto aleune parole al boia! — Ora e' non dice più nulla. — Tira ealei al vento. — E' non ò morto per anco. — Lo spirito non gli vuole useir del vorpo! — Guardate come spenzola! — Fuoco! fuoco! (Il Maestro di Gustizia pona di collo de' pazienti il collare di ferro con la catena, acciocchè il fuoco non li faccia cadere consumando il conestro. Giunto al Savionardo. la catena qui cade di mano.)

Il Popolo, Gli è caduto il collare. — L'impiccato fa paura al carnefice! — Sceudi, a riprenderlo. — Lesto! lesto! — E' non sentirà più il tormento del fuoco! — Gli è di già spirato! — Fuoco! — Niracolo! (Alcuni Famigli gettano sulla catatat optere di bombarda.)

#### V

VANNI cartolaio rompe la folla, urlando come forsennato, ed ha una lorciù accesa in mano, con la quale si fa largo tra il popolo. LOTTO BEL PECORA, il MALGUADACNO ed altra canaglia lo seguono gridando: Fuoco! fuoco!

Alcuni del popolo. Vanni è impazzato! - Tenetelo! tenetelo! - Gli è diventato aiutante del boia! - Gli è fuor de sentimenti!

Vanni. Largo! largo! — Tocca a me, Savonarola, ad arderti; tocca a me, che volevi far abbruciare! (Dà fuoco al capannuccio con la torcia accesa. Il popolo inorridito s' alfontana aleun poco, e in questo entra la Lena scarmigliata. Vanni la auarda come trasomato.)

Alcuni del popolo. La Lena! la Lena! — Sotto il patibolo. — E' vuole gettar nel fuoco anco la figliuola.

Lena. (Per gettarsi nel fuoco.) Sandro! Sandro!

Il Lisciadiavoli. (Pigliandola a traverso il corpo) Vanni, guarda tua figlia, la quale viene a spegnere il fuoco che tu hai acceso.

Vanni. (Istupidito, e barcollando.) Non ho figlia io; mandala da Sandro.

Il Lisciadiavoli. (Ai Confortatori del Tempio.) Messeri, portatela al monastero di Santa Lucia; perchè la sua povera madre è là che l'aspetta. (Mentre i Confortatori portan via la Lena, e il Malquadagno trascina fuor della calca Vanni, soffia improveiso un vento gogliardo da San Piero Schengio. Quindi le fiamme che quasi loglievan la vista de cadaveri, si spariiscono, e lasciano vedere il corpo del Savonarola, mezzo arso, con un traccio solleptato.)

\*\*R Popolo. (Gridando.) Miracolo! miracolo! — E' non è ancor morto! — Muvoe il braccio. — Ha un braccio levato per maledire! — Come faceva. in pulpito! — Dà la benedizione! — Scappa! scappa! — Misericordia! il Savonarola vien giù dalla croce! — Miracolo! (Tutti fuggono à rotta, ingombrando le varie uscite dalla piazza.)

Il Liscindiavoli. (Crollando il capo, e ghignando.) Miracolo! (Tutto ad un tratto cessa il vento, e il popolo torna sulta piazza. I nobiti piagnoni, cogliendo il desiro di tanta confusione vanno presso al rogo, e strappate dal fuoco alcune reliquie de cadaveri, senza parlare s' allontamano.)

Giovanni Manetti. (Accorrendo e gridando.) Soldati! circondate il fuoco, nè lasciate che s' appressi persona. La Signoria ordina che le ceneri de' malfattori sieno buttate in

Arno:

Alcuni del popolo. Miracolo! miracolo! (Parecchi fanciulli degli Arrabbiati, schiamazzando, gettano sassi contro il patibolo, fan cadere le ossa fumanti de cadaveri, e le pestano co piedi.).

Giovanni Manetti. Badate che nessuno ricolga quelle maledette reliquie! Il Lisciadiavoli. (Al Salviati.) Han paura per fino delle sue ceneri! Tremate chè qualcheduno non ricolga la sua parola, e le faccia strada con l'arme.

Marcuccio Salviati. Simoncino, domani andremo a guerreggiare in quel di Pisa, giacche Firenze m' e venuta a fastidio. — E che ne sarà di quella povera Lena? Credi tu si fac-

cia monaca?

Il Lisciadiavoli. (Ghignando.) Quella giovane?... finirà donna ad ogni modo. — Capitano, stasera ho ad aggiustare i miei conti col Malguadagno e col Ridolfi, e domani ce n'andremo.

Il Popolo. Pisa! Pisa! — Viva messer Pagolo Vitelli, capitan generale! — Ora non abbiam più paura de'nimici —

Viva Marzocco!

Il Lisciadiavoli. (Ridendo.) E' non s'accorgono che il vero capitan generale sta ardendo su quella croce.

Alcuni del popolo. (Cantando intorno al rogo.)

Padre santo, per qual via

T' entra in cor la profezia?

Marcuccio Salviati. Simoncino, noi abbiam veduto il brutto ceffo della morte mille fiate al campo, e sappiamo morir da soldati; ma a questo modo muoiono soltanto i martiri.

Il Lisciadiavoli. (Accenna la moltitudine che va tumultuando all'impazzata.) E a codesto... i popoli.

### NOTA STORICA.

In questo medesimo tempo essando finita la triegua, che aveva vegliato tra il re di Francia e la lega santa, vedendo i Fiorentini che della tornata del re in Italia oramai ai poteva aver poca speranza, essendo continovamente minacciati dalle potenze della lega, stavano in gran sospetto; vedendo massima-mente, che già qualche mese innanzi il duca di Ferrara, riputato il primo amico del re, a era accordato con la lega, in modo che la nostra città restava sola amica del re, e sola era stimate e chiamate la pietra dello scendolo in Itolia. Nientedimenco, per singulare dono di Dio, per la staochezza nella quala si trovava tutta questa provincia, per il gnerreggiare e per la carestia, non fu la patria nostra altramente molestata; ne altrove si faceva guerra, se non in quel di Pisa freddamente, e quasi nel modo solito avanti alla cresziona di quella lega universale. Non cessava nondimeno chi voleve generare in Fiorenza nuovi scandoli per tutt'i modi che si poteva, di farne qualche prova. E percio avendo innanzi, come è detto, provvedute per la via di Roma che a fra Girolamo fusse proibito il predicare, e a lui e e'auoi conventi tolto il peter dir messa, e far gli altri uffici ecclesiastici, andevano di nnovo tentendo che il papa aggravasse tutta la città di nuove censure e interdetti, e sottoponesse i mercatanti fiorentini, e le facultà loro in ogni provincia alla pena della confiscazione e pubblicazione di quelle. E a questo modo i malvagi cittadini sott' ombre e pretesto d'oppugnar il frate, cercaveno di alterare lo stato della città, come meglio si vedrà nel processo de' nostri ragionsmenti. Ma essendo venuto il di della pasqua di Natale, egli mosso (secondo che diceva) e inspirato da Dio a non dover più tacere, o da qualunque altra cagione se ne fusse, certo con gran meraviglia d'ognano, e dispiacimento non piccolo de'snoi divoti, la mattina della detta pasqua cautò pubblicamente nella chiesa di san Marco tutte tre le messe che in tal di si sogliono, e comunicò i suoi frati, e molti secolari, e circa dugento giovanetti, i quali con divota processione erano venuti a detta ohiesa alla messa dell'alba. Dopo il qual atto andò egli con tutti i frati e gran numero di secolari a processione per tutto il convento, e intorno la piazza della chiesa. Nel medesimo tempo mando fuora e feeo pubblicare una apologia in difensione di sè, e con le ragioni insieme da lui allegate contro alla validità della censura , e pubblicò anche il libro da se composto del Trionfo della Croce di Cristo. Finalmente tornò a predicare nella chiesa cattedrale, di che qualche mese innanzi aveva avuto la elezione, dove per commissione delle signoria dagli operai furon riposte le penche, i sederi e'gradi d'intorno a'parieti, come prime s'eran fatti, con grende ellegrezza e satisfezione de'suoi devoti , non ostante la contradizione de' preti e freti e predicatori , e degli appassioneti secolari: in tento che , secondo la diversità de' pereri e degli affetti , ne furon fatte nella città dispute e contese assai. Ragunato perciò il capitolo de' canonici per ordine di messer Lionardo de' Medici , viesrio dell'arcivescovo fiorentino (che ara messer Rinaldo degli Orsini), fece proihizione espressa universalmente a tutto il clero, che non andasse alle prediche del frate, e comandò a tutti i sacerdoti parrocchiani, che protestassino ailoro popoli l'impor-

tanza e gravezza della censura; come aodando alla predica e'uou sarebbon ricevnti alle confessioni e comonioni, nè alla sepoltura de' corpi ne' luoghi saeri; e tutto fu fatto per eceitare scandolo grandissimo e tumulto nella città. Ma prevaleodo la volontà di Dio alle malvagia intenzioni degli nomini : seconde che allora si eredeve, essendo in quel tempo le menti da' primi magistrati tutte insleme unite e conformi, fo da essi deliberato, che il frate predicasse ad ogni modo, facendo per tali effetti molti provvedimenti; e tra l'altre cose fecero comandamento sotto pena di bando di ribello, se fra lo spazio di dua ore non avesse il detto messer Lionardo riunnziato all'ufficio del suo vicariato, Ritornò adunque a prediesre a di 2 di febbrsio del 4497 con animo risoluto e fermo, per quanto si vedeva di lui e de'suoi frati, di voler più tosto morire, ehe laseiare il proposito fatto da lovo. Per il che era tale e tanto il concorso degli comini e delle donne d'egni qualità che da san Marco al duomo lo seguitavano, che tutte le strade erao piene di genti. Di maniora cha nessuno fu ardito di fare alcun centraste alle sue predicazioni, nalle quali egli audava alla giernata confutando particolarmente tutti gli articoli della censore. O per la efficacia delle ragioni da lui allegate, o vere per la meraviglia, eha si pren-deva di così grao sua acimosità, pareva che il popolo se o'andasse con piena satisfazione, e vero stupore. Le quali cosa esseude state udite in Roma, e come tauto animosamente a guisa di disperate ei seguitava di predicare, ripreudeudosenza rispetto aleuno la mala vita de' prelati e del elero, e de' tiepidi e esttivi menaebi e religiosi; di così fatta audacia si generò in Roma graudissimo stupore, di modo che messer Domenico Bonsi (ancor che fusse delli primi suoi devoti) il quale risedeva nostre oratore appresso del pontefica, e aveva avuto commissione di fare agni opera di placare il papa, e di già aveva risposto alla signoria, che di ciò non maccava di qualche buona speranza, ora di unovo colle son spesse e calde lettera spaventeva la signoria, diceudo che il papa desiderava e aveva deliberato di levarsi ad ogni modo così fatto stimolo, che instigava continuamente i principi cristiani di chiamarlo al concilio. E perciò odito soa santità quante in fiorenza era seguito, s'era ritornata uel ano medesimo furore. E per questo massimamente si sdegnava il papa e tutti i cardinali e la corte, perche il frate usava di dire, che nen aveva alcun rispetto umano, ma che solamente ara tenuto e voleva a Dio solo ubbidire, quasi diceudo che quel papa neu fusse vere e legittimo paps , che così si interpatravano le sue parele. Onde erebbe in tanto lo sdegne e il furore, che per poce maneò che il papa facesse reppresaglia di tutto le mercanzia e robe de' Fiorentini, e parimente comundasse sotto le medesime peuc ch'e' fussero svaligiati a sacclieggiati in ogni luogo per tutta la eristianità. Finalmente a' prieghi de' mercatanti commoranti in Roma, e eziandio da'eardinali, per maneo male fece risoluzione, cha di ouovo si mandasse, e così fu maudato, alla signoria un breve molto comminatorio, cemandandole espressamente che alla ricevuta di quelle dovesse por le mani a dosso al detto fra Girolamo figlinelo della perdizione, e preso, mandarlo a Roma sotto la pena di tutti i pregiudicii detti di sopra, e aggravando più che mai nell'altre censura fatte avessa, le eoseieoze degli editori delle sue prediehe, e de' magistrati di Fiorenza. Il qual-breve presentato e letto alla signoria, ne da lei ne dagli altri magistrati principali ne fu fatta molta stima , onde gli evversari di lui, e in Roma a in Fiorenza, eccitarone grandissimi romori. Si che venendo poi il tempo della creszione della nnova signoria ; che doveva entrare in ufficio il primo di del proseimo mese di marzo, essendo fatti e pubblicati detti signori, e veduto quegli essere per la maggior parte degli avversari e nimiei del frate, erebbe maggiormentel'animo a' snoi persecutori, in modo che i divoti e affezionati di lui, per tispetto del sopra detto breve e della nuova signoria, essendo gonfeloniere di giustizia Piero di Niccolò Popeleschi, erane melto sbigottiti e spaventsti.

BEVERS.

28

Ma il frate, il secondo di di marzo, predicando nel duomo prese licenza dal popole, dicende voler dar luogo a l'ira de snoi avversari, ma invitando i snoi uditori alla chiesa di san Marco. Ove poi seguitando il predicare sopra la esposizione dell' Esodo, fece prediche molto terribili, riprepdendo severamente più che mai il clero, e tutte l'altre generazioni degli uomini. Si che, non ostante il rispetto che si doveva avere della scomunicazione, moltiplicò tanto la frequenza degli uditori, che non essendo quella chiesa capace di tanta moltitudine, în necessario che vi predicasse a gli nomini solamente, e în ordinato che fra Domenico da Pescia predicasse alle donne nella chiesa delle monache di san Niccolò, nella via del Cocomero, In questa così fatta disposizione di tempi e di cose, i preti e frati della città , e' parrocchiani quasi tutti , o per rimorso e stimole della coscienza , o per invidia e per odio , o per la paura e perieolo di perdere i beneficii, a altri rispetti, non volevano ne assolvere, ne comunicare, siè seppellire in sagrato i corpi di chi credesse alle profezie di quei frati, o andasse alle loro prediche. Ma non ostante tala e tanta persecuzione e proibizione, avveniva che, non so coma, il popelo invasato in cotale opinione, non solamente andava alle prediche, ma molti e molti concorrevano tutte di al monasterio di san Marco per farsi religiosi. Ed era così grapde la divisione e lo scisma e il travaglie e confusione tra ogni sorte di persone, che quesi d'altra cosa in Roma e per tutta Italia non si ragionava; e in Biarenza nel di di carnevale e ne'precedenti giorni, per introduzione e conforto de' detti fra Girorolamo e fra Domenico, si confessarono e comunicarono gran parte degli uomini e donne e giovanetti, e celebrossi in detta chiesa cantando una divota e solenne messa. La qual finita, venue il detto frate col sacramento in meno, e monto sopra uno pergamo per ciò ordinato su la porta della chiesa, e mentre che per li suoi frati e popolo, stando tutti interno ginocchieni, si cantavano molti inni e salmi, dopo l'aver fatto egli tacitamente alcune brevi orazioni, col tahernacolo del sacramento in mano dette la henedizione a tutto il popolo che era su la piazza, ammonendo e pregando tutti, che facessero ferventi orazioni, pregando Dio, che se egli non aveva profetato e detto e fatto veramente senza inganno tutte le cose importanti che egli aveva predetto e affermato in verbo Domini, che quello Dio , che da'eristiani si crede essere realmente e veramente in quel sacramento, ne dovesse mostrare espresso e chiaro segne sopra di lui. Nel medesimo giorno del carnevale, divisi tutti secondo l'ordine usato i quartieri, portande in processione un bello e ornatissimo tabernacolo con la imagine di Gesa Cristo in forme puerile , anderono per tutta la città cantando inni e salmi e landi volgari; e la scra medesima, essendo ricondotti alla piazza de'aignnri ; furono da quelli arse molte cose disoneste, lascive e vane, che nei precedenti giorni da'medesimi fanciulli erano state accattate e ragunate nel modo che l'anno passato avevano usato di fare , è tutto con gran letizia e festa di detti fanciolli, e di tatte quelle persone che alle profezie del detto frate prestevano fede. Di modo che que' giorni, i quali sogliono essere esposti comunemente a servigi e piaceri del mondo, parvero quella fiata che fussero atati consecrati tutti e celebrati ad onore e gloria di Cristo: benchè questa volta a' detti faneinlli in tale processiono fussero fatte e dette molte ingiurie e villenie, infinn a torro loro di mano e spezzare quelle crocette rosse che portavano in meno, o altre cose assei, che resultavene menifestamente in dispregio della nostra religione, qualunque si fusse stata l'intenzione di quel frate, e quantunque si fosse egli stato scomunicoto e peccatore, e degno d'ogni vergogna e contumelia. Per le quali cose si vedeva e conosceva in questo tempo erescer tanto la moltitudine de'vizi, e la rabbia degli avversari, quanto cresceva la bonth e la devozione negli uomini semplici e retti direnere. Ma in Roma massimsmente fu eccitato grandissimo e importente scandolo, non vi essendo alcuno che alla furia del papa con ragioni o con preghi potesso più riparare. onde aua santità scrissa più volte colle madesime minaccie, che poi che delle censure di santa Chiesa non si teneva più conto, farebbe tutto quello che altre volte aveva minacciato, aggiugnendovi ancho l'armi e la forza temporale. Perciò elle iu verità il papa e tutta la corte temeva pur assai d'uno universale scisma e divisione della cristianità, al qual disordine si vedeva che non sarchbe altro mancato, che qualche capo ecclesiastico di riputazione a di autorità. E perciò era confortato e stimolato tuttavia il papa da' prelati e da tutti i predicatori di Roma di porre a tal cosa rimedio. Tra' quali era quel fra Mariano da noi nominato di sopra, il quale per le cose fatte ad istanza di l'iero de' Medici contro alla città, era stato poco onorevolmente di Fiorenza accomiatato. Era costui affezionato a' Medici come particolarmente beneficato e onorato da Lorenzo, padre di Piero, in tanto che a aua contomplazione aveva restaurate quasi tutto il convento di san Gallo. Scrisse adunque di nuovo il papa replicando la medesime e molto maggiori minaccie, per un aus breve mandato per uomo a posta. Il qual breve essendo finalmente pubblicato in Fiorenza, e perciò divisa la signoria o gli altri principali magistrati, la città si trovava in gran travaglio, si che sopra di ciò si foccro molte dispute e consulte. Ragunossi una pratica gronde di 25 cittadini per quartiere, oltre al senato degli ottanta, e altri magistrati consueti ad intervenire nelle consulte pubbliche. Nella qual pratica essendosi consultato e conteso più di sei ore, non fn conclusa cosa alcuna, tanto erano bilanciati questi contrari umori. Ma a di 47 di marzo, trovandosi proposto Giovanni Berlinghieri, nomo andace, e Piero Popoleschi gonfalonicre, operarono co' loro compagni di maniera, che, contra la voglia degli altri, fu fatto espresso comandamento con molte minaccie, cho 'l frate lasciasse in tutto il predicare. Onde avendo egli il seguenta di fatto una gravissima predica, pur di nuovo protestando da parte di Dio, e detestando i vizi del clero, e minacciando particolarmente Roma e Fiorenza di diversi gravi e propinqui flagelli, e dicendo che bisoguava oggi mai ricorrere a Cristo, come a capo e universale causa, non si troyando alla emendazione e raformazione della santa Chiesa altro rimedio, come è stato quasi detto di sopra: e così ponendo tina alla predica, prese licenza. Le sopra dette parole, o l'altre simil forse più malignamente che'l dovere interpretate, furono la mala e principal cagione d'ogni perturbazione in Roma e in Fiorenza, o da non dovere ragionevolmente con pazienza essere sopportato. Onde nella elezione di quella presenta signoria erano stati assai favoriti i suoi nemici, e fu data cagione di predicare a fra Domenico da Pescia. Il quale avendo predicato alcuni giorni, avvenna, che nu fra Francesco

ŀ

di Puglia, frate ossorvante di san Francesco, predicando nella chiesa di annta Croca, disse una mattina, che non credeva che questi frati dicessero il vero di quella cosa che essi avevano affermato aver detto par inspirazione divina, e an verbo Domini; soggiugneado il medesimo frate, che la scomunicazione fatta contro a fra Girolamo teueva a valeva di ragione: e così molte altre cose diceva in confermazione de' suoi propositi , e che da ora ara contento disporsi ad entrare nel fuoco, aneora ch'egli credesse dovervi perire, se il detto fra Girolamo voleva ancora egli eutrare nel fuoco seco, e salvandosi mostrare manifestamente con quel seguo sopra naturale la verità dolle sue profezie. Con ciò fosse cosa cha'l medesimo fra Girolamo avesse detto pubblicamente più volte, che dove non bastassero le ragioni naturali in confermazione della verità delle eose da lui predicate, non si mancherebbe di provarle con segni sopra naturali, La qual proposta avendo udito il sopra detto fra Domenico, accettò l'invito e la condizione, e dissa pubblicamente voler egli proprio entrare nel fuoco, per approvare la verità delle conclusioni predicate da fra Girolamo; dal qual fuoco, per grazia di Dio, credeva scampare miracolosamente senza alcuna leaione. Le quai conclusioni non be voluto mancare di far nota in questo Inoge per memoria di coloro che verranno; le quali in semma furen queste:

Ecclesia Dei indiget reformatione, et renovatione.

Ecclesia Dei thanges reformatione, et renovatione. Ecclesia Dei flabitur, et post flagella reformabilur, et renovabitur,

et prosperabitur. Infideles ad Christum, et fidem eius convertentur.

Inflactes du Cirtulum, es facen etus convertentur. Florentia flagellabitur, et post flagella renovabitur, et prosperabitur. Has omnia erunt diebus nostris.

Quod excomunicatio facta de patre nostro frate Hieronymo non tenet. Non servantes eam, non peccant.

Cotali foreno le cencinsioni proposto dal sepra detto fra Domenico, Delle quali cose essendo nata gran disputa e contenzione, massimamente tra' detti prediratori, e apeore tra i cittadini, e altri d'ogni generazione, e essendo venute a natizia della aignoria , e sopra riò fatte molte consulte e pratiche , alla fine fu deliberato, che tal prova e esperimento si tirasse inuanzi o, peten-dosi, si conducesse ad effette: perrhe questo sarebbe la vie-a torgli il credito e la reputazione, o vere di accrescergli tento di autorità abe ne anche il papa se gli potesso epporre. Ma il detto fra Francesco di Puglia, vedendo reatringere le cose, e cho uon mene che gli avversari, gli amici del frate tal esperimento fare desideravano, dissa di volor far egli la detta esperienza solameute con fra Girolamo , e non con altri. Al che rispendendo fra Domenico, diceva aver egli sopra di sè ercettato l'invito, e volere risolvere la lite, ch'era la ana, con le sopre dette condizioni, reservando fra Girolemo a maggior cose, Finalmente dopo melte dispute fu concluso, rhe non volende il detto fra Francesco far tale esperienza con fra Domenico, ne eleggesse a ano piacimento e proponesse un altro del spo medesimo erdino. E così dope alenni giorni si ospose e offerse a tale effette un fra Niccolo de' Pilli florentino; il quale poi, forse considerata meglio l'importanza della cosa, ritirandosi iudietro e ridicendosi , s' offerse e soscrisse un frete Andrea Rondinelli del medesimo ordine, ma converso e non sacerdote. E ne' medesimi giorni per la parte di fra Girolame, e per la probazione delle sne profezie, per la grau divozione e fede che iu lui si aveva , s'offersero molte persone , e quasi tutti li frati della sna provincia, e molti sacerdoti e secolari, e inaino alle donne e fancinlli nnitamente, e tra li più segnalati principalmente fra Ruberto Salviati. Fu tenuto queste cosa di gran maraviglia, se bene della moltitudine del velgo, e della sna leggerezza nen si tenesse parò conto. Queste ecclamazioni si faceyano alla predica di fra Domenico confusamente in chiesa dalla moltitudine, ma le soscrizioni si portavano e mandaveno a sen Marco. Finalmente lasciendo in dietró tutti gli altri frati, come volle esso fra Domenico, egli sole, è frate Andrea Rondinelli dall'altra parte, si soscrissero e mandareno le loro sescrizioni alla signeria. Per ordine della quale foron poi deputati sepra questa cosa dicri cittadini , cinque per ciascuna parte , i quali ordinassero il medo e il quando , e dove e come s'avesse a fare tele esperienza, con antorità di dichiarare, e accordare, e comporre insieme le parti sopra le différenze che tra esse nascesaero. Pu pertanto deliberato, e fermo il giorno pre a di 7 d'aprile del 4498, e la piazza de'signori per il inogo; ove fu fatto un palco di grosso tavole inngo braccia 40 e largo 3, e braccia due e mezzo in circa alto, il quale era tutto coperto d'un suol di terra, e smaltato di sopra di mattoni crudi , e di tanta rossezza, che tale smalto poteva facilmente durare per assai lungo tempo all'ardore e forza d'ogni gran fuoco. Il qual palco si distendeva dal marzocco, e del canto della ringhiera inverso il tetto de'Pisani; e nel mezzo del palco era lasciata aperta una via larga un braccio, e da man destra e sinistra di quella, ordinatamente accencia a mode di estasta, una gran quantità di legne

gresse di quercia secche, e compartite con iscepe e stipa e legne minute da ardere facilmante, si che pure a vedere così fatto apparecchio di fuoco era una cosa spaventovolo. Vennto poi il giorno deputato, a ore 48 in circa vennero in su la piazza amandue le parti de' frati per la via ordinata (perchè da molte bande era chiusa e sbarrata la piazza per evitare ogni movimento o tumnito ohe potesse fare le moltitudine del popole): e prima vennero i frati minori col detto frate Andrea Rondinelli tacitamente, e senza alcan apparato o altre cerimonia esteriore; e di poi fra Girolamo pareto in abite sacerdotale, e col tsbernacelo del sacramento in mano, e fra Domenico da Pescia similmente parato con un crocifisso in mano, a gli altri loro frati dietro a quelli processionalmente con le crocette rosse in mano, e eppresso seguirono molti cittadini nobili o popolani con le torcie accese in onore del secramento. Giunte amendne le parti in piazza, se n' andarone ciascuns d'esse nella loggia a' luoghi a quelle deputeti. La qual loggia era divisa nel mezzo da un tavolato d'asse, é così ciaacuna d'esse dimorarono alguanto, tacendo sempre i freti minori, e gli eltri quasi continuamante cantando e salmaggiando, mentre che tra quei cittadini deputati si facevano molte contese e discettazioni, in che modo si avesse a procedere nell'entrare nal datto fuoco, perciò che i frati minori nen vollero consentire che fra Damenico v'entrasse con quelle vesti e paramenti ch'egli avava recato in dosso, coma sospettando ch'egli avesse sopra di sè qualche incanto e superstizione magica, che lo potesse tener difese a salvare dal fuoco. Onde fu spoglieto, e ricerco in ogni parte del corpo, e d'altri vestimenti rivestito. Dopo la qual cosa, volendo fra Domenico entrarvi col sagremento in mano, nen vollono medesimamente i freti mineri acconsentirlo, allegando molte o evidenti ragioni, cen dire che ardendo (ceme naturalmente potrebbe ardere) detto sagramento, ne seguirebbe gran cagione di scandalizzaro le menti degli uemini deboli e ignoranti. E così essendo nete molte controversie tre queste parti, con gran vergegna di tali religiosi, come se questa cosa avesse evuto ad essere una esperienza d'una contesa e abbattimento secolaresco e profano, e non della fede nostra e dependente dal gindizio divino; di modo cho essendo consumato buona parte del giorno con queste controversie, stando ogni nomo encora sospeso, sopravvenne subitamente una piove grandissima non punto aspettata; perciò che il cielo ara quel di tutto sereno. Per la qual cosa avvicinandosi la sera, furono della signoria ambedue lo parti licenziate, cen poca satisfazione e contentezza di tutto il popolo, che tento lungamento e con tanto tedio e disagio era stato ad aspettare , e per la maggior parte enche diginno; essendo per la gran moltitudine di quello piene o calcata tutta la piazza, o piene le finestre e i tetti de circostanti edifizi e di quelli ch' erano molto lontani della piazza. Per la qual piova così aubite e fuori di misnra pereva anche che non piacesse e Dio che tale esperimento si facessa in qualunque modo e forma che fatto si fusse. Per questi accidenti ognuno andava interpretaudo lo cose, ma variamente ciascuno, secondo il proprio sentimento, restando però ognuno scandalizzato e in gran confisione di mente. Essendo per tanto partiti di piazza l'una parte e l'altra de' frati, fra Girolamo e i suoi se n'andarono a san Marco non senza lor grandissimo pericolo per la mala disposizione del popelo; e sarebbe stato mel trettato il frate, se uon fusso stato difeso dalla rovereuza del sacramento che portava in mano. E giugnendo in chiesa così parato come egli cra montò in pergamo, e raccontò par ordine totto il fatto come ara scguito. Inttavia come ci si fusse molto o poco creduto, ciascuno in tal giorno se une tornò a casa mal contento, e da ogni parte de'predetti religiosi mal sod-disfatto. Questo spettacolo si fece a di 7 d'aprile nol igiorno di sabsto. Onde, coma si vide, presa il popolo grendissima occasione dello scandolo cho segui la domenica dell'ulivo il di seguente; perciò che i devoti e seguaci del frato, non che gli avversari, arebbon desiderato e voluto che il predetto fra Girolamo

e fra Domenico, sexua far tante dispute, a vestero fatto per sis stessi quello esprimente in approvatione delle loro profectio, se bene i frati di anni Francesco colle loro cavillazioni si fissareo discostati dal dovere, come in verità avveni atto, dicendo che l'Irade loro del Rondinelli dovera ordere, anche asi mettera per cerità a quella morte monifesta, per costriguere fra Girolamo a dichiarato per cerità delle su per profettio, e vero a contenere la morte, se-sendo false.

Ma lasciate da banda tutte queste dispute, essendo per questa cose il popolo mal disposto per sè stesso, e poi essendo conciteto dalla instigazione da' perversi frati e preti e altri appassionati cittadini ; crebbero in tal modo la persecuzioni contro a coloro che usavano andare a udire le predicazioni, o mostravano di prestar fode alle sue profezie, che appene potovano andare più per le strade, che quasi da ognano erano sbeffati e scharniti e chiameti piagnoni, scomunicati, ipocriti e gabbadei. Onde avvenne che il segnente giorno, la domenica dell'ulivo, che 'l predetto frata, prevedendo (come si eredeva) la sos soprastante rovine, fece la mattrae in san Marco un sermone, benché breve, molto divoto e lagrimevole, quesi prennaziando la sua instante tribalaziona: il fice del quale fu in effetto, che egli si offeriva in sacrificio a Dio, e erà parato a sopportar le morte per le sue pecorelle cen molte altre parole a quel presanta caso convenevoli; e così tutto mesto dato la benedizione, si parti da' snoi auditori. Tanto fu sempre questo uomo simile a se stesso, cha mai dimostrò di sbigottirsi in alcan suo traveglio o perieolo, fuor che poi che fn esaminato e tormantato per via della ginstizia, come dopo pochi giorni si vide; nel qual caso egli apparve poco costante, o vero poco ostinato. Ma predicaodo dopo vespro nel duomo fra Mariano degli Ughi, uno de' suoi frati, certi giovani scandalosi chiamati i compagoacci (questa era nea compagnia di viziosi e sfacciati giovani creata per rovinara il frate, e sotto il suo nome abbattere quella forma di governo, che vegliava, mentre che i magistrati dissimulando fibgevano di non vedere); costoro adunque volendo fare quell' effetto che fecero, eccitarono in detta chiesa un gran romore, e trovando gli nomini sospesi par gli accidenti passati, fuggendo le persone dalla predice, forono camene di eccitar maggior tumulto, tanto che sentandosi il romora per tutta la città, quelli che si trovavano al vespro nelle chiesa di san Marco furono tutti apaventati. E quelle sfrenata compagnia, come prima avevano or-dioeto, divisa la più parti, cominciarono s gridare pubblicamente, che ognuno pigliasse l' arme, e andasse alle volta di san Marco: ove essendo già condotta nua parte, s'appiccò la zuffa con qualli ch' erano in chiesa, alla quale erano parimente giunti alcuni armati par la difesa del frate, La qual cosa intendendo la signoria, mundò tutta la guardia della piazza ed espagnara il convento, per pigliare il detto frate; ove già si combatteve da ogni parte, perchè quei che erano in chiesa, serrando le porte di quella e del convento per far difesa, vi rinchinsero anche molte persone che non avevano arma alcuna. Onde per tanta moltitudine d' nomini e donne crabbe magglormente il romore e il tamalto, si per la sopravvenuta compagnia de' compagnacci, sì per la guardia de soldati della piazza. Per il che la signoria fece un comandamento, che ognano de secolari dovesse sotto pena di baodo di ribello sgombrar la chiesa e convento di san Marco; per il qual comandemento molti secolari si parti-rono dalla detta chiesa. È volendo fra Girolamo parimente uscirne, non fu lasciato da quei che vi rimasero e da' snoi frati andar fuori, dicendogli ognuno d'essi, che sarebbo tagliato a pezzi, e non condetto vivo daventi alla signoria. Ma Innanzi a' detti bandi , e prima che fusse eresointo il tumulto , se n'erano già partiti molti acbili e grandi cittadini, i quali per la porta dell'orto e del convento, per la via di verso le mura, se a' andarono fuggendo coccilamente in diversa parti: tra' quali Francesco Valori, nomo vecchio, nobile o asvio

cittadine, si condusse alle proprie case. E quivi essendo oppugnato dalla mol-titudine, e finalmenta rendutesi nalle mani del popole, dope che egli aveva veduto merira la meglia ferita d'uno passatoie, mentre che la misera donna dalle finestre si raccomandava al popolo, ne fu menato prese. E ancer che andasse cel mazziere della signoria innanzi, acciocche salve si conducesse in palagie , noudimene essendo giunto davauti alla chiesa di san Procolo , dicendogli alcuni di quei che gli erane d'interne per cenfertarle, che non duvesso temere, rispose intrepidamente che uon temeva di cosa alcuna, purchè fasse condotto davanti alla signoria , perciò che confidava nella prepria innocenza : au le quali parele fu uccise subitamente da alcuni della casa da' Ridolfi e de Tornsbuoni, acciò che vive nen ai conducesse in palagio, perchè nel vere questo uemò non si peteva incolpare di cosa alcuna. Così colla merte della pri-vata persona di lui fu vendicata l'ingiuria pubblica, della quale si reputavane offesi colero che ne fureno ucciditori , quasi che cestui selo , e neu il gindicio di molti, ne fussi atste cagione; cosa di pessimo e tirannico esempio, e con diminuzione della maestà del somme magistrato : del qual eccesso non fu fatta mei alcana punizione! Così gli fa saccheggiata la casa, e quella d'Audrea Cambini, e nn'altra d' una ortefice divoto e settatere del frate. Corse la plehe aucora a casa di Giovambatista Ridelfi e di Pagolantonie Sodarini, e altre case nobili, le quali per la presenza de' commissari e mazzieri mandati dalla sienoria , e de' lore parenti e consorti furon salvate dal pericole. Essende poi aepravvennta le notta, e multiplicete le genti interne a san Marce, e cresciuta l'audacia, furene arse le porte della chiesa e del convento. Deve entrando ue' primi chiostri una frotta do' cempaguecci, crehbe la scaramnecia, difendendosi continuamente i secolari che v'erano, banche pochi e mal armati; si che la zoffa dure insino ad ore 6 di nette, taute che di quei che difendavane la chiesa forene morti alcuni , a degli avversari similmente alcuni merti e melti feriti. Nel quale spazio di tempe il detto fra Girelamo parte dentre al coro della chiesa, e parte pei nella libreria, deve s' era ritirate cei auoi frati salmeggiando, si stava in eraziene interno al tabernacolo del secramento, ebe in quel inego era stato portato. Finalmente, essendo ferma da ogni parte la zuffa d' accorde, il dette fra Girolamo, e fra Domenico, e fra Silvestro Maruffi, i quali erano chiesti dalla signoria a da' mazzieri, accempagnati a ben guardati foren condetti in palagio; e gli altri così frati come secolari furon salvati da ogni pericole e inginria; essendo però per tutto il cammine tuttavia fatti melti oltraggi e seberni a quei che n'andavane prigioni, e fra Girolame proprio più velte percesse ceu pagni e calci d'eleur di quei più insolenti cempagnacci, di-cende profetzza chi l'ab batisto, e altri simili dispregi. Quei che restareno morti e feriti delli espagnatori di fuora faron de' frati di sau Marco raccelli, e nel merire confortati e consolati , a i feriti medicati con gran carità , sì che eziandio in quei lor trevagli dierene assai bneso esempie della lor innocenza, come che fra Girelamo fatto si fuese.

Ne' segocui jerni farco depatat dalla signoria dodici caminatori dei numero de' cellegi cel magistreto degi l'ute nouvi nimene, stuti molto avrerasri al ditte l'atte ; e cesi fu cominciata de costere la sua esamina, prima e me sui riscivero di ditte l'attenti e l'attenti del control de l'attenti del control de l'attenti e l'attenti de l'attenti e l'attenti de l'attenti e l'attenti e l'attenti de l'attenti e l'attenti de l'attenti de l'attenti e l'attenti de l'attenti e l'attenti de l'attenti d'attenti d

fece. E poi alla vennta del commissario del papa , che per tal effetto in mandato subito a Fiorenza, medesimamente più d'una volta confesso, e poi si ridieso. Onde furono formati poi i suoi processi, della verità e qualità de'quali, perchè allora e poi fu molto dubitato, noi ce ne rapportismo alla stessa verità, perciò che nel nostro scrivere uon intendiamo far giudizio delle cose incerte, e massimamenta della intenzione e animo segreto degli uomini, che uon apparisce chiara ae non per congettura e riscontro delle cose esteriori. E però stando fermo il primo proposito, vogliamo raccontara quanto più possibile ci sia la verità delle cese fatte, più tosto che dello pensste o immaginate: Il medesimogiorno della presura del frate furouo specciate più staffette al pontefice in Roma e in altri luoghi. Il qual pontefice, come colui che era atato in continuo sospetto, che, mediante l'opera e suggestione di questo nomo, si eccitasse contro di se il concilio da' principi cristiani, abbe di tai novella singolare allegrezza, e subito scrisse alcuni brevi, uno alla signoria, ringraziandola sommamente delle cose fatte, e offerendo cose grandi, me chiedendo a quella instantissimamente, che noi che del frate avessero fatte le uecessarie asaminazioni, e debite per lo stato loro , lo dovessero dar vivo nelle ane mani : perciò glielo mandassero ben guardato infino a' confini , dove egli manderebbe sue genti e commissari per levarlo e mandarlo a Roma; l'altro breve acrisse al vicario dell'arcivescovo e al capitolo di santa Maria del Fiore, dan la autorità a quello di poter assolvere ciascuno che avease peccato in tale opera, eziandio se vi fusse atato commesso omicidio o irregularità alcuna. Oltra questo, mendò una Indulgenza pleneria per li 22 giorni d'aprile , che fu l'ottava della pasqua. Le quali cose por che furono intese in Fiorenza, quasi ogni persona corae alla confessione e ella assoluzione, per rispetto della scomunica, che non si era nè osservata nò temuta per le persuazioni che ne aveva fatto fra Girolamo predicando e scrivendo, come di sopra abbiamo detto. Furono ancora richiesti e presi molti cittadini e plebei, de' quali alcani furono più volte esaminati e alcuni tormentati dagli Otto per vedere se potessero ritrarre, che tra' cittadini e settetori del frate fussero state intelligenze o conspirazioni alcane, per incericere e infamare maggiormente il detto frato e anoi segnaci: in tanto che molti cittadini per timoro s' assentarono dalla città. Perchè non mancarono questi signori, e gli altri appassionati contra i piagnoni di far pratiche e consulte, di punire e gastigare molti di quei che si conoscove essere stati ferventi all'opora del frate, e di notarli a aeguarli con qualche notabile punizione, privandogli almeno degli onori per qualcha tempo. Ma non si potendo ginstificare nel cospetto degli uomini cotali malvagie ezioni, penserono almeno d' indcholire il favor del consiglio verso i detti piaenoni. Ondo il giorno della creazione de' loro successori, avanti che si venisse all' atto dello squittinare, per comsudamento do' signori furon mandati fuori della sala del consiglio circa dagento cittadini, mandando a comandare particolarmente a eiascun d'essi , che si partisse del detto consiglio. È questo avendo fatto i detti signori, l'ultimo giorno del loro magistrato a di 50 d'aprile, deliberarono pure di possre e quietare le cose, e però de' cittadini sostennti furono solsmente puniti alcuni pur essei leggiermente, e di fra Girolamo e degli altri frati non fu fatta alcana deliberazione, ma lasciati in mano della signoria a degli Otto aeguenti, che entrarono in ufficio in calende di maggio 4498. Non è da lescier indietro di diro, come nel medesimo tempo e' fu saputo

che nel mederimo giorno del tumulto mosso contro al frate, cioù s di 27 d'oprite 4498, il re carlo VIII (della ciu vanutia in Etorenza nel principio di queste memorie comindiammo a fare aneazione) pessò di questa vita, e quasi di morte svibiana. Il cie fece credere e considerera a molti, che fusso pounto da Dio svibiana di ciu fece credere e considerera a molti, che fusso pounto da Dio hidato in fair è delle sue promesse; i o vero un certo segno che 7l datto ra fussa stato giustamento gastigato, per mon avero ubbidio alle gommissioni a protestationi, che à bocca e per lettere dal medesimo trate da parte di Dio gli crano state fatto. Onde era usta la revina di quello, par avere esse penduto la reputazione e la fede cel popolo, oppresse del quale « cra ingegnato di mantenere il buon credito e l'espettazione della ritornata in Italia di quel, re, e la restituriene de d'anci, che aveva de quella messati, per la sua poca fede, ricevato

il popol fierentino.

Entrata la nuova signoria, essende goefaleniera di giustizia Veri de'Medici, del magistrato degli Otto fureco di ecovo esaminati tutti i sopraddetti frati , a per quanto si dicove , avere ritratto il medesimo che l'altre volte. Onde come avevan fatto i lero antecessori, domandò la signoria al pentefice di poterli ponire in sino alla morte. Il papa dall' eltra perte perseverave pure di volergli : nella mani. Finalmente dopo melte dispute fu concluso, che e' mandasse snoi gindici e commissari a far l'esocuzioni di questi deliequenti secoede la consuetudine della Chiesa, avendo prima il dette pepa per sea senteezia, e vivæ vocis oraculo, sentenziato dette fra Girolamo eretico e scismatice, persecutore di santa Chiesa , e sedettore de' popoli. E per tale giudicio foreco mendati e daputati commissari il generale dell'ordine di sae Domenico, fra Giovecchino Turriane da Vinegie, e messer Francesco Romolino cherico ilerdense, dottore di legge e auditore del goverectore di Roma , she fu poi chiamato il cardinale Romolino. I quali, come dicemme di sopra, vollono esamieare di neevo i freti, e così fecero con alceni de' signari e degli Otto in compagnia. E avendo domandate il frate quello che diceva e affermeve delle sne esamine fatte infino a quel di , rispose , che ciò ch' egli eveva ne' tempi pessati detto e predetto era la pera verità, e che quello di che s'era ridetto e aveve ritratto, era tutto falso, e era seguito per il dolor grande e per la panra che egli aveve de' tormenti, e che di nuovo si ridirebbe e ritratterebbe tante volte, quente ei fusso di neovo tormentato: perciò che si coeoscera molto debole e incostente nel sopportare i sapplicii. Alla quela risposta essendo pertarbsti gli esaminatori, e massimamente il Romolino, con minaccie e parole vituperose lo fece legare alla tortora, dolla quale avendo avoto alcuni tratti, confesso esser vero quello che detto aveva negli altri suoi processi, e coei da gli altri due frati ritrassero il medesimo che l'altre volte avevano confessato, giustificando però eiascuno di lore, e escasando sè stessi, e affermando d'aver credeto semplicemente a fre Girofame. Ma i processi di costoro, ancora che finssere veduti da molti scritti in peoce, con furono però letti pubblicamente calla sala del consiglio, como quei di fra Girolamo. E fu certa cosa che nelle coamine fatte da questi dee commissari del papa, questo frate fu molto incestente e vario, ora eegendo e ora affermando. Furono per tante dette esamine, così varie e iecostanti e spezzate, ridette in forma di esdicato processo, secondo che egli aveva affermete quelle essere vere in preseeza degli ecamioatori, e d'alcani do suoi principali frati, aggiunti e chiamati come testimoni delle sua nitims e volontaria confessione. Furoso, dico, lette cella sala del consiglio alla moltitudine d'ogni sorte di persone, che le volle edire, da en estaio e esncelliere degli Otto, seeza la pre-senza del detto frate malfattore, e seeza la presenza degli Otto, e d'altre ma-giatrato, che rappresentasse la forma di pubblico e legitimo giudicio, come pareva ad ogni nome che ragionevolmente far si dovesso ie cosa di tanta importanza. Con ciò fusse cosa che, evende questo frate ingennato tanti anni il popolo come predicatore della verità , paresse anche cesa ceevenevole che egli ritrattasse e si ridicesse nella medesinta chiesa, e in su lo stesse pergemo, ove egli eveva predicato la sua false dottrine. E così egli arebbe meglio purgata la sua coscienza, e quel così fatto giudicie sarebbe steto di meggiore entorità nello menti degli uemini, e sarebbe stata tolta via quella ambignità d'opinieni, che insice a' costri giorni dura. Lette che ebbe il predette cancelliere al popolo i processi, eoggiunse queste fermali purole, cieè, essende demandete il detto

The Coning

Ira Girclamo se ogli confesserebbe queste cose in pubblico, rispaso: 10 dubi: teri d' ester lapidato. La quel parole del Irate (comb che per para del periodo o esvusariose detta si fusse) non satisfero punto al desiderio se il pidato in universado degli oditori, che asquitara, che chi l'ebbe a giudicario i conduuniversado degli oditori, che asquitara, che chi l'ebbe a giudicario i conduuniversado degli oditori, che asquitara, che chi l'ebbe a giudicario i conduo vere come conceate giustificare. Pirapare a Dio bennefatto, che con seguina.

En osi abbismo narrato l'ordine dello cose, lessainolo, il farze giudicia allo co-

scienzo di coloro che ne furono operatori.

Ora essendo venuta la vigilia dell' Ascensione, alli 25 di maggio del 1498, fo fatto in piezza un palco alto da terre più della statura d'un pomo, che si partiva dalle ringhiera del palagio, dove sedovo pro tribuuali in luogo parimente rilevato il megistrato degli Otto; e distendevesi il palco quasi presso alla quarte parto delle piazza verso il tetto de' Pisani , dova era fitto iu terra un grande stile, alto circa braccia dieci, e d'iotorno a quello fotto un capannuccio di scope e di legno o altro meterie da ardere. È li detti frati furono solennemento digradati, colle solite cirimonie, per mano del generele di san Domenico e del vescovo de Pagagnotti del medesimo ordino, e altri venerabili religiosi. E ciò fatto, furou tutti i degradati e apogliati dell'abito e rimosti in tonicella lasciati in podesta del magistrato degli Otto, quivi presenti e per loro deliberazione giudicati alla morte, e così impiecati e sospesi tutti al detto stile sopra il capananecio delle legne. Ma perche nella sommità di quello stile ere coolitto un logno a traverso, che facevo forma di croce, a questo per potervi oppiccare i cepestri e le cateno di ferro, si che arsi i capestri, i corpi fussero sostenati da quelle; perchè tolo figura di forche rappresentava la immagine delle croce, fo alloro fatto segore de agni banda (dal legnatuolo cho l'aveve fabbricato) il predetto legno coufitto a traverso al detto stile, ma nou però tanto corto; cho ad ogni modo non si reppresentesse per quella forca la figura della croce. Dove tutti tre furono sospesi, e fra Girolamo l'ultimo e in mezzo di tutti, seoza che mai dicessero uoa parola, salvo che frate Silvestro, il qualo poll'essere sospinto giù dal maestro della giustizia con alta voce disse : in manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Ma prima nell' atto della digradazione, avendo detto il socerdote, per error di lingua, so ti separo dalla Chiesa militante e trionfante, si disse fra Girolamo aver risposto, in modo-che da' circostanti fo chiaramente udito, ma non già da me cho cro lontano, trionfante no. Vedemmo heno un certo ribaldo o vile cartaro, nomo infame, il qualo dalla severità de' magistrati passoti era stato cocciato dolla città, e dalla indulgenza (per non dir peggio) de' presenti restituito, rimproverare insultendo el morto frate, e dicendo che si trovava pore ad ardora quello che già aveva voluto arder lui. E così , gridando ad alta voco , con un torchio acceso prevenne l'afficio del boia, nello accendere con esso il capannuccio, con grande vergogna di coloro che sopportarono la insolonza di così sfrenato ribaldo. Fette l'esecuziono, e i corpi loro interamente arsi, le ceneri d'essi furon portato via colle carrette, o del Ponte Vecchio gettate in Arno, essando stato accerchioto e guerdato continuamente il fuoco da' soldati della guardia di piezza quanto più si poteva, acciò che alcuno non portasse via delle loro reliquio, non ostento che i fancipili e essi medesimi soldati ne involassero pure alquonte, come poi s'è reduto o crednto. Dopo queste cose non è quasi possibile a dire quanto fusser grandi le derisioni , o gl' improperii o gli scherni che eran fatti a quelli ch'erano stati uditori e divoti di quel frata, essendo continuamente chiamati insino dalla infima plebe, piagnoni, ipocriti e gabbadei; ai che durò molto tempo , che quasi non potevano andar per via eziandio gli nomini nobili, e d'ogni civilo rispetto e riverenza degni. Onde quanto più rimase questa parte abbassata e abattuta , tanto maggiormento crebbe l' insolenza degli avversari ; e la licenza del peccare in qualunque

enndizione e qualità di gente, così de' religiosi ceme de' secolari, quasi che il ben fare fasse in quel tempo vietato per legge e per decreto (come dir si snole), e crebbe molto la baldanze di chi aveva in odio quel governo. E veramente questa materia, di che si parla, fo allora tenuta nua cosa molto scandalosa nella Chiesa di Dio, si che pubblicamente si diceva, che da Macometto in qua non era stato il maggiore scandolo nelle cristiana religione. E eertamente la corruzione di tutti i costumi generalmente essere stata in ogni qualità di persone; possono affermare tutti colore che in quei tempi si trovarono. Ne' quali tempi pareva che nessuno vizio fusse più vergognoso o repren-sibile, che l'aver creduto al frate, o desiderato la riforma de'costami nella corte romana. Sulla quale occasione per ritorpare a' fatti del sopra detto commissario del papa, egli fece richiedere e citare a Roma alegni preti e dottori canonici, che epertamente e nascosamente avevan favorito, e scrivendo difeso l'opera dal frate, e oppuguato la validità della acomunica. Ma tutti costoro per paura dell' avere andare a Roma, o di perdere i benefizi, ricemperarono dal detto mandatario questo impaccio con qualche somma di danari, e furon da quello assoluti e liberati. Aleuni secolari, inquisiti ceme eretici, furono condanneti in dansri. Fo ancora nell'aniversale una costante opinione, che per poce maneasse che nel medesimo giorno, che fu fatta la sopra detta eseenzione, che ai sarebhe motsto il governo della città, se restato non fusse per vergogna di quei che ciò principalmente desiderevano. Con eiò fasse cosa che avendo aleuni cittadini ricordato a Giovanni Manetti, uno di collegio, e commiesario della aignoria, e pereiò essendo a cavallo armato in piazza, che in quella cost fatta azione molto si travagliava, essendoli, dico, ricordato che quel giorno era opportune a mutar lo stato, egli rispose: Noi zaremo bene a tempo a quest' altra signaria. Furono ancora confinati fuor del contado e distretto di Fiorenza alcani frati di sau Marco de' più letterati, e di maggior ripntazione che vi fussero stati predicatori, e la chiesa detta fu tenuta serrata durante il tempo di quella presente signeria, perchè non vi ritornesse il concorso della moltitudine. Forono composte molte vituperose canzoni, che insino dalle femmine ne' balli, a da' fanciulli di giorno e di notte erano caotate in dispregio del frate e dei piegnoni, ed eziandio di tutti i Ferraresi. Della qual cosa avendo querela alla signoria l'imbasciatore di Ferrara, fu il compositore costigato dalla signoria di più tratti di fune e d' un confino, Furono ancera abandite, e sotto pena di scomunicazione e di danari proibite tutte l'opere di fra Girolamo, e fatto comandamento, che le fassero portate nell'arcivescovado, e consegnate ad alcune persone a tale effetto deputate. Ma uon avendo dipoi il papa avoto ordimento di statuire e determinare cosa alcana contra l'opere e dottrine di quell'nomo che egli medesime aveva giudicato degno di morte, forono le dette opere dopo pochi giorni liberamente restituite a tutti quei che le domanderono. E poscia, come è manifesto, furono impresse in Firenze liberamente, e di poi in Vinegia con l'approvazione del reverendo inquisitore della eretica pravità, dell' ordine de' frati minori, e di licenza del patriarea, e col privilegio di quel dominio. La qual cosa fu nua attestazione delle sana dottrina di tali opere. Ma per gastigo e punizione de' frati di san Marco fu deposta la campana del loro campanile, e portata alla chiesa di aan Salvadore dell'osservanza di ean Francesco, posta sul poggio di san Mi-nieto, per sollecitudine e opera massimamente d'eleuni cittadini edificatori in gran parte di detta chiesa, e principali avversari del sopra detto frate, benche poco tempo poi, n per opera e volontà d'alcuni più veramente religiosi di quell' ordine, per faggira il carico che a loro ne risultava, ella fusse rimaudata alla chiesa di san Marco, e riposta sul medraimo campanile. È ecriò che alla donne religiose e moneche di santa Lucia, che dei frati di san Marco nelle cose spirituali erano governate, non mencasse qualche perscenzione e carico,

si disse pubblicamente, una gran parte di quella supre essere indemoniate, c che dal general di quell'ordine, e dal vicario dell'arcivescovo era atato trovato così essere la verità.

Per le rose detto si vede come rimase oppresso questa frate, per opera d'alcani non buoni religiosi, coi quali s' accordava la scorretta giovantu, come s'è detto, in tanto che anche dell' egora del mondo non facevano alcuna atima, Da così fatti nomini furono espaste e maneggiata quelle macchinazioni che si facevano contro al frate; e lo sperimento del faceo, proposto a quel fine proprio da cestero, e semplicemente accettato da fra Domenico, diede apportuna ocesaione a chi la carcava, di conducere al fine il loro malvagio disegno. Lequali cose ho io voluto minutamente narrare, come allora minutamente e vofamente se ne ragionava e trattava, come che diversamente poi ne sia stato ragionato e trattato da alcani scrittori, i quali non avendo veduto in fatto. come male informati-del vero, sono spesso enstratti ad essere più tosto poeti che istorici. Questo non si può già dire di quel frate forestiere, senza colpa di perversa ingratitudine, che dalla divina provvidenza e bontà non sia stato adoperato in molte cose per utilità della nostra patria. La gnal divina provvidenza e sapienza si serve parimente d'ogni qualità d'instrumenti a nuore e gloria sua, accondo il sno beneplacito; come fece di quest' nomo nel correggere universalmente i costumi e la mala vita di molli, e nel persuadere la legga della oblivione dell'inginrie, e nell'anire e concordare insiema le diverse opinioni de' cittadini in una città consueta a governarsi per via di setta tanti anni, e in quella introducere il governo universale, e eccitare negli animi generosi l'amore e l'affezione, che naturalmente banno tutti gli uomini alla libertà : e sopra tutto l'amore di Dio, e la perfetta carità, che per amor di Dio ama il suo prossimo, e consegnentemente il bene compne della sua patria. Ma laseiando quello che di queste cose si sentano e dicano da i Fiorentini , non mi par da tacere quello che racconta monaignor d'Argentone, istorico franzese, nella Vita di Carlo VIII, pensando cha sia uomo veridico e senza pessione. Dice egli adunque a questo proposito queste formeli parole :

« Era in quel tempo in Fiorenza un frate dell' ordine di San Domenico a di santa vita a dottrina, secondo che allora era riputato e predicato : costui » molto tempo ingaggi aveva predetto che verrebbe in Italia con esercito un o gran principa, accennando chiaremente del re di Francia, mandato da Dia » acciò che gastigasse i tiranni dell'Italia, e però non sarebba possiblle il » fargli alcuna resistenza; e aveva delta che verrebbe a Pisa, e che si mute-» rebbe lo stato della città di Fiorenza; il che avvenne poi quando fu caca ciato di quella Piero de' Medici, il quale dopo la morte di Lorenzo auo a padre, quasi come principe la governava. Queste cose diceva cali esserli » atate rivelate da Dia , cioè che lo stato ecclesiastico sarebbe corretto e rifar-" mato per via di flagelli e forza d' armi, la qual cosa non è ancora venuta : » ma in quel tempo pareva che ella fusse propinqua, e per dover esaere. E » perciò ch'e' parlava in questa maniera, molti lo biasimavano, e altri gli a prestavano fede, e il senato nelle sue azioni gli attribuiva assai; ai che a mosso dalle ane predicazioni gindicava che contra detto re non si dovesse » fare resistenza o movimento alcuno. E questa fu la cagione, per la quale » (diceva il detto istorico) mentre che io era in Piorenza per li futti del mio · ra, io l' audai a visitare in compagnia di Giovan Francesco nuo de' nostri, » uomo prudente e buono. Regionando per tanto col detto frate, lo domandava » io; se pensava che il re nel suo ritorgo da Napoli potrebbe passare, e ano darsene sicuro di là da' monti, avendo fatto i Viniziani e il doca di Milano, » e altri si gagliarda lega insieme , e uno provvedimento d'un tento grosso e » forte esercito per victargli il passo. Alla qual cesa egli rispondendo mi diase » e de' Viniziani e della lega fatta e di tutti quei negozi molte più cose che

» rebbe, ma cho ad ogni modo passerebbe, e se n'andrebbe salvo, quantunque egli avesse seco un così piccolo esercito a comparazione de suoi » nimici, porciò che Dio era quello che insluo a quel tempo l'aveva guidato n o condotto, e così anche a easa salvo lo riconducerebbe, acciò ebe il mondo » conoscesse questa sua impresa essere stata opera divina, o non umena. Ma a perche il detto re non aveva fatto l'offizio sno, e non aveva corretto ne » cinendato lo stato della Chiesa, secondo che Dio aveva determinato, diceva » che gli avvarrebbe, e presto, qualche grando incomodità e tribulazione: » ma se egli torusase a penitanza, e mutasse la vita, e gastigasse la insolenza n delle genti sue, secondo la grandezza de' loro errori, e procurasse la saluto » e la comodità de' popoli o delle povere e misero persone, Iddio auche si n moverebbe a misericordia verso di lui. Ed a me diceva e ricordava che io-» dicessi queste cose al re, col quale, quando egli già venne a parlamento » nou aveva taciato ne lasciato di dirgli alcuna d' esse; e appresso, che egli » dovessa rendere a' Fiorentini tutte quelle terre o luoghi che egli aveva rice-» vuto in pegno da loro. Queste cose che io dico (diceva il medesimo scrit-

» tore) solamente le dico per dimostrare che questa impresa del re fu tutta governata da Dio. E in altro luogo dice il medesimo istorico, parlando di quel frate: " Questo posso io per cosa certa affermare, quell' uomo avere predetto molte » cose veracemente, delle quali nessuao mortale l'arebbe mai potuto-avvi-» sare. Perciò che oi predisse al re che perderebbe il figliuolo, e che dopo la » morte di quello, esso non sopravviverebbe molto: o queste così fatte lettere

» scritte da lui lessi io in persona al medesime re, »

Cotale è la testificazione che rende quallo istorico delle profezie del frate . lasciando stare molto altre cose che sono state avvertite e considerate cirra la morte di lui proprio, e anche della morte de' suoi persecutori principali, e massimamente di quella setta e compagnia, che, come detto abbiamo, fu chiamata de' compagnacci, nomini tutti di sozzo nome e biasimevole vita, de' quali alcuni poi impazzarono, alcuni acciecarono, o alcuoi furono tagliati a pezzi. o altri da crudelissime infermità furono spenti , come particolarmenta avvenue a Doffo Spini, espitano de' iletti Compagnacci.

Oltre lo cose dette, ritornando alia morte del frate, e alle cose fatte intorno a quella esecuzione, non voglio mancar di dire come il popolo pigliava iu quel tempo gran meraviglia che, ossendo dal giudicio ecclesiastico conceduta a questi delinquenti l'assoluzione della scomunica, e conceduto a tutti il sacramento della penitenza e della epcaristia, e non essendo dichiarati eretici, come sono degni di ossere dichiarati-gl' impenitenti o ostinati, fussero poi giudicati indegni della ecclesiastica aepoltura. Ma oltre a ciò archbe beu desiderato universalmente il popolo che detti frati, essendo nel punto dell'esecuzione della giustizia si faceva in piazza e della propria morte, fussero stati costretti dal generale e dal vescovo de' Paganotti che ne furono autori, a ridirsi pubblicamonte, ed a ritrattare le cose già da loro tanti anni predicate, e a chiederne umilmente perdonanza al popolo da loro ingannato, come sogliono faro al punto della morte gli altri malfattori, avendo massissimente usato di dire fra Girolamo nelle sue predicazioni più fiato che mai uon si ridirebbe, a protestato ancho a i suoi auditori, che udendo essi che egli si fusso mai ridetto, non lo credessero, ma seco medesimi dovessero dire : questa cosa dell'essersi egli ridetto, certamente noi non l'intendiamo. E veramente ae questo si fusse fatto e osservato cen l'altro circostanze che si dovevano osservare in cotali giudiaii , non resterebbono le menti degli ponini sospese e dubbie della verità de' suni processi, come è stato dette di sopra. E io per non essere accusatu

99

dalla mis istassa concienta rea d'una verità de una tacinta, non contretto a tircome un cittation grande a noblic, che fu uno degli esaminateri di detti frati, a coma inimiciasimo loro a tale ultirio eletto e deputato, resendo egli poi stato confineto com molti altri cittadi dopo la terotta del Medici nella città, a ri-trovandomi io in villa sua, a casando da me addomandato a certo propositio poper la verità del delto processo, uni risposa ingonamento, presente la sua donna, esser vera cosa che del processo di fra Girolamo a buon fine a' crajt. evat qualche crasa, e a quello agginata qualche cosa. Queste furzono le iune farmali parole della risposta, le quali io non so se sado vere, una so che veramente le referico, e così credo a punto coa verità referire.

(IACOPO NABDI, Istorie di Firenze, lib. II, Ediz. Le Monnier.)

SAMPIERO.



### -L' AUTORE

INDRIZZA IL SUO LAVORO
A QUELLE ANIME GAGLIARDAMENTE PENSOSE
CHE IN QUESTA PATRIA DEL SUO INTELLETTO
LO RINVALIDARONO DEI LORO CONFORTI
ALLA DIFFICILE PROVA DELLA RAPPRESENTAZIONE.

#### PERSONAGGI.

SAMPIERO, capo dei fuorusciti córsi. VANNINA D' ORNANO, sua moglie. ANTONFRANCESCO, Ioro figlio (14 anni). ANTONIO DA SANFIORENZO, ACHILLE DA CAMPQCASSO, fuorusciti corsi. GIULIO DALLA VENZOLASCA RAFFAELLO CIACCALDI, MICHELANGIOLO OMBRONE, precettore in casa Sampiero. AGOSTINO BAZZICALUPO, emissario genovese: RINUCCIO. VITTOLO. ANDREA, LISABETTA, damigella di Vannina. UN GIUDICE DELLA GRAN CORTE DI PROVENZA. FUORUSCITI CORSI, SOLDATI E MARINAI. SERGENTI DELLA CORTE.

Anno 1562.

Primo, secondo, quarto e quinto atto a Marsiglia terzo atto ad Aix di Provenza.

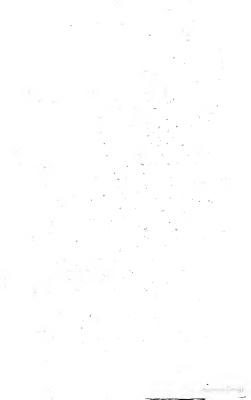

# SAMPIERO.

### ATTO PRIMO.

Casa Sampiero a Marsiglia. — Stanza di Michelangiolo Ombrone nella quale sono due usci: l'uno mette ad una scala interna a sinistra, o l'altro, nel mezzo, al resto dell'appariamento. È notte, e la stanza è debolmente rischiarata da una caudela.

#### SCENA I

MICHELANGIOLO OMBRONE e AGOSTINO BAZZICALUPO, ravvolto net mantello, entranò pianamente dall'uscio a sinistra.

Agostino. (Guardandosi a torno pauroso.) Siamo noi sicuri qui?

Michelangiolo. Come sulla tua galera. Parla liberamente, giacche dove son lo non c'è nulla a temere.

Agostino. Ho sempre una maladetta paura che Antonio da Sanfiorenzo venga a scoprir la nostra pratica; e la mandi a male.

Michelangiolo. Metti da banda le paure, e lascia il negozio sopra di me... ed anzi sappi che per riuscire nel mio disegno ho bisogno per l'appunto che i Còrsi entrino in qualche sospetto e ne parlino a madonna Vannina.

Agostino. Chi diavolo i intende? — Insomma, per andare alla breve, la signoria di Genova ti manda a dire che non c'è più tempo a perdere, giacche seppe di buon luogo che Sampiero tornerà fra poco in Corsica cogli ajuti dei Turchi e degli Algerini, e la farà di bel nuovo il campo delle sue stragi. I Corsi che sono nell'isola hanno in lui inticrissima fode, levano il capo e credonio ecamente nella sua fortuna. Come ti dissi altre volte, l'unico modo di togliergli il furibondo amore de'suoi partigiani è quel di metter Vannina nelle mani de' Genovesi; e se ciò ti riesce la tua fortuna è fatta.

Michelangiolo. (Con disprezzo.) E chi dice a te, Agostino, chi io voglia far con ciò la mia fortuna?

Agostino. Ho sbagliato.... voleva dire la tua vendetta.

Michelangiolo. Tu non sai quel che ti peschi, Bazzicalupo. — Non entrare nelle mie faccende; bada che la nave sia pronta, e lascia a me il pensiero del resto.

Agostino. Ma dimmi almanco in che modo t'adopererai per indurre la moglie di Sampiero a darsi in mano de' Geno-

vesi, insleme con suo figlio.

Michelangiolo. E tu domandi il modo all' Ombrone ? Va, c provati a chiedere i suoi misteri a un sepolero. — Orsu, Agostino, sta pronto per domani.

Agostino. Ricorda che Antonio da Sanflorenzo ha la sua nave qui, e che mi tien gli occhi addosso. I fuorusciti che sono con lui mi conoscono pure, e sebbene in Marsiglia io non tema per la mia vita, essi potrelibero in mille guise mandare a male i nostri disegni. Antonio da Sanflorenzo è creatura di Sampiero, e sai com è fatto.

Michelangiolo. Ma se l'ho già detto che appunto i loro sospetti devono ajutare la nostra impresa. Credi tu cosa fa-

cile indur madonna Vannina a partire?

Agostino. Al modo ch' ella ama il marito e i suoi partigiani la mi par quasi impossibile.

Michelangiolo. Dunque lascia a me la cura d'ogni cosa.

Agostino. La signoria di Genova intende che anche i figli
di Sampiero, de' quali tu sei precettore si affettuoso, vengano

in sua potesta.

Micheldagiolo. Ma, figliuolo mio, tu mi vai dicendo cose al tutto vane e ch' io so già da un perzo. — Orsù, manda un lettera a Genova per un uomo fidafo, é di a quei siguori che Vannina d' Ornano partirà con suo figlio in breve da Marsiglia, anzi che mettano si di già in loro potere, e ricorda loro pure che l' Ombrone non è uso a prometter vanamente una cosa. Dirài inoltre al tuoi Genovesi ch' io sono semportoro, on lo fo già per guadagnarmi danaro, o potestà nella mia isola.

Agostino. So che hai ad aggiustare qualche partita con Sampiero.

Michelangiolo. Tu non sai nulla, Agostino; ma ricorda che se un capriccio del caso volle il mio braccio debole e la mia condizione nimica del sangue, mi diede in cambio nell'intelletto e nel cuore tutto ciò che mi manca nelle membra. Dove non può giungere il braccio arriverà l'ingegno..., E le ferite date con tale arma ti dico lo che sono incurabili.

Agostino. Ad ogni modo noi ti saprem grado dell' opera ua, e la Corsica pure avrà a ringraziartene, poichè oramai la dovrebbe esser stanca di spandere il suo sangue senza alcun frutto. Madonna Vannina in mano de' Genovesi sarà un pegno sicuro per-domare suo martio, al quale tutti i fuerusciti obbediscono. Nè yedremo più gl' infedeli aiutare i soldati cristiani a scannarsi tra loro... Tu fai opera pietosa a toglier di mezzo tanta enormità.

Michelangiolo (sorridendo amaramente.) lo so benissimo quale opera mi faccia, nè ho bisogno tu mi cavi gli scrupoli del capo.... Stanotte manderò sulla tua nave alcune mie robe.... (Accennandogli l'uscio) — Ora vattene donde sei venuto.

Agostino. Io non so a che modo prenderti.

Michetangiolo. Nè io voglio che tu mi prenda in alcun modo. Forse sul far del giorno mandero per te: sta pronto.

Agostino. Sta bene. (Esce per l'uscio a sinistra accompagnato dall' Ombrone sino alla scala.)

# SCENA II.

# MICHELANGIOLO OMBRONE, indi ANDREA.

Michelangiolo, L'ora ch' jo aspetto da guindici anni sta per battere .... Coraggio ed astuzia, Ombrone. - Onore, vita, tutto io do per quest' ora aspettata, e l'obbrobrio che coprirà il mio nome mostrerà al mondo quanto mi bisognasse la mia vendetta... Si, jo sarò eternamente maledetto dai Côrsi; ma farò in guisa che Sampiero mi torrà il molesto peso della vita, poiche avrò vulnerato in modo insanabile la sua. (Con amara contentezza.) - Io voglio ridurre Sampier d'Ornano solo, come l'Ombrone; voglio togliergli da presso tutto ciò che lo consola, e mandar a fine senza sangue tanta impresa. Vedrò sugli occhi di Sampiero quelle lagrime che i miei hanno smarrito la virtù di spandere.... E io pure piansi nella mia giovanezza la donna che dovea alleggerirmi il cammino della vita.... Ma ora non la piango più. Ella è diventata l'incitamento d'ogni mio pensiero, il flagello dei miei sogni. In mezzo ai silenzi sconsolati delle mie notti essa scende a visitarmi, m' addita Vannina madre invidiata, moglie adorata, e poi mi mostra le proprie férite e il sanguinoso vituperio della sua persona.... Oh Dio! fatta segno alla nefanda libidine dei ladroni di Sampiero e dei corsari d'Affrica I... (Con vermente dolor:.) — Oh Maria! i' uomo cho ti doveva esser marito ha accettato la spaventosa eredità de' tuòi ultimi singhiozzi, e la tiene gelosamente nel cuore, come serba le tue vesti insanguinate... e vivi ancora nel suo corruccio.

Andrea. Messere, Antonio da Sanflorenzo è qui che vuole

parlarvi.

Michelangiolo. Digli ch' è padrone. (Andrea esce.)

### SCENA III.

### ANTONIO DA SANFIORENZO e MICHELANGIOLO. OMBRONE.

Antonio. (Fermandosi ritto davanti l'Ombrone.) Michelangiolo?

Michelangiolo. In che posso obbedirvi, messere?

Antonio. (Risoluto.) Alcuni emissari genovesi vanno attorno per Marsiglia, e s'ingegnano di corrompere i fuorusciti. Michelangiolo. Non è cosa nuova per me. S'ingegnino

pure.

Antonio. Fra costoro v' ha un Agostino Bazzicalupo, che

si dice mercante, e vogliono che voi lo conosciate.

Michelangiolo: Altro che conoscerlo! Dite qualche cosa

di più, giacchè era qui dianzi.

Antonio. (Levando il pugnale.) Qui c'è qualcheduno che sta per morire. Michelangiolo Ombrone, raccomandatevi l'anima.

Michelangiolo. (Freddamente.) Chi stia per morire non so.... ma, perdonate, io vorrei raccomandare a voi un po' più di giudizio.

Antonio. Ombrone! chi si vuole tradire qua?

Michelangiolo. Se darete giù la vostra furia, vi dirò che avrebbero ad esser traditi i Genovesi.

Antonio. E per tradirli mettete in casa del capo de' fuorusciti Córsi, di Sampiero da Bastelica, un mandatario, una spia dell' ofizio di San Giorgio ?

Michelangiolo, Questa è per l'appunto la miglior via

d'aggirarli, Que' mercanti combattono con tutto le sorte d'armi, e contro le nostre spade adoprano sovente l'oro e l'astuzia. Or bene, poiché non siamo ancora riusciti a vincere con le nostre, proviamoci un tratto ad adoperar le loro.

Antonio. (Dubbioso.) Messer Michelangiolo ! io sono sol-

dato.

Michelangiolo. É che volete dire con ciò? Sebbene io non sia uomo da maneggiar l'arme, perché la mia condizione, la mia salute ed i miei studj m' hanno tenuto discosto dal sangue, tuttavia sento anch io il mio debito di cittadino, e al modo che posso m' ingegno di soddisfarle.

Antonio: Intanto io vi dichiaro che a me non vanno a talento codesti vostri aggiramenti co Genovesi, nei quali noi non abbiamo altro che a perdere. Ricordate che coloro sono maestri, nell'arte di trappolare, e, che noi non la vinceremo mai. Quantunquo Sampiero si fidi intieramente di voi, ora ch' egli è lontano tocca a me ad invigilare, e perciò intendo rompiate, ogni pratties col Bazzicalupo.

Michelangiolo. Lasciate ch' io gli cavi di bocca i suei disegni.

Antonio. Che vi disse quel tristo?

Michelangiolo. (Con arte.) Non s'è aperto aneora interamente, ma così dalla lunga mi fece inteudere che i Genovesi perdonerebbero forse ai ribelli se questi promettessero di deporre le armi, e che intanto-madonna Vannina arvebble a mettere in opera il potere che ha sull'antimo di suo marito per farlo smettere dalla sua impresa. Io diedi a costui parole e non altro, perchè vedete, messere, a far parlare un nimico non si perde mai nulla. Per quanto egli sia avveduto, finisce sempre col dire aleuna di quelle cose che gli converrebbe meglio di tacere.

Antonio. (Con ferezza avventata.) Io sono soldato, e quando ho la ragione dalla mia, parlo con la spada meglio che con la lingua, e non ho mai torto. Io voglio inoltre avvertirne madonna Vannina e vigilare sulla sua casa.

Michelangiolo. Lasciate a me la cura di parlar con lei. L'ora è tarda, messere. (Accomiatandolo.)

Antonio. (Scotendo il capo.) (Eppure non mi fido di co-

stui.) Buona notte, messere !

Michelangiolo. (con arte.) Tornerete domani ?

Antonio. (Sospettoso.) Domani ?.... Si, messere. (Esce.)

REVERE.

#### SCENA IV.

## MICHELANGIOLO, indi ANDREA, poscia ANTONFRANCESCO.

Michelangiolo. Va pur là che stal fresco se credi d'ingannarmi... tu ci tornerai prima, e questo è quel che voglio.... Ora a me. (Chiamando.) Andrea!

Andrea. Che volete, messere ?-

Michelangiolo. Chiedi a Lisabetta se madonna Vannina è coricata e dille che ad-ogni modo mi bisogna parlare con lei. Aggiungi che si tratta di cose importantissime, e che non c'è tempo a perdere. (Andrea esce.) – Bisogni n'a filretti, preti sospetti di Antonio da Saniforenza, che giovano al mio di segno stanotte, domiani l'impedirebbero. Aiutanii, demonio! Antoniranesceo. Messere, perché mi lassiate solo, sta-

notte?

Michelangiolo. Antonfrancesco, tornate nella vostra camera, e badate a non uscirne.

Antonfrancesco. Deh! non mi tenete in angustia: sarebbe accaduta qualche nuova disgrazia? Io voglio mi si dica ogni cosa... Mio padre forse?

Michelangiolo. Vostro padre v'ha ordinato di obbedire al vostro precettore.

Antonfrancesco. Or bene, parlerò con mia madre.

### SCENA V.

# VANNINA, MICHELANGIOLO e ANTONFRANCESCO, indi LISABETTA.

Vannina. (Abbracciando Antonfrancesco che corre a lei.) Che fai di quest' ora levato, figlio mio ? (Voltandosi all' Ombrone.) — Messere ?

Antonfrancesco. Nulla, madre mia, gli è messer Michelangiolo che mi mette paura colla sua faccia turbata.

Vannina. Messer Michelangiolo, in nome di Dio, parlate. Che c' è di nuovo?

Michelangiolo. Madonna, non posso metter tempo in mez-

zo; ho da parlarvi di cose gravissime, e delle quali altre volte vi feci motto; dite ad Antonfrancesco che se ne vada.

Vannina, (Baciando il figlio.) Antonio, obbedisci, non c'è niente che possa spaventarti qui. Sei vicino a tua madre.

Va, e che Iddio ti guardi, figliuolo. Antonfrancesco, Madre mia, v'obbedisco, ma badate

che il maestro non metta paura anche a voi. (Esce.) Vannina. Messere, non mi tenete più in dubbio, parlate.

Michelangiolo. Madonna, a me non dà il cuore di tacer più, e bisogna sappiate il vero per risolvere. Le cose nostre vanno alla peggio; e la Corsica è perduta. I fuorusciti ne danno tutto il carico a Sampiero, del quale non s' ha novella alcuna, e minacciano di abbandonar la sua parte. I Genovesi hanno divisi i loro animi, comperato traditori in ogni casa, in ogni capanna; se vostro marito torna e scende in Corsica, egli è spacciato. La sua testa è messa a prezzo, una taglia di cinquemila scudi la minaccia. Genova confiscò tutti i vostri averi,, fece guastare la signoria d'Ornano ed imprigionare que' vostri parenti che tengono per vostro marito. Insomma, qui la vita d' Antonfrancesco non è più sicura; io ve lo dico apertamente:

Vannina. (Levando le mani.) Dio di misericordia! siamo noi a questo termine?

. Michelangiolo. Egli è da un pezzo ch' io vi propongo il miglior partito... ma voi non la volete intendere. Se è vero che amiate Sampiero come donna non ama in terra, toglietelo ai pericoli che lo minacciano, e serbategli la sua famiglia.

Vannina, (Veemente, alzando le mani al cielo.) Io torrei sopra di me ogni sventura per salvare Sampiero; ma come sua moglie, gli devo cieca obbedienza, ne posso far cosa al-

cuna senza sua saputa.

Michelangiolo. Madonna, non c'è più nulla a sperare, e il nostro miglior partito è di accettare i patti che i Genovesi ci offrono. Che giova vivere di speranze già cadute? Noi siamo abbandonati dalla Francia, che con l'ultima pace s'impegnò di non impacciarsi più nelle cose di Corsica. Restava il re di Navarra, e voi avete veduto quali assegnamenti eran da farsi su i suoi ajuti. Gli parve gran cosa raccomandar la sorte della Corsica e di Sampiero al dev d'Algeri e al gran sultano.... Che sperate voi dagl' infedeli ? da coloro che vengono ad ogni tratto a disertare le nostre spiagge e a condurre in servitù le nostre famiglie.... da coloro che investirono Bonifacio... (Premendosi il cuore.) e che... violarone... le sue vergini...

Vannina. Che avete, messere?

Michelungiolo. Nulla, madonna, ricordanto antiche mi afliggono, nulla. (Proseguendo.) — Credete voi che braccia use a più le catene saranno ora quelle chi le spezzeranno? — Se Sampiero, ostinato ne' suoi divisamenti, corre alla cieca alla propria rovina, tocela a voi, a voi che veramente l'amate, di salvarlo, e togliere la vostra famiglia ai dolori dell'esilio. Pensate alla Corsica lacerata da guerre intestine, ai fratelli che levano il ferro contro i fratelli, alle nostre città vuote d'abiatori, alle nostre campagne che biancheggiano dello sosta de'nostri, unica mèsse lasciata dalla guerra. (Persuasioo.) La vostra andata a Genova obbligherà Sampiero ad acchetarsi: i Genovesi gli perdoneranno le cose pessate, e promettono di tornarvi alla vostra prima grandezza... Oli madonna, io vi parlo per bene, ed appunto la fede che Sampiero pose ine, vuole ch' io vi consigli a questo modo... Risolvete.

Vannina. Come volete ch' io creda alle promesse de Genovesi? E che diranno i Corsi fuorusciti, che son qui e che aspettano Sampiero, quando sapranno che Vannina s'è posta in balia de loro mortati nimici? Che diranno della mia fede?

Michelangiolo. Dite piuttosto ciò che abbiamo a dir noi della loro. Non dubitano essi già di Sampiero ? V è uscito di mente che vi chiesero quasi in ostaggio il vostro Antonfrancesco, e che non ci si tolgono matd' attorno ?... Oht mi duole il avervi a profetar disgrazie, ma stanotte, or fa poochi minuti... (Andandole più vicino.) Antonio da Sanforenzo disseparole atrocti...

Vannina. (Indignata.)-Che osate profferire? Antonio da Sanfiorenzo ama la casa mia, ed è giovane di fede incorrotta, d'animo generoso. Egli saprà difenderci, e voi lo diffamate.

Michelangiolo. Io non l'accuso, ma non fo alcun capitale di lui. Giovane impetuoso, sarà aggirato dai più astuti... (Con maliziosa esilazione.) e poi... gli mette conto di tener qui la famiglia di Sampiero, e di vederne ogni giorno la moglie...

Vannina. (Fieramente e fissandolo négli occhi) Michelangiolo Ombrone, a chi parlate voi ora ?

Michelangiolo. Madonna, io non intende di offendere la vostra virtu.... ma non potete vietare un sentimento di....

Vannina. (Dignitosamente.) Messere, Vannina d'Ornano

non può destare altro che due soli sentimenti: rispette come moglie di Sampiero, e compassione come esule dalla sua patria: ogni altro affetto sarebbe colpa per chi lo provasse, ed insulto a me che l'avrei eccitato. — Ricordatevene, messere, per non mi dir più villania.

Michelangiolo. I Genovesi cavano partito da tutto, e po-

trebbero aver indotto Sampiero a sospettare.

Vannina. Sampiero non mette tempo in mezzo tra il sospetto e la morte. Se egli avesse avuto qualche dubbio, m' avrebbe di già uccisa.

Michelangiolo. Oh, madonna; voi, forte della vostra viti incontaminata, non potete sapere fin dove possa giumgere la malvagità degli uomini. I Genovesi, vel ripeto, cavano partito d'ogni cosa, e pèr metter la divisione negli animi de Corsi, entrano perfino nel santuario degli affetti più sacri: forse la calunnia verrà da loro.

Vannina. (Atterrita.) Giusto Iddio, che dite voi?

Michelangiolo. Andiamo a Genova, e così la vostra partenza togliera ogni dubbio da Sampiero; poichò vedrà a questo modo che nessuna ragione vi fa trovar lieto il soggiorno di Marsiglia.

Vannina. (Con forza.) Messere, voi vi lasciate sopraffare

da soverchia paura e da sospetti sognati.

Michelangiolo. Abl volesse il cielo che fossero sogni; ma per nostra sciagura questo che vi-dico non è altro che la schictta verttà. Mettete per giunta che Achille da Campocasso, il quale ha pur voce in capitolo tra i fuorusciti còrsi, è avvréss a Sampiero, cla dopora copertamente di nuocergli. Pensateci bene, madouna; giacchè, so ci lasciamo fuggire la buona ventura, noi siamo spacciati... Domani la galera genoveso che ci aspetta, farà vela per Genova, ed io sono deliberato ad andarmene, perchè non mi dà il cuore di restar qui testimonio inopersos della vostra rovina.

Vannina. (Agitata.) Volete voi partire?... Domani?... Lisabetta. (Spaurita.) Madonna, messer Antonio da San-

fiorenzo, Achille da Campocasso e Giulio dalla Venzolasca, vogliono ad ogni modo parlarvi.

Vannina. (Con maraviglia.) Di quest' ora ?

Michelangiolo. (La cosa ricsce). — Madonna, uditeli; io non debbo trovarmi con loro.

Lightta Dispuse the la vite de' francesti è in posicele.

Lisabetta. Dicono che la vita de' fuorusciti è in pericolo, e che non possono aspettar domani.

Vannina. (Dubbiosa.) Messer Michelangiolo!

Michelangiolo: Verrete dalla mia quando non sareino più in tempo. — (Ora mi bisogna il Bazzicalupo.) (Esce.)

#### SCENA VI.

VANNINA, ACHILLE, ANTONIO, GIULIO, armati.

Vannina. (Andando loro incontro con dignitosa fierezza.):
Gli è a questo modo che i Còrsi entrano in casa Sampiero, di
quest'ora? Che si vuole da Vannina d'Ornano?

Antonio. Madonna, io vi domanderei perdono del mio ardimento, se non ci andasse della salvezza di casa vostra. I miei compagni non vi credono al sicuro dalle arti de' Genovesi, i quali hanno in Marsiglia i loro emissari. Seppero che Agostino Bazzicalupo s' aggira intorno.

Achille. (Duramente.) Di' pur francamente quel che sappiamo. Madonna Vannina, Agostino Bazzicalupo se la intende con qualcheduno di casa vostra, ed io lo so di buon luogo.

Giulio. Uniti alla sorte di vostro marito, la sua famigliadi de Genovesi non giungano ad ingannarvi. Il vostro Antonfrancesco sarà gelosamente guardato da noi. Affidatelo ai soldati di Sampiero, a' suoi fratelli.

Vannina. (Con maraviglia sdegnosa.) Il figlio mio! Chi potra togliermi dal seno il figlio! A questo modo i Corsi parlano ad una madre?

Antonio. Madonna, io non dubito di voi, e son pronto a provarlo spendendo la mia vita; voi sapete l'amore che porto alla casa vóstra; ma pure è mestieri vi dica che temo le macchinazioni de mercanti di San Giorgio.

Vannina. Esse non riusciranno mai a disgiungere Vaunina da suo figlio.

Achille. Ad ogni modo starà meglio nelle nostre mani....
e sarà pegno della fede di Sampiero,

Vannina, (Fieramente.) E chi ne dubita?

 $\it Antonio.$  Nessuno. — I Genovesi vorrebbero che la Corsica ne dubitasse.

Vannina. (Dignilosamente.) Udite, messeri. — Lontani dalla nostra patria, ravvolti nello patre, ne' sospetti, tormentati dai fantasmi dell' esilio, io debbo perdonare alle agitazioni della vostra mente. L'amore che portate al vostro capitano e alla salute della Corsica vi fa travedere e dir parole che forse ad animo riposato non proferrieste davanti ad una madre, già troppo desolata ed infelice. I vostri dubbi potrebbero spaventare una donna che non fosse moglie di Sampiero...

Achille, (Interrompendola.) E se i nostri dubbi fossero in cambio certezza?

Vannina. (Solenne.) Io vi assieuro che nè arte, nè forza varranno a separarmi da mio figlio, e ve ne fo giuramento. (Con amarezza.) - Messer Achille, io vi conosco.

Antonio. (Confuso.) Signora, noi facciamo per bene, e forse' trapassiamo i termini, ma non dubitate della mia fede.

Vannina. Antonio, voi siete un giovane dabbene e non ha delum sospetto su voi. (Voltandosi ai Corsi.) — Intanto, signori, come moglie di Sampiero e madre, io v'impongo di andarvene.

Achille. Torneremo domani, e vi faremo intendere la ragione pel suo verso.

Vannina. (Accomialandoli.) Messeri, a domani.

Antonio. (Uscendo con gli altri.) Affidatevi interamente ai vostri.

# SCENA VII.

MICHELANGIOLO, ANTONFRANCESCO e VANNINA, indi AGOSTINO.

Michelangiolo. (Uscendo improvviso appena parlili i Còrsi.) Udiste, signora, non vel diceva io?

Vannina. (Perplessa.) Dio di misericordia!... e voi, sciagurato, voi m'avete messa in questa pratica.

Michelangiolo. Io ?... io voglio togliorvi ai pericoli che vi minaeciano.

Antonfrancesco. Di che pericoli parlate, messere?

Michelangioto. (A bassa wore). Madonna, i Còrsi dubitano da un pezzo di Sampiero... Il dado è tratto, nè possiam più tirarei addietro... Volete voi porre vostro figlio in balia di animi disperati e che già accusano vostro marito perchè tarda ad arrivare?... Se gli ajuti da lui promessi non giungo-

no, se le faccende andranno a rovescio, Achille da Campocasso ne trarra vendetta, e questa cadra sulla casa vostra. (Additando Antonfrancesco.)

Vannina. (Abbracciando il figlio.) Oh figlio!
Antonfrancesco, Madre, quali sono i nostri nimici?

Vannina. (Comballula.) Antonfrancesco, Sampiero...

Sventurata, che sto io per fare? Per salvarvi io mi perdo
forse.

Michelangiolo. (Cavandosi dal seno un foglio.) Madenna,

ecco i patti che vi giurano i Genovesi.

Vannina. (Atterrrita.) Che? voi avete ricevuto e serbato

quel foglio?

Michelangiolo, Agostino, (Andando presso l'uscio della

sua camera senza badarle.

Agostino. (Rispettosamente.) La mia nave attende i comandi di madonna Vannina, signora d'Ornano.

Antonfrancesco, Madre mia, dove andiamo noi?

Michelangiolo. A Genova, a salvare il padre vostro.

Antonfrancesco. (Correndo presso la matre che combattuta l'abbraccia.) Andiamo subito, madre mia.

luta l'abbraccu.) Antiamo subito, matre mia.

Vannina. (Levando le mani al cielo.) Ah l parlasse per la
tua bocca iddio, e fosse questa la sua volonta l

Michelangiolo. (No, egli è l'Ombronc che parla.) (Con segni d'animo soddisfatto.) — A Genova.

Vannina. (Sempre combattuta.) Michelangiolo, il mio tristo destino mi tira pe' capegli.... Ah! ch' io mi perdo!

Michelangiolo. (Accentandole il Bazzicalupo.) Egli ci aspetta, madonna. (Avviandosi.)

Antonfrancesco. Madre mia, e perchè non risolvi?

Vannina. I Corsi, figliuolo mio, ti vogliono nelle loro mani; Achille da Campocasso, ancorchè mostri d'avorne smesso il pensiero, ha una vendetta da compiere.... forse la tua vita sconterà la mala riuscita delle imprese di Corsica. Molti de' compagni di mio marito dubitano della nostra fed, o quando il dubbio entra negli animi corsi, la mano corre al ferro... Messer Michelangiolo, in nome d'Iddiol che ho io a fare ?

Michelangiolo. Voi avete ad obbedire al vostro debito di macre, a quel di moglie, o vel dico in nome così della patria nostra, come di quest' abito che mi tien discosto dalle gioje della terra.

Vannina. (Vinta.) Ah! si vada dunque; e se anche

commetto errore, in me sola si volgerà l'ira di Sampiero; tu, figlio mio, non correrai pericolo alcuno.

Michelangiolo. Sarà sempre seco l'Ombrone.... A Genova, messer Agostino; sicche l'alha di-domani venga a salutarci liberi sul mare.

# ATTO SECONDO.

Sala terrena in casa Antonio da Sanfiorenzo, nella quale sogliono radunarsi i fuorusciti corsi. Tavola, panehe ed armi d'ogni maniera.

### SCENA I

## ANTONIO DA SANFIORENZO, pensoso.

Madonna Vannina ha un bel dire, ma io non posso starmene cheto. L'Ombrone mi ha cera da tristo, i suoi portamenti non mi vanno per nulla a sangue, e se i Genovesi lo tirano dalla loro, egli può mandare a male tutti i nostri disegni futuri. E intanto che noi ce ne stiamo qui inoperosi, senza novelle del nostro condottiero, la discordia entra copertamente fra noi, seminata dagli astuti ministri del Banco di San Giorgio.... Povera patria mia! le sventure che avrebbero ad unire gli animi de' tuoi figli, son quelle in cambio che li dividono.... Che ci rimane a fare? Piegare il collo al giogo genovese, o combattere in terre straniere, vendendo il nostro braccio alle ingiuste brame di Francia o di Spagna... Ma chi vorrà ora stipendiare il nostro braccio e credere nel nostro coraggio se portiamo in cuore l'agonia, della nostra patria moribonda? Con quale animo guerreggeremo noi per lo straniero, mentre le nostre madri, i nostri vecchi parenti ci stendono le mani ?... (Con amarezza.) - Ma io non son caro a nessuno; i Genovesi spiantarono la mia casa, ne le ossa de' miei parenti han più bisogno ch' jo venga a liberarle dalla servitu.... In ogni Côrso che soffre io veggo un fratello, e pure non trovo un cuore che s' apra pietosamente alle angosce del mio, e gli dica quella parola che rende l'uomo maggiore d'ogni sventura.... Ahimè i jo saro eternamente mesto, e l'arcano mio non paleserò nemmanco a me stesso. (Resta assorto in profondi pensieri.)

#### SCENA II.

### ACHILLE DA CAMPOCASSO e ANTONIO.

Achille. Antonio, che risolviamo?

Antonio. Messere, io vi aspettava appunto per deliberare; e poiche Sampiero mi ordino di vigilare sulla sua casa, io.... Achille. (Interronvendolo.) Tu. Antonio. valente nell'arme

come è proprio dei giovani, d'amino facile a credere, ti bevi su ogni cosa che ti danno ad intendere, e ad occhi chiusi ti fidi degli uomini. Ma non cosi Achille da Campocaso, il quale è più avanti di te negli anni e vede le faccende dalla lunga.

Antonio. Che vorreste dire, messere?

Achille. Voglio dire che in questa lontananza di Sampiero non veggo nulla di hene per noi. Sai che i suoi portamenti, i suoi modi, non mi sono mai andati a genio, e che un tempo fummo quasi nemici. Coi miei compagni di Nebbio lo poteva continuare la guerra contro i nostri oppressori, e non aveva al certo bisogno di Sampiero, colonnello generale de' Corsi al soldo della Francia, per mostrare ai Genovesi in qual modo paghino i balzelli ingiusti gli abitanti del mio paese. Tuttavia vollero metterci d'accordo, e sebbene Sampiero abbia fatto in Corsica d'ogni erba fascio, o a questo modo mandato in rovina alcuni de' miei consorti, seppi scordare le offese private per amore della nostra patria comune.... Or vedi qual' frutto ne cavo fo?

Antonio. Abbiate pazienza, ed aspettate.

Achille. Oh! gli è da un pezzo che aspettiamo noi ; ed io sono fermo a tornarmene in Corsica co' miei pochi compagni....

Antonio. Vi dico io che senza Sampiero voi farete male i fatti vostri in Corsica.

### SCENA III.

# GIULIO DALLA VENZOLASCA, e i suddetti.

Achille. Che rechi, Giulio?

Giulio. Fratelli miei, buone nuove. Un capitan francese giunto da Costantinopoli dice di aver veduto la nave di Sampiero che veleggiava per Algeri. Achille. Se la è a questo modo, dovrebbe star poco ad arrivare.

Antonio. Ah lo volesse Iddio! - Compagni, io corro in-

tanto a darne avviso a madonna Vannina.

Achille. (Pensoso.) E questa sarà la ragione per la quale i Genovesi mandarono qui il Bazzicalupo.... Ah! se ci riuscisse di averlo nelle mani, senza urtare coi tribunali di Marsiglia, vi dico io che lo farei cantare....

Giulio. No, messer Achille. Badiamo a non guastare i

fatti nostri.

Antonio. (Avviandosi.) Lasciate fare a me. Io parlerò chiaro con l'Ombrone.

### SCENA IV.

# RAFFAELLO CIACCALDI, e i suddetli.

Raffaello. (Torbido, fermando Antonio presso l'uscio.) Dove corri così a furia, Antonio?

Antonio. (Tornando indietro.) Vo da madonna Vannina.
Raffaello. Gli è un po' tardi per darle il buon viaggio.

Achille. (Con ansietà.) Che dici, Raffaello?

Antonio. (Con incredult maraviglia.) Viaggio? — Tu farnetichi.

Raffaello. Farnetico io? Andate al porto e me la saprete dire. Sul far del giórno la nave genovese che aveva menato qua il Bazzicalupo ha fatto vela per Genova, portando con sè la famicila di Sampiero e l'Ombrone.

Achille, (Gridando.) Tradimento! tradimento!

Antonio: (Furibondo a Raffaello.) Tu menti, sciagurato, o t' hanno ingannato.

Raffaello. Io mentire? Tu forse sapevi ogni cosa, Antonio, ed ora te ne mostri nuovo.

Giulio. Senza di te non si risolve nulla in casa d'Ornano. Discolnati.

Antonio. Scolparmi?... perdere il tempo a parole mentre la moglie di Sampiero fugge a Genova? Stolti! mi purglierò della vostra pazza accusa col ricondurla a terra io.... (Per uscire.)

Ruffaello. (Correndogli dietro.) In casa Sampiero non c'è più anima viva.

Achille. Così la doveva finire!

Antonio. (Quasi sull'uscio.) Il fatto vi mostrerà se Antonio è colpevole. Voi restate qui ad aspettare Sampiero che può tardar poco a giungere, ed io corro alla mia nave, e vi fo giuramento che la galera genovese verrà in mio potere.

Achille, Bada che non riesca a passare Antibo, e mandala a fondo. Ricorda come fanno que marrani con noi in Corsica.

Anjonio. Lasciate fare a me, compagni, ed aspettatemi. (Esce.)

### SCENA V

# ACHILLE, GIULIO e RAFFAELLO.

Achille. Compagni mici, ora dareto fede alle parole ch'i od tanto tempo vo dicerdo, elt! (Camminianlo su e giù per la stanza a gran-passi.) Non v' ha più dubbio alouno. Sampiero, perduta ogni speranza di rivasir nella sua impresa, pensa da accomodare i fatti suol, e perciò manda, a Genova la sua famiglia. — Per me sono deliberato a non ispendere più il tempo senza costrutto e vi esorto a seguirmi.

Giulio. Aspettiamo almanco che torni Antonio, e forse intanto capiterà anche Sampiero.

Achille. Io temo forte che Sampiero abbia fatto vela a dirittura per Genova.

Raffaello. Anche a me nessuno leverà di capo che Vannina in questa sua fuga non abbia obbedito agli ordini di suo marito. Messer Achille, io sono pure del vostro parere e ini dichiaro prentto a seguirvi.

Giulio. E pure, già che siam qui, io aspetterei ancora per qualche giorno.

Achille. (A Giulio) Che fondamento fai tu sull'aspettare? I Genovesi non aspettano, per Dio I quando vengono a disertare le nostre città. Voleto voi attendere che giunga sino al vostro orecchio il grido della Corsica moribonda?... (Pigina per un braccio Giulio). Non lo sentite voi nel cuore? Ho non lo tempo a perdere, sono già vocchio, e prima di lasciare il mio capo sul patibolo, debbo vendicare almanoo i mie fratelli uccisì. I miel compagni imprigionati. (Risolutamente.) — La fuga di Vannina rompe ogni patto fra Achille da Campocasso e Samplero.

Giulio. Pensate che i Genovesi misero a prezzo le nostre

teste, e che in Corsica potremmo trovare il pugnale del sicario....

Achille. Gl'insulti che i Genovesi fanno alla Corsica mi trafiggono il cuore più di quel che potrebbe fare il pugnale de loro sicari.

Raffaello. (Avviandosi.) Or bene, io vo a radunare tutti i nostri compagni....

### SCENA VI

YITTOLO, e i suddetti. — Al veder Vittolo i Cêrsi danno segno di grandissimo maraviglia e lo accerchiano.

Vittole. Messeri !

Achille. (Con forza.) Tu in Marsiglia? Dov'e il tuo padrone?

Giulio. Da dove vieni?

Raffaello, E Sampiero?

Vittolo, Veniamo da Algeri, e Sampiero sa ogni cosa.

· Achille. (Furente:) Perché non è teco?

Vittolo. Prima di venir qui ha voluto andare a casa sua e verificare il fatto. — Messeri, vi consiglio a non lo irritar maggiormente.

Achille. Per Dio t io non sono uomo d'aver paura. Dov'e Pier Giovanni t

Vittolo. (Freddamente.) Pier Giovanni è morto.

Giulio (Con dolorosa maraviglia.) Morto Pier Giovanni?... Il nostro compagno....

Raffaello. In qual guisa?

Achille. (Fieramente.) Vittolo, bada a non mentire. — Pier Giovanni?

Vittoto. Pier Giovanni Calvese accusò Sampiero d'intendersela con Genova; disse per giunta male parole sul conto di madonna Vannina, e il mio padrone gli rispose fendendogli il cano.

Achille. (Traendo un pugnale.) Vendetta, fratelli, vendetal Oh! Sampiero, tu mi darai ragione di questa morte. (Levando le mani al cielo.) — Pier Giovanni! l'amico della mia giovinezza!

Vittolo. E così giurò di uccidere tutti coloro che parleranno davanti a lui di tradimento. Messeri, abbiatevi riguardo. (Esce.)

BEYRRE.

Achille. Tutte le vite della casa d'Ornano non basteranno alla mía vendetta. — Giulio?... Raffaello?... abbiamo noi ad aspettare che il furibondo Sampiero soffochi nel nostro sangue la sua vergogna?

#### SCENA VII

SAMPIERO, ed i suddetti. — Sampiero entra seguito da alcuni marinari e soldati còrsi. È vestito alla foggia de capitani francesi di que tempi. Al suo apparire i Còrsi gli corrono incontro per investirlo, ed e li fa dare addietro con l'audacia del suo contegno, incrociandosi be braccia al petto e volgendo loro squardi di tranquilla fierezza.

Sampiero, Côrsi!

d' Ornano.

Achille. (Levando il pugnale.) Vendetta! giustizia! Raffaello. Che cerchi, Sampiero?

Giulio. Che hai tu fatto di Pier Giovanni?

Achille. (Ironico.) Vieni forse a chiederci di Vannina? Sampiero. (Imperioso.) Sciagurati! a questo modo avete voi guardata la casa mia? A questo modo accogliete il vostro condottiero percosso da una maledizione inaudita?

Raffaello. (Furente.) Giustizia e non discolpe!
Sampiero. Io la farò di voi, che osate levare su me i vo-

stri sguardi minacciosi.

Achille. (Alzando il rugnale.) E i postri ferri . Sampier

Sampiero. I vostri ferri?... Sappiatemi grado se fo mostra di non me n'accorgere, ed ascoltatemi. — Uscite! io non temo che di me stesso ora. (Ad un cenno di Sampiero vartono i sol-

dati e i marinai côrsi che lo accompagnavano.)
Giulio. La tua Vannina....

Sampiero. (Interrompendolo.) Nessuno ha qui il diritto di profferire il suo nome. (Con crescente forza.) Nessuno deve chieder ragione di Vannina a Sampiero, sino a tanto ch' egli non abbia mostrato la sua giustizia.

Achille. Giustizia! Che ci vai tu dicendo di giustizia, assassino di Pier Giovanni?

Sampiero. (pacato.) Pier Giovanni è morto di mia mano, perchè non ebbe pazienza d'aspettare. Pier Giovanni un'ora fa, sulla mia nave, m'accusò di tradimento... Intendete?... Sampiero traditore!... L'uomo che da quindici anni non ha

un istante di pace, e che porta esulando in terra straniera tutte le sventure della sua Corsica nel cuore, e cinquiemila scudi di taglia sul capo... Sampiero che per tutta Europa grida le miserie della sua Corsica, e con libera e ardita parola domanda armi a salvaria dall' oppressione genovese.... ed al quale tolsero ora.... la sua famiglia i

Giulio. Le tue parole sono generose, ma.,.

Sampiero. Ti par forse che il mio braccio e la mia fede non valgano quanto la mia lingua? Achille. Noi t'abbiamo aspettato, ed è a questo modo che

torni fra noi?

Sampiero. Corsil torno fra voi come me ne sono andato; inespugnabile e forte delle miserie della nostra isola, sebbene mille volte più sventurato... Ma io farò in guisa che voi m'obbedirete ancora.

Achille. Troppo l'abbismo ascoltato. Le nostre terre poste a ruba, i nostri parenti imprigionati, o rovinati da balzelli intollerabili, ecco il frutto delle tue promesse. Ti pare non abbiamo patito abbastanza?... E intanto tua moglie patteggia coi Genovesi, e si pone in loro balía, di sua libera volonia, insieme con la tua famiglia. A me par cosa impossibile che tu abbia ancor fronte di guardare i tuoi compagni in faccia senza arrossiro.

Sampiero: Sampiero arrossire?... Scioccol il rossore sulla mia faccia? (Traendo la spada.) Guarda, Achille, dove arrossa Sampiero l

Achille. (Furibondo.) Il sangue di Pier Giovanni!

Sampiero. Che insultó al mio dolore quando seppe la mía nuova sventura, e che ardi accusarmi di tradimento. (Alzando la spada) E così giuro, o Córsi, che la tingeró del vostro, se non mi lascerete tempo a darvi una spaventosa testimonianza della mía innocenza. E poiché Vannina d'Ornano è veramente fuggita.... io.... io sarò il vendicatore di Pier Giovanni.

Raffaello. Tu, Sampiero! e lo giuri?

Sampiero. Si, lo che sopporto con maravigliosa pazienza le vostre parole, i vostri oltraggi... pereble la mia donna s' è vituperata fuggendo.... lo che vi mostrerò come Sampiero sappia far giustizia. (Con acciento affettuoso e solenne.) Fratolli, Bruto tagliava dalla pianta i rami guasti... e lo, più forte di lui, abbatterò la pianta intera, e impaurirò il tradimento per modo da renderlo eternamente impossibile fra noi.

Giulio. Che intendi di farc, Sampiero?

Sampiero. Aspetta la fine. Io debbo riacquistarmi la vostra fede per liberar la Corsica.

Achille, E vuoi?

Sampiero. (Con forza imperiosa). Essere ancora obbedito, perchè nulla feci da meritare il vostro disprezzo. (Matando acceulo e quasi supplichevole, getta lontano da sè la spada che aveva tenuta syuainata) — Oh! I fratelli, abbiate miscriordia di me... Se sapeste di qual ferita I Genovesi m' hanno passato il cuorel.... Udite. Voi mi vedeste fin ora in sanguinose battaglie combattere contro il nimico, e vinecre. Pugando al mio fianco, i Còrsi divennero la meraviglia, il terrore degli Spagnuoli, e il mio braccio fu gridato insuperabile... Or bene, voi sarete testimoni d'una lotta inaudita, nella quale Sampiero solo pugnera contro gli affetti del proprio cuore.... Voi volete che la mano di Sampiero spenga la fiaccola che gli rischiarava il tribolato sentiero della vita.... or bene, egli si strapperà le viscere con le proprie mani... in tendete. Corsi?.... ma voi dovrete obbedir?.... ma

Giúlio. Ma se la tua famiglia giunge a Genova, sarai costretto, per riaverla, di accettare i patti del Banco di

San Giorgio.

Sampiero, Ad ogni modo io la trarrò di là, e tornerò fra voi.... Ma d'altra parte Antonio da Sanflorenzo non è uomo da metter tempo in mezzo; la sua nave è spedita, la sua gente risoluta; sicchè la galera genovese non gli potrà fuggire. Intanto io vi fo giuramento che avreto da me tal prova da non dubitar mai più della mia fede. — Andate ad assicuraro l'animo degli altri nostri compagni, ed aspettate a giudicarmi.

Achille. Mi pare che tu sia bell' è giudicato. (Esce.)

Giulio e Raffaello. Provaci la tua innocenza, e noi ti
seguiremo ancora. (Escono.)

### SCENA VIII.

# SAMPIERO solo.

Ho giurato!... ho promesso... Ma che diss' io mai?... ho promesso l'esterminio di Sampiero, la morte dell'anima sua!... Maledizione, vituperio sul traditori! Essi riuscirono ad inflacchire il mio cuore; a far salire sul mio viso le flam-

me della vergogna!... E Vannina... (Coprendosi il volto) Diol Diol I Vannina fugge, trema di me! forse non mi ama più... Vendetta sulla sciagurata! vendetta sopra i suoi infami parenti che me la tolgono e che si giovano dell'indomabile amore ch'i ole porto per guestare i miei disegni.

### SCENA IX.

### VITTOLO e SAMPIERO.

Viltolo. Messere, le cavalcature sono pronte. Dove andiamo noi?

Sampiero. (Furente.) Va, e chiedi la strada che terrà il fulmine quando esce dal grembo della sua nuvola materna.

Vittolo. Io non v' intendo.

Sampiero. E m' intendo io forse? La caligine del tradimento, sospetti e paure ingombrano la mia mente, e Genova trionfa... (Pausa.) Trionfa?... No, ooraggio, Sampiero!... lo muterò il suo gaudio in desolazione, e la Corsica farà festa ancora del cordoglio de suoi oppressori, ma resterò eternamente disfatto.

Vittolo. Se volete ch' io vi tolga d'attorno chi vi da impaccio.... comandate.

Sampiero. Sciagurato! Chi mi da impaccio!... potresti tu uccidere.... Sampiero?

### ATTO TERZO.

Casa in Aix. - Notte. - Vasta stanza con pochissimi arredi.

# SCENA I.

# ANTONFRANCESCO e LISABETTA.

Antonfrancesco. Ma che facciamo noi in questo brutto paeso, tenuti come prigioni? e perchè messer Antonio da Sanfiorenzo ci tolse a forza dalla nave che ci conduceva a Genova? Lisabetta, qui tutti piangono.

Lisabetta. Oh! fanciullo mio, io non posso dirvi nulla; chiedetene a vostra madre.

Antonfrancesco. Mia madre mi risponde baciandomi e

piangendo.... e messer Michelangiolo è scomparso. Lisabetta. Non. fosse mai venuto in casa nostra quel

tristot

Antonfrancesco, Ma perchè i Côrsi che vennero con messer Antonio non ci si tolgono mai dattorno? Lisabetta. Hanno paura che i Genovesi ci facciano pren-

dere un' altra volta. Antonfrancesco, Dunque noi andavamo a Genova senza

saputa di mio nadre? Lisabetta. Io non so nulla.

Antonfrancesco. La madre mia deve dirmi ogni cosa.

### SCENA II.

# ANTONIO e i suddetti:

Antonio. Lisabetta, dite a madonna Vannina che mi bisogna parlarle, (Lisabetta esce.)

Antonfrancesco. Voi che avete voluto sempre tanto bene alla casa nostra, ora ci fate un gran male. Perchè affliggete mia madre, e non ci lasciate andare?

Antonio. Giovanetto, io obbedisco a tuo padre.

Antonfrancesco. Ma perchè non torna egli? è da tanto tempo che l'aspettiamo!

Antonio. (Sospirando.) Oh tornerà, tornerà!

Lisabetta. Madonna è qui... Andiamo, Antonfrancesco, avete bisogno di riposo.

Antonfrancesco. Vedrai che non chiuderò occlio stanotte. (Escono.)

#### SCENA III.

### VANNINA ed ANTONIO.

Vannina. Che volete da me, messere?

Antonio. Signora, voi siete corrucciata meco, e vedete in me un vostro nimico. Dio sa ch'io non merito il vostro sdegno, Dio che mi legge in cuore, e perciò soffro pazientemente l'ira vostra. Soldato di Sampiero, ho fatto il mio debito togliendovi alle mani dei Genovesi.... Ma le cose passate non debbono occuparci ora.... Madonna, preparate l'animo vostro....

Vannina. (Angustiata.) Che? qualche nuova sventura?

Antonio. È giunto a Marsiglia.

Vannina. (Ĝiungendo le mani, racconsolata.) Giusto Iddio, io ti ringrazio, rivedrò mio marito.

Antonio. Ma sapete voi, madonna, come egli torni?

Vannina. Oh! sara sempre Sampiero per me. (Volgendosi ad Antonio con empito.) Deh conducetemi subito a Marsiglia!

Antonio. Io non posso più togliervi di qui, avendovi posta sotto l'autorità francese. Il solo Sampiero può farlo, vostro marito, se la gran corte di Provenza vorrà permetterglielo.

Vannina. E quando lo vedrò io?,

Autonio. Vedrete il vostro giudice, madonna, ed iò ho un solo partito a proporvi. Dite a Sampiero che alcuni scier genovesi entrarono a forza in casa vostra a Marsiglia, che vi strapparono di notte, che nessuno intese i vostri gridi; che erano guidati dall' Ombrone... Oh! dite qualcosa per iscolparvi.... (Come còllo da: un pensiero improvviso.) — Udite, madonna, ditegli chi o non vigilai abbestanza, e cada puro su me l'ira sua... ma salvatevi!

Vamnina: (Risoluta) Mai, Antonio, mai. L'error mio non voglio riparare con la menzogna. Sampiero mi. giudicherà, e sia pure. L'amor. di madre m'ha posta una benda agli occhi, e voi me la togliete. Io patirò rassegnata le conseguenze del mio fallo.

Antonio. (Sospirando.) E qual fallo!... I nostri Côrsi presero in sospetto vostro marito, temono se la intenda coi Genovesi e non vogliono più seguirlo.

Vannina. (Celandosi il volto.) Ah divina bonta! che ho mai fatto!...

Antonio. Vestro marito a Marsiglia profferi terribili giuramenti, parole di sangue....

Vannina. (Atterrita.) Dio! Dio!

Antonio. (Supplichevole.) Madonna, salvatevi al modo che vi ho detto.

Vannina. Messere, voi avete fatto il vostro debito, e non ve ne do carico di sorta. Ora del l' lasciatemi sola.

Antonio. Che Iddio vi guardi, madonna! (Esce.)

#### SCENA IV

VANNINA sola, andando a porsi vicino a una finestra dalla quale si vede sorgere l' aurora.

Vannina. Ora intendo ció che ho fatto... Coraggio I... Voleva salvare i miei figli e mio martio, e in cambio mi sono perduta. La mia fuga fecè germogliare il seme della discordia, e spezza l'armi di Sampiero... (Con accento desotato.) Si, io ho tradito la Corsica I... I Genovesi cavarono profitto della mia debolezza, mi posero vicino l'Ombrone, ed io, stolta, ho fatto il resto.

### SCENA V.

### LISABETTA e VANNINA.

Lisabetta: Oh! signora mia, perche v'abbandonate alla tristezza de' vostri pensieri, che v'ingrandiscono il male?

Vannina. Lisabetta, non v'ha cosa più grande del corruccio che mi consuma. Moglie di Sampiero, oblial questo nome per un istante, e ricordai soltanto ch'ero la madre de suoi figli.

Lisabetta: Ne al certo vostro marito dimenticherà ch' essi han bisogno della madre loro.

Vannina. Egli sarà il mio giudice...: (Levando le mani al cielo,) e qual giudice l... E' non perdono mai alla debolezza!... Sperai andando a Genova di costringerlo a vita più riposata, di riconciliarlo co' miei parenti, e mi sono perduta.

Lisabetta. Deh I signora, date un po' di riposo ai turbamenti della vostra fantasia. La gran corte di Provenza, che v'ha preso in protezione, non permettera ch' egli vi faccia oltraggio alcuno.

Vannind. (Senza darle risposta, l'afferra pel braccio e le dadita l'aurora che sorge.) Vodi tu quelle nuvole rosseggianti che sorgono ad annuriare il sole?... le vedi?... Or bene, esse portano nel loro colore la mia sentenza. — Sangue I sanguel sta sopra la cesa di Sampiero, e questo sangue è quello della sua Vannina: Va, Lisabetta, lasciami sola.

Lisabetta. (Chinando il capo.) Che Iddio v'ajuti, madonna. (Esce.)

### SCENA VI.

# VANNINA sola.

Ohl non m'incresce di morire, ma l'ignominia, il disprezzo di mio marito io non posso sopportare. I miei figli un giorno malediranno la madre che li tradiva e il padre che li faceva orfani.... Ma di che sono colpevole io?... d'averli troppo amati.... e mio marito.... Dio di misericordia! (Atterrita, dà addietro di alcuni passi:) lo già me lo veggo ritto davanti a me, come l'angelo delle vendette, rimproverarmi la mia spensierata colpa e chiedermi conto della casa sua. Io mi sento scendere in cuore la sua profonda parola, fredda ed acuta come il suo pugnale.... (Con accento pietoso.) Oh! Sampiero, una parola d'amore almeno, e poi uccidimi; una di quelle parole che tu dicevi a Vannina quando, stanco dalle sollecitudini della tua vita, mi posavi sul seno il tuo terribile capo.... Oh! allora tu mi chiamavi l'unica pace dell'anima tua.... la madre de' tuoi liberi figli, e adesso.... (Copréndosi il volto con le mani.) che mi dirai tu? (Cade sovra una seggiola e rimane assorta in profondi pensieri.)

# SCENA VII.

SAMPIERO e detta, indi LISABETTA. — Sampiero vieve pianamente dall'uscio di mezzo e rimane ritto sul medesimo, guardando verso la finestra dalla quale entra a mala pena la luce. Rimasto per alcun tempo incerto, s'accorge di Vanvina, fa alcuni passi, al cini rumore ella si leva, e raffiguratolo va per gettarsegli nelle braccia.

Sampiero. (Allontanandola della mano e con accento inflessibile.) Donna, che cosa hal tu fatto di Vannina?... Dov'è la moglie di Sampiero? Vannina: (Giungendo le palme e rabbrividendo.) Miseri-

Vannina. (Giungendo le palme e rabbrividendo.) Misericordia l misericordia!

Sampiero. (Proseguendo con la stessa voce.) Dov' è la madre de miei figli, domando io, la moglie mia, intendil... (Con erescente furore.) Qui non veggo altro che una Vannina comprata dogli emissari genovesi per guastare la salvezza della

Corsica e per consegnare ai mercanti di San Giorgio lo sventurato capo del suo liberatore. Tu, figliuola di nobili, che cosa hai fatto della moglie mia? Vannina, Sámpiero, le tue parole sono per me più amare

della morte; uccidimi, puniscimi, ma ch'io muoja ancora

tua moglie.

Sampiero. Qual diritto avevi tu di togliermi l'unica cosa che, dopo la mia patria, io amava in terra, la moglie mia?... Ch' lo amava senza sospetto.... e della stessa guisa con cui soglio odiare.... Intendi, Vannina?... Chi ti diede la potestà di spargere l'obbrobrio sulla casa mia, mentre io metteva a pericolo il mio capo in terre infedeli per rompere i ferri de'mici fratelli oppressi? (Con amara ironia.), A questo modo me ne paghi tu?

Vannina. Tu sai ogni cosa, ed è vano ch' io m' adoperi a scolparmi, (Rapida.) T' amai troppo, pensai ai nostri figli. e credetti, andando a Genova, di togliere il padre loro ai pericoli che lo minacciavano, al ferro prezzolato dei sicari che vanno attorno cercandolo. (Con sforzo violento.) Si, davanti al tuo pericolo scordai là Corsica; ecco la mia colpa. Puniscimi dunque, ma non dimenticare tua moglie. (Con accento irresistibile.) Oh! ch' io t'abbracci ancora una volta, marito mio! (Presa da un impeto disordinato, s'avvinghia al collo di Sampiero.) No. non t'abbraccio per inflacchire il tuo cnore. ma per fortificare il mio, che vicino al tuo petto non sentirà più lo spavento. Il tuo 'cuore m' insegnerà a morire come m' insegnò ad amare, (Con affettuosa confidenza.) Deh! Sampiero, dimmi che m' ami ancora, perchè unica morte insopportabile è per me il tuo dispregio, il tuo odio, mille volte più terribile del tuo braccio. (Accarezzandolo.) Fa pur di me quel ch' hai deliberato, ma prima dimmi ancora la tua Vannina. , Sampiero. (Sospirando, giunge le mani e volge gli occhi

a terra.) Sfortunata!

Vannina. (Piangendo.) Guardami, io piango, ma più d'amore che di paura.... Si, in mezzo al terrore che mi cagiona il tuo sdegno, il mio amore s'accresce, e lo spavento della pena fugge davanti alla gioja ch' io provo nell' abbracciarti. (Con' affetto quasi convulso.) Si, io plango d' amore, perchè rivedo mio marito.

Sampiero. (Frenando a stento il pianto.) lo son qui a giudicare e non a piangere. (Con rabbia accorata.) - No. le lagrime non debbono rigare il mio volto, più abbronzito dalla tua vergogna che dal sole d' Affrica e dal vento infocato del deserto che m' avvolse nei suoi turbini. Io qui voglio trovare la Vannina de Genovesi per togliermi di dosso la mia ignominia, e non la moglie di Sampiero. Scorda adunque il linguaggio de nostri amori, e parlami quello della confusione e della colna.

Vannina. Vicino a te saro sempre Vannina.... Io non voglio difendermi, ma pensa che, sola, in mezzo ai sospetti, io mal poteva scernere gli amici dai nemici. L'Ombrone accrebbe le mie paure: mi volevano toglier dal fianco il figlio...

e io sperai....

Sampiero. E che speravi tu, abbandonando vigliaccamente la tua dimora?... Di riavere forse le tue ricchezze?... E che vaigono gli averi senza il primo, il supremo dei beni che io andava cercando sino tra gl' infedeli?... Se a me avesse dato il cuore di vivere nella sevitut, non era io già ricco abbastanza? I miei giorni non aveva io affaticati gloriosamente a segno da mandar temuto e chiaro il mio nome alla posterità?... (Dolorosamente.) Ahl lio conosceva bene le arti da' traditori, ma contro ed esse credevo bastasse a salvarti l'obbediente affetto di moglie...

Vannina. (Quasi faor di sé.) Or bene, uccidimi.

Sampiero. Sciagurata le non sai tu che castigandoti uccido me pure, e che la fua morte mi loglierà per sempre dal cuore ogni virtu?... Non sono lo che ti minaccia, ma un terribile giuramento, la parola di Sampiero data ai suoi fratelli che lo sospettano traditore... (Estiando.) Si, questo nome escerando fu profferito davanti a me.... Traditore I... per modo ci o devo dare al mondo una spaventosa testimonianza della mia innocenza. Ho giurato, Vannina, e se vuoi ch' io ti chiami ancora mia moglie (Pigliandola per la mano), aiutami col tuo coraggio a riacquistare la fede de' mei compagni e a conseguire la salvezza della Corsica... mostrami tu il modo di giustificarmi.

Vannina. E i nostri figli?

Sampiero. E che diverranno i nostri figli, quando sul capo del loro pader poseranno i ospetti del tradimento?... Ma non sai tu che i mici nimici osarono perfino dubitare della tua fede di moglie?... (Abbassando la xoce.) Intendi, donna? dubitarono della tua onestà i.

Vanuina. (Fieramente.) Etu, Sampiero, lo ripeti a me?... Chi dubitaya? Sampiero. (Freddamente.) L'uomo che ne dubitava, non dubita più.

Vannina. (Atterrita.) Iddio di misericordia!

Sampiero, (Con amairezza,) A questo modo i Genovesi riusirono ad abbattere il mio coraggio, Videro che cinquentia scudi di tàglia sul mio capo non bastavano a trovar chi volesse venire a contenderlo meco, e si volesro a insidiare il mio core... Ti aolo potevi riuscire nell'impresa, e ci sel riuscita... (Con isprezzente amarezza.) Vannina, va a Genova, che hai cuadaratta la taglia.

Vannina (Va per gettarsi sulla spada di Sampiero) Per l'anima della madre tua, muta linguaggio, o io m'uccido davanti a' tuoi occhi.

Lisabetta. (Entrando.) Messere, Antonio da Sanfiorenzo chiede la permissione di parlarvi.

Sampieró. Con qual fronte accoglieró io Antonio? Intendi Vannina? ora io son costretto ad arrossire davanti ai miei soldati.... Va nelle tue camere ; e tu, Lisabetta, di'a messer

Antonio che venga pure. (Lisabetta esce.) \*
Vannina. (Uscendo.) lo mi metto nelle mani del Signore,
da che il vivere mi si è fatto intollerabile.

### SCENA VIII.

### ANTONIO DA SANFIORENZO e SAMPIERO, indi BINUCCIO.

Antonio. (Abbracciando Sampiero che gli fa cenno di sedere.) Alfine vi rivedo, Sampiero.

Sampiero. E come mi rivedi, Antonio?

Antonio. Come l'uomo dal quale ne tempi ne fortuna

potranno disgiungermi.

Samptero. Antonio mio, so che tu mi ami, e tu solo puol compiangermi senza ch' io ne rimanga offisso. Che giova na scondertelo? tu vedi in me il più desolato degli uomini. Ire di parte, pericoli, sollecitudini, non volsero a domare il mio coraggio, e quel che trenta anni di battaglie non sepper fare, mia moglie operò in un istante. Tu sai per giunta di che moneta mi paghi ia Corsica, per la quale mutta gli nonri della corte di Francia con le miscrie dell' esillò, lo cercava la mia putria, e l'ontano da essa cria per me tutto il resto dell' am-

pia terra un carcere angusto. Or bene, la mia patria io l'ho perduta per sempre.

Antonio. Io non v'insegnerò fortezza, Sampiero, nè nomo al mondo potrebbe farlo; ma vi scongiuro, per la gloria del vostro nome, per la salute della nostra Corsica, a non vi figurare il male maggiore di quel che veramente egli è. Se alcuno de' nostri v' ha in sospetto, altri hanno in voi interissima fede.

Sampiero. Io so ogni cosa, e cerchi invano di nascondermi il vero. Gli stessi miei parenti, i tre fratelli d'Ornano, non sanno dimenticare l'umiltà della mia nascita, e cercano di togliermi la cosa più cara che io m'abbia, la moglie mia: natteggiano con Genova, e mi si dichiarano contro. Essi ora combattono sotto le bandiere de' nostri oppressori, e col sedurre Vannina pensarono di coprirmi della loro stessa infamia, Fra i nostri pure ho di molti nemici che vorrebbero vedermi atterrato, e che aspettano perciò d'intendere quel che avverrà della moglie mia, (Levandosi minaccioso.) - Lo vedrete, lo vedrete, sciagurati, e il vostro condottiero v' insegnerà a tremare della sua giustizia, che incomincerà dalla sua casa.

Antonio. Deh l non fate proponimenti di sangue, e lasciamo che ne governi il tempo. Perdonate a una donna aggirata, e castigate quelli che la ingannarono. Ella è grande ancora e degna di voi.

Sampiero. Oh! l'ajutero jo a divenir degna di me, te lo prometto. Il cuore del marito piange e l'assolve, ma la giustizia del condottiero corso la condanna. Io sapro punirla e piangerla l oh.... eternamente plangerla.... e l'amore di Sampiero diventerà il suo ineffabile affanno e l'ascoso compagno della sua vita.

Antonio. No, per Dio, il furore di parte non può pretendere tanto da voi.... Ch' ella viva l... Deh l non fate ch' io abbia a pentirmi d'averla raggiunta sul mare, giacchè, se voi la punite, jo pure non avrò pace mai più l

Sampiero. Tu hai fatto il tuo debito, Antonio..., e te ne so grado.... così ti fosse riuscito di darmi in mano l' Ombrone. Rinuccio, Messere, questo scritto viene dalla gran corte

di Provenza,

Sampiero. Che vuole da me la gran corte di Provenza? (Piglia la lettera e legge.)

Antonio. (Da sè.) Temo si faccia peggio.

Sampiero. (Irritato.) E che c'entra la giustizia di Francia con quella di Sampiero? Io son libero e corso e non devo 37

giustificarmi con alcuno. Sampiero da Bastelica, signor di Benane, non ha bisogno che altri s' intrometta nelle sue faccende. Se ho servito Francesco I come soldato in campo, non diedi perciò il diritto ai tribunali di Carlo IX di chiedermi ragione di quanto avviene in casa mia.

Antonio. Ascoltate almanco que' giudici.

Sampiero. Or bene.... Rinuccio!

Rinuccio. Messere.

Sampiero. Tieni in pronto le cavaletature, e bada che ogni cosa sia lesta per la nostra partenza. Antonio, resta qua ed aspettami, che io torno in breve. Bada che forza umana non tolga di qui Vannina. La tua vita me ne renderà buon conto. (Esec con Rinuscio.)

#### SCENA IN

ANTONIO solo.

Ahime! il euore non mi dice nulla di bene; io conosco l'indole sdegnosa di Sampiero. Le parole de 'giudici lo irriteramo di vantaggio... e dire eli oi... Al l'utto debbo tentare per salvare Vannina. Si, salvarla pei suoi figli, per Sampiero, e scemare a questo modo la misura de inici patimenti ch' io non oso nemmanos spiegare a me stesso.

## SCENA X.

VANNINA e detto.

Vannina. Messer Antonio!

Antonio. Madonna Vannina!

Vannina. Gli è vero che i giudici della gran corte s' intromettono nella nostra sventura?

Antonio. Sampiero è andato in quest'istante a quel tri-

bunale.

Vannina. A questo mode accresceranno il suo furore.

Vannina. A questo modo accresceranno il suo furore.

Antonio: Che dite, madonna?

Vannina. Lo vedrete. Ma la morte oramai non mi spaventa prù. Ho pensato ad ogni cosa, io ho hisogno dell'amore di mio marito, e non curo la vita.... Si, io morrò amata ed onorata ancora dall'uomo al quale diedi sempre ogni mio più riposto pensiero. Io gli comanderò la mia morte, e sarò ancora obbedita.

Antonio. Voi vivrete, per Dio I Sulla vostra fronte non veggo i segni della colpa, le vostre parole sono grandi; no, voi non morrete, nè Sampiero potrà mai eseguire il suo furibondo disegno.

Vannina. E chi potrà vietarglielo?

Antonio. Chi?... La vostra virtu, la vostra bellezza, le gioie onde seminaste la sua vita, i vostri figli.... io....

Vannina. (Marvigliata.) Voi, messere?

Antonio. Sì, io che disavvedutamente vi posì nelle sue mani, e che ora sono la cagione delle vostre angustie. Io che non pensai alla fine quando vi toglieva alla nave genovese.... (Percotendosi la fronte.) Oh stolto ch'io fui!

Vannina. Che dite voi?

Antonio. Udite, madonna! A costo di provare in me tutta l'ira del nostro capo, io vi offro un modo a salvarvi. Senza attendere la decisione della gran corte, alla quale sicuramente non vorrà stare vostro marito, pigliate con voi Antonfrancesco, io v'accompagno al mare, la mia nave è per voi.... chi ha tempo ha vita.

Vannina. (Interrompendolo.) Messere, voi non pensate a ciò che dite ora. Un' altra fuga? (Amaramente.) Vi pare che

non basti la prima?

Antonio. Madonna, io diventero traditore davanti a' miei compagni, il mio nome sarà esecrato, ma Sampiero un giorno mi saprà grado delle mia azione. Io gli serbo la moglie... (Supptichevole.) Fuggiamo madonna.

Vannina. Fuggire? E v' ha luogo ove non giunga l'ira di Sampiero?... Fuggire? dappo de tanto tempo aspetto mio marito e lo rivedo.... (Con pudica estazione e a voce bassa.) Sappiate, messer Antonio, che io morrò contenta se egli, mi stringerà tra le sue braccia, non fosse altro che per un istan-

te.... e voi mi consigliate a fuggire?

Antonio. Ma io penso anche a Sampiero e alla Corsica consigliandovi a questo modo. Che fara egil mai poiche avrà compiuto il suo spaventeso proponimento, e qual uomo ci rimarrà nel nostro capitano ? La destra che si sarà levata sopra di voi, che reciderà la vostra vita, non potrà più difendere la propria, ne salvare l'altrui, Credete voi che il braccio di Sampiero avrà antora la virtu d'uccidere?

Vannina. Messere, chetatevi. Sono commossa infino al-

l'anima per le vostre offerte, ma non devo nè posso accettarle.... Delt se i miei casi valsero ad eccitare si gran compassione in voi, adoperatela a consolar mio marito.... Oh li osola so quanto ne avrà bisogno. Pofchè io non sarò più, egli avrà ore amarissime... Messer Antonio, perdonate le mie laggime... (Con voce soffocata.) vi raccomando i miei figliuoli, i quali un giorno vedrete pugnare per la Corsica al vostro fanco. Parlerete loro della infelicissima Vannina... e direte ad essi come moriva..... (Raveolendosi.) No.... no.... chi gnorino ogni cosa, poíchè dispregerebbero la mia memoria se...

Antonio. (Interrompendola.) Io smarrisco la ragione. Madonna, serbate loro la madre.... ecco il vostro debito. Togliete

con voi il vostro Antonfrancesco, e andiamo.

## SCENA XI.

# SAMPIERO e i suddetti, indi RINUCCIO.

Sampiero. (Che ha udite le ultime parole.) E dove, Antonio da Sanflorenzo?

Vanning. (Atterrita:) Dio di bontà!

Sampiero. (Con pacuta fierezza.) Vannina, andate nelle vostre camere, dalle quali non uscirete se io non vi fo chiamare.

Vannina. Ed io t'aspettero e mi discolpero de' tuoi sospetti in modo degno del mio nome. (Esce).

## SCENA XII.

# SAMPIERO e ANTONIO.

Sampiero: (Guardandolo di traverso.) Voi, Antonio, restate.

Antonio. Sampiero, permettete ch' io parli.

Sampiero. (Fieramente.) lo solo devo parlare qui, e voi risponderete.

Antonio. Capitano!

Sampiero. Non abbiate paura.

Antonio. Non so che sia la paura io. Chi pugna al vostro fianco non teme. Sampiero. (Con forza.) E non tradisce. Antonio, (Frenandosi a stento.) Capitano!

Sampiero. Io aveva posto in voi intera fede, credevo che lingua umana non avrebbe potuto profferire la parola traditore vicino al vostro nome.... Vendetta d'Iddio! converrà

mettervi insieme anche quel di Vannina:

Antonio. Non oltraggiate vostra moglie ed ascoltatemi. -- Guardatemi fiso e cercate pure sul mio volto la menzogna o la confusione; no, voi non troverete nulla di ciò; io non ho di che arrossire. Io sono creatura vostra, e giovanetto vi venni appresso; da voi imparai ad amare il mio paese, a vincere in mezzo ai pericoli. Stretto alla vostra fortuna, io v'amo, Sampiero; voi lo sapete, ed ho per la casa vostra, per voi stesso una pietà che l'anima vostra inflessibile non può sentire. Si, jo darei la mia vita, il mie nome per salvarvi la moglie... Voi l'amate d'amore spaventoso, indomabile, ed ella vi ama come un angelo di fortezza.... Il furore di parte, le miserie delle fazioni vogliono separarvi.... e fremo pensando che i Genovesi riescono a fare in guisa che Sampiero divenga il proprio carnefice. Non avendo negli scrigni del Banco di San Giorgio oro bastante a comprare un sicario per liberarsi dal terrore del vostro nome, essi trovarono il modo di farne a meno. Danno il carico della loro vendetta al vostro furore, poichè, volgendo le vostre mani contro Vannina, voi v' uccidete. Io voleva salvarvi togliendo ai vostri impeti la vostra donna. - Punitemi.

Sampiero. (Dubbioso.) Antonio! Antonio. Di che dubitate? Sampiero. Dubito.... di nie stesso. Antonio. Di voi, le cui fatiche....

Sampiero. (Con amarezza.) E qual costrutto cavo io delle mie fatiche? La mia vita posta a rischio in mille battaglie, i miei averi confiscati, il mie capo messo a prezzo, la mia famiglia esule in terra straniera, non bastarono a provare ai Côrsi l' animo mio. Lo stesso mio zio, Giulio d'Istria, non è forse genovese d'anima e di corpo ?... Si, nella mia casa ho i più pericolosi nemici a combattere; essi vi fecero entrare, ospite maledetto, il tradimento, e non v'ha altro che un esempio inaudito che possa cacciarnelo.

Antonio. Pensate ai vostri fedeli.

Sampiero. Che parli tu di fedeli? Non vedi tu questa Vannina che ora s' è fatta il cancro della mia vita? Nessuno

crede più nella interezza della mia fede, ed io debbo levarmi di dosso la maledetta infermità.

Antonio. Oh! capitano, il furore vi trae fuori di sentimento. Deh l acchetatevi.

Sampiero, (Camminando a gran passi). Ch' io m' accheti eh?... ora che a ragione sarò vituperato da tutto il mondo?... ora che questa sciagurata corte di Provenza aggiunge vergogna al mio nome?

Antonio, In che modo?

Sampiero: (Quasi vinto dall' ira.) Ah | fingi di non lo sapere.... Quei giudici vogliono impadronirsi a forza di mia moglie per toglierla, com'essi dicono, al pericolo di morte che la minaccia.... Inetti! la forza con Sampiero!... Essi mi parlarono in nome di Carlo IX e di Caterina de' Medici, ed io risposi loro in nome dell'onor mio, sul quale non v'ha re della terra che abbia potestà alcuna, e in nome del mio paese. Antonio, Capitano, essi fanno per bene; deh l lasciate

che la corte di Provenza v'impedisca, che non vi permetta

di condur via vostra moglie... m' intendete.

Sampiero. Acciocchè i miei nimici mandino attorno la voce che jo posi di per me Vannina in mano della giustizia di Francia per non avere a punirla eh?... Traditori l'io li conoseo fin nel midollo l Essi mi vogliono disfatto; ma, per Dio l non la vinceranno.

Antonio. Oh! quanto ingegno adoperate per istraziarvi. Sampiero. Anche questa la mi viene da quell' anima abbietta dell' Ombrone che tu stoltamente ti lasciasti fuggir di mano.

Antonio. Avrei dovuto ucciderlo quando raggiunsi in mare la nave genovese; ma nol feci pensando ch'era meglio di fargli confessar prima le sue pratiche con Genova. Sbarcati ad Antibo, egli chiese la protezion di Francia come suddito genovese, e quella del suo vescovo per giunta.... e mi 'venne tolto.

Sampiero. Ma lo troverò ben io, sai?... Oh se lo trovero l... Senti, Antonio, se vuoi togliermi i sospetti che hai fatto nascere in me, obbedisci alla cieca; vattene a Marsiglia, ed aspettami là, perchè qui mi bisogna restarmene solo.

Antonio. (Con fermezza.) Capitano, per la prima volta in vita mia io vi disobbedisco apertamente. (Piantandosi rilto davanti a Sampiero.) Se volete ch' io mi allontani da voi, uccidetemi.

Sampiero. (Con furore crescente.) Antonio! ricordati di Teramo mio nipote, di Pier Giovanni Calvese; Antonio, lasciami solo co' miei pensieri, e vattene prima che vengano quei della corte.

Antonio. (Con sicurezza.) Solo coi vostri pensieri ora che il furore vi leva la ragione ? No, capitano....

Sampiero. (Furibondo.) No?... Or bene, davanti a' tuoi occhi io mi toglierò la mia vergogna....

### SCENA XIII.

UN GUDICE DELLA CORTE DI PROVENZA e detti, indi VANNINA. Meutre Sampiero sta per scapitarsi verso l'uscio d'onde usci Vannina, entrano alcuni septiti del re preceduti da un giudice della gran corte di Provenza. Sampiero si arresta e Antonio qli va vicino.

Il giudice. Da parte della gran corte di Provenza, io chieggo di parlare a madonna Vannina, signora d'Ornano.

Sampiero. (Frenandosi a stento.) Sta bene. (Andando all' uscio.) — Madonna!

Vannina. (Uscendo con fredda tranquillità.) Che si vuole da me?

Sampiero. (Guardandola fissamente.) Che tu, moglie mia, dichiari che la tua vita non è sicura vicino a tuo marito; che tu, Vannina, dica che tremi del tuo signore.

Vannina. (Maravigliata). Io Jemere, tremare L... e di che? Il giudice. Ci venne di buon luogo che la morte vi sta sul capo. Riparata in terra di Francia, noi vi dichiariamo libera della vostra volontà, e vogliamo impedire un delitto. Sappiamo che in Corslea leggi arbitrarie e consuctudini feroci potrebbero...

Sampiero. (Interrompendolo). Lasciate da banda la Corsica ele sue donsuetudini, nelle quali voi non avete nulla a fare, ed ascoltate me. — 10, Sampiero da Bastelica, signore de Tranao e di Benane, protesto contro ogni decisione della gran corte di Provenza come uomo libero e obrso, benchè colonnello al servigio di Francia. Perciò intendo di andar con mia moglie ove più mi aggrada e....

Il giudice. Messere, voi potreste andarvene con vostra moglie se ella si dichiarasse pronta a seguirvi di sua libera volontà. Vannina. Ed è appunto così, messere il parlamento, ch' io ringrazio infino all' anima della cura che si piglia do chi tii nostri, è stato ingannato. (Accennando Sampiero). Questl è il mio assoluto signore, ed è uomo da difendere la mia vita e non da togliermela. Se la causa è rimessa in me, come di ragione, io chieggo di andarmene.

Sampiero. (Confuso.) Qual donna!

Antonio. (Da sé.) Sventurata!

Il qiudice. Non è già il timore che vi fa parlare a questo

In guatice. Non e gia il timore cue vi la parlare a questo modo?

Vannina. Timore?... e di chi, messere?... Guardate se il

timore opera così? (Geltandosi tra le braccia di Sampiero.)
Oh! Sampiero, conducimi teco! (Vedi ch' io t' intendo e so
obbedirti.)

Sampiero. (Vinto dalla grandezza d'animo di Vannina.)
Oh madre de' miei figligoli!

Il giudice. lo ho fatto quel che voleva la legge: ora, che Iddio vi guardi. (Esce seguito dai sergenti.)

Antonio. (A Sumpiero.) Capitano, ella è mille volte più grande del suo fallo.

Sampiero. (Abbracciando Vannina.) Si, ed è per ciò ch io sono il più flacco, il più sventurato degli uomini.

# ATTO QUARTO.

Casa Sampiero a Marsiglia

### SCENA

SAMPIERO è seduto ud una tavola e scrive; ANTONFRAN-CESCO gli è vicino in piedi, più discosto VITTOLO aspetta che Sampiero abbia finito di scrivere.

Vittolo (Da sè.) Ognuna delle sue parole è una sentenza di morte.

Autonfrancesco. La quiete del padre mio mi fa tremare. Sampiero. (Atzandosi.) Vittolo, porterai queste lettere al capitan francese che stasera farà vela per Bastia, e queste a messere Achille da Campocasso. Hai inteso?

381

Vittolo. (Uscendo.) Ho inteso.

Sampiero. (Da sé.) Coraggio! coraggio!... Ma io posso adoperarlo contro i mici nemici combattendoli e non contro me stesso. In qual guisa Sampiero avrà la vittoria sopra Sampiero?

Antonfrancesco. (Andandogli vicino timoroso.) Padre mio, voi avete scritto alcune lettere....

Sampiero. Si, figliuol mio. Ho scritto ai nostri parenti di Corsica, a Giulio d'Istria, mio zio, e alla sorella di tua madre.

Antonfrancesco. E che cosa avete scritto ai nostri parenti?

Sampiero. Non è bisogno tu lo sappia ora, Assolta bene in cambio quel che dico a te. Tuo fratello Alfonso è alla corte del redi Francia, e non sa nulla di ciò che avviene qui. So quando tornerà in Corsica io non fossi più al mondo, egli chiederebbe conto à te di quel che bra sta per accadere. Bisogna perciò che tu stia ben attento per non ti lasciar isfuggire cosa alcuna.

Antonfrancesco. Oh! padre mio, che cosa ho io a vedere? Sampiero. Povero giovanetto, un tremendo insegnamento ti darà il padre tuo, ed imparcrai da lui che cosa sia patria, onore, vendetta. (Accadeadasi) Vondetta!... intendi tu? formidabile parola che arresta la colpa che sta per consumarsi, e punisce come la mano d'Iddio chi l'ha glà commess. Parola che fa tremare il Genovese in mezzo agil agi, alle mollezzo della sua vita da mercante, e che regge il Còrso mezzo ignudo ed affamato tra le sabble e le povere macchie della sua terra. (Con accento Joloroso.) Vendetta!... ultima arma del Còrso contro i sopressi de suo oppressori.

Antonfrancesco. Padre, ma mi dissero che il perdono....

Sampiero. (Additando il cielo.) Lassû.... ecco chi perdona... Iddio! — La terra affanna e punisce; gli uomini comlattono l'un contro l'altro per le ingiustizie della terra, e dipoi viene il perdono dal cielo.

Antonfrancesco. Oh padre! la madre mia aspetta prima il vostro. Se sapeste quanto vi ama, e come m'insegno a rispettarvi!

Sampiero. (Sospirando.) E a tradire il proprio paese. A questo modo, figliuol mio, tuo padre non vuole esser rispettato.... no, per Dio! Basta... amala pure... ma ricorda che prima di loi un'altra madre avevi tu, infolicissima e stremata, madre comune al padre tuo, ai tuoi parenti, a tutti i nostri concittadini che softrono, la Corsicat è che bisogna amare d'invincibile amore. La terra che chiude le ossa invendicate de nostri padri; e che non sa ancora dove riposeranno quelle de suoi figli, diventata ora un podere sfruttato dal Banco di San Giorgio... Ma queste cose intenderai meglio in breve.

Antonfrancesco. Oh! non dubitare, padre, che io sarò degno di voi; l'esempio vostro mi sarà di scuola, ma....

Sampiero. Intanto scorda quel che ti può avere insegnato l'Ombrone.... Traditore! che t'insegnava colui?

Antonfrancesco. Mi faceva leggere le istorie.

Sampiero. Vedrai come andrà a finire la sua. — Scorda le sue parole, perchè senza tu lo sappia, approfittando della tua innocenza, ho per fermo che avrà cercato di guastarti il cuore e l'intelletto.

Antonfrancesco. (Piangendo.) Io non posso dir questo, ma la madre mia m'insegnava ad imitarvi.

Sampiero. Va nelle tue camere, fanciullo, e non piangere. Come il perdono è d' Iddio, così le lagrime son della donna; (Con forza.) e il pianto sugli occhi degli uomini non e corso, intendi?

Antonfrancesco. Padre, m' ingegneró di seguitare i vostri esempi.

Sampiero. Ricorda inoltre che io nacqui ignoto, oscuro come il destino, e che non divenni Sampier d'Ornano col piangere. Or va da tua madre, perche ha bisogno di te.

Antonfrancesco. Che debbo dirle, padre?

Sampiero. Dille che si mostri degna di Sampiero. (Antonfrancesco esce.)

## SCENA II.

# SAMPIERO, indi RINUCCIO.

Sampiero, (Guardandogli dietro.) Sventurato! tu entri ben giovane ancora 'nella tempestosa scuola della vita. I tuoi giorni correrianno foschi come le onde d' un ruscello al quale abbiano intorbidata la sorgente; per modo che verra tempo nel quale non saprat se dirti figlio di Vannina o di Samplero.... Oh! ricordanze delle mie imprese, aiutatemi voi, e fate ct' io vinca la mis-debolezza 1.... Non v' ha scampo, si vuole compiuto il sacrifizio inaudito, la Corsica mi domanda giusticia; le mie parole sorgono contro di me, e vogliono essere
adempiute. Le mie vendette passate contro i ribelli del mio
paesè diventano altrettante colpe inespiate... Alt! io mi cròdeva d'aver impaurito il tradimento a segno ch'egli non
avrebbe potuto più nascere nella mia isola, ed esso in cambio
germoglia nella stessa mia casa, entro il luogo più caro di
Sampiero, nel suo cuore!... Si, sono io il fraditore. (Copreiadosi il votto.) Vannia e Sampiero sono inseparabili davanti
agli occhi del mondo. Pier Giovanni Calvese me 'l disse, ed
io l'uccisi, e l'uccisi a torto... Io devo mostrare al cospetto
della terra tutta... Ma che diede a me, nato plebeo, la terra?
Non sono io il figlio dell'opere mie? Tutto io debbo a me
stesso, potrei scordare quel che il mondo m' impone e, arbitro della mia volontà, asilvare una donna ch' io amo.

Rinuccio. Messere, Achille da Campocasso chiede di parlarvi.

Sampiero, E solo?

Rinuccio. No, messere, è accompagnato da molti altri: Sampiero. Conducili qui. (Hinuccio esce.)

### SCENA III.

# ACHILLE, GIULIO, RAFFAELLO e SAMPIERO.

Achille. Sampiero, noi veniame a parlarti in nome dei nostri compagni di Corsica; forti e dolorose, come le nostre sventure, saranno le nostre parole. Ascoltale senza salire in ira.

Sampiero. (Tranquillo.) Parlate.

Achille. (Risoluto.) La fuga di tua moglie s'è divulgata in Corsica, e i miei compagni ricusano d'obbedirti.

Giulio. I nostri amici di Bonifacto, che dovevan far dichiarare la città per noi al nostro arrivo davanti alle sue mura, non voglion più sapere di questa pratica, e niegano di mandarei la pianta della fortezza come ei avevan promesso.

Raffaello. Tutta la Corsica ad una voce grida che Sampiero se la intende con Genova, e sopra di noi che siamo con te, cade la stessa accusa.

Sampiero. (Pacato.) Avete detto ogni cosa?

Achille. Non tutto: — Io poi ti dico che la morte di Pier Giovanni fu un assassinamento del quale io ti domanderò conto rigoroso, e insieme con me tel domanderanno i suoi parenti di Calvi. E perchè l'uccidesti, Sampiero? Se la verità ti punge a codesto modo, perchè non ci uccidi tutti? Pier diovanni accusò tua moglie di tradimento: ti pare ch'egli avesse mentito?

Sampiero. (Voltandosi agli altri.) Avete altro ad aggiungere?... (Pausa.) Or bene, adesso vi dirò lo che chi viene in
casa Sampiero a tenergli discorsi di tali fatta è indegno del
nome che porta, è più vile dell'infimo manigoldo genovese, o
ha smarrito il, cervello. Che cosa sono io diventato ora, perche
abbia a tollerare le vostre oltraggiose parole? Se la fuga di
Vannina v' ha fatto scordare il ritorno di Sampiero, vi pronetto io che opererò in modo da non farvelo uscire di mente
mai più. Ciò che feci pel mio paese è nulla a paragone di
quel che mi resta a fare, e sido voi tutti a mostrare al mondo
un animo come il mio... voi che, sotto colore di chieder giustizia, venite a turbare la sicurezza del mio cuore, e a straziarmi l'animo già abbastanza combattuto da affetti che voi
non intenderete mai, e dei quali il solo Sampiero sarà l'arhitro... il re.— Stolti... o malvagit 'aspettate a giudicarmi.

Achille. Inflessibile nella tua giustizia, tu punisti di morte quelli che parteggiavano per Genova. Tu versasti il sangue de' miei parenti di Nebbio, ed io tacqui.

Sampiero. Sangue di traditori!

Giulio. Come quel di molti de' tuoi parenti di casa d'Ornano.

Sampiero. (Pacalo.) Còrsi! ricordate Pier Giovanni Calvese ed il modo col qualea rispondo a chi dubita della mia fode. (Toccando -la spada.) Quando si parla di tradimento, questa è la mia lingua; ecco chi risponde e come risponda sutta la cristianità. Tremate che si ridesti la spada di Sampiero.... (Mutando accento.) Ma che dico? questo ferro io debbo adoperare a liberare e non a feiri la Corsica. Compagni miei, lasciatemi-in pace, ed aspettate.

Achille. Gli è da un pezzo che aspettiamo; dove sono gli ajuti di Francia che ci promettesti?

Raffaello. (Con oltraggiosa ironia.) Quante navi ti diede il sultano per far fronte alle galere genovesi?

Giulio. Noi abbiamo mandato a male tutto il fatto nostro, spendendo oro e sangue.

Sampiero. (Prorompendo.) Sangue? oro?.... È forse la sete dell'oro che ti consuma? (Afferrandolo pel braccio.) Se vuoi sangue, Giulio dalla Venzolasca, vieni meco a Genova, a vedrai scorrere quello di Sampiero sul patibolo. (Abbassando la voce e quasi all' orecchio.) E pel mio sangue ti daranno l'oro che rimpiangi, ti darenno cinquemila scudi pel mio capo, e tu il dividera i co' tuoi valorosi compagni. (Stringendosi nelle spatle.) In altra guisa non posso riparare ella perdita dei vostri averi, perchè i Genovesi m' hanno confiscato ogni cosso.

Achille. Tutte le nostre teste sono messe a prezzo, ne

vogliam soffrire le tue villanie.

Sampiero. (Con esclamazione.) Per Diol non valgono la taglia che han sopra i

Giulio. (Minaccioso.) Sampiero!.

Sampiero. (Guardandoli fisamente.) Stolti!

# SCENA IV.

# ANTONIO DA SANFIORENZO ed i suddetti.

Antonio. Compagni miei, che avvlene qui?

Sampiero Antonio, i Genovesi trionfano. (Accennando gli altri.) I pugnali corsi sono sitibondi del sanguè dei fratelli. Antonio: perche non'levi il tuo?

Antonio. (Minaccioso.) Mai! mai! So ogni cosa, e son pronto a provare con l'arme in mano che chi accusa Sampiero di tradimento è fellone.

Achille. Antonio!

Giulio. E madonna Vannina?

Antonio. Non istà a me a giudicarla. Ella era sovra una nave genovese, ed io feci il debito mio togliendola di quel luogo. Ora il suo giudice è qui.

Sampiero. (Con atto solenne.) E il vostro, o Corsi.

## SCENA V.

# VANNINA e i suddetti.

I Côrsi. (Dando addietro al giungere di Vannina.) Madonna Vannina!

Vannina, Vannina I si, messeri, Vannina d'Ornano, che non muterà mai il suo nome. La moglie di Sampiero,

22

signora in casa sua, e che vi domanda dove avete imparato cortesia.

Sampiero. Madonna, io vi prego di tornare nelle vostre

Sampiero. Madonna, io vi prego di tornare nelle vostr stanze, giacchè noi parliamo di faccende importantissime.

Vannina. Non ve n' ha alcuna nella quale non abbia ad entrarci Vannina per la Corsica. Si, messere, so troppo bene che io sola sono la cagione di quanto avviene ora in casa mia, e vorrei parlare.

Sampiero. La moglie mia non deve parlare con altri di

quelle cose che risguardano me solo.

Achille. (Rispettono.) Madonna I mi duole infino all'anima di aver turbato la vostra dimora, ma i casi nostri, i pericoli che c'incalzano, ci obbligano a scordare la cortesia e parlar chiaro. Noi non siamo qui a giudicarvi, perchè non ne abbiamo alcun dritto; non chiediamo il castigo di nessuno. nè il sangue innocente, ma si intendiamo di essere sciolti da ogni nostro patto, poichè la Corsica non ha più fede alcuna nel suo capo. E noi come Corsi dobbiamo pensare alla nostra patria, alle nostre famiglie che ci aspettano, ai nostri compagni sepolti nelle prigioni di Bastia e Portovecchio, al nostri figliuoli che stendono le mani innocenti verso il mare, donde aspettano i loro padri fiaggellati e non vinti dalle amarezze dell' esilio. — Ogni nostro patpo con Sampiero è rotto, e noi non vogliamo più seguirlo.

Giulio. La Corsica è diventata la tomba di ogni nostra cosa diletta. Perfino i fanciulli hanno smarrito il sorriso della

innocenza. Tutto è dolore nell'isola nostra,

Raffaello. Che fondamento di speranza può restare alla Corsica poiche la moglie di Sampiero ha patteggiato con Genova ?

Vannina. (Fierumente.) Vannina d'Ornano può aver dilato, ma non pensò mai a guastare la causa del suo pesse. Del suo errore ella saprà punirsi; punirsi di per sè, intendete ? e vi prometto io che l'ammenda sarà maggiore della colpa. Voi conoscerete la moglie di Sampiero domani due ore dopo la levata del sole. — Signori, risolverete polche avrete parlato meco donani.

Antonio. (Da sé.) Sventurata Vannina, lo solo t'intendo! Sampiero. Avete udito, messeri? Ora bramo di restarmene solo. Antonio da Sanfiorenzo, ho a darti alcune commissioni,

Achille. (Scotendo il capo.) Per me intanto fo allestire la mia galeotta. (Esce con Giulio e Raffaello.)

#### SCENA VI.

### SAMPIERO, VANNINA, ANTONIO.

Sampiero. Antonio, farai tener lesta la mia nave, perchè domani veleggera per la Corsica.

Antonio. (Giungendo le mani:) Ah! lo volesse il cielo.

Sampiero. L'Ombrone da qui potrebbe esser tornato in Corsica. Bisogna saperne qualche cosa, acciocche non guasti interamenta i fatti nostri.

Vannina. (A Sampiero.) Marito mio, pensiamo a noi.

Autonio. Prima di risolvere aspettate ch' io parli ancora coi nostri. Io potrò dir loro quel che l'altezza dell'animo vostro non potrebbe.

Vancina. (Ardia) Messer Antonio, dite ai Corsi ch'essi m' hanno messa al punto, o che ora incomineera una tremenda battaglia di foriezza tra Sampiero e Vannina. Io insegnerò loro a rispettarmi, e il mio nome, ora testimonio della debolezza femminile, diverra in breve l'orgoglio delle donne corse.

Sampiero. (Pigliando Antonio per la mano.) Tu non hai a profferire il nome di Vannina infino a tanto che Sampiero non te ne dia la permissione.... Intendi, Antonio?

Antonio. (Supplichevole.) Deh! salvatela.

Vannina. (Sorridendo.) Ma io non corro nessun pericolo, messere, vicina a mio marito. (Con atto di raccapriccio.) Io temo la vita ora, intendete? e non la morte.

Antonio. (Con voce pietosa.) Oh! v'intendo si, madonna! (Esce.)

## SCENA VIII.

# SAMPIERO 2 VANNINA.

Vamina. Amico dell'anima mia, tu patisci... oh! lo veggo, il tuo povero cuore è combattuto; tu soffri... e tutto a cagion mia... Immagina che per vederti a soffrir manco, io consentirei che tu non mi amassi più.

Sampiero. (Volgendo gli occhi a terra.) Hai tu udito, Vannina, le parole che i Corsi usano adesso con Sampier d'Ornano? Vannina. Ho udito ogni cosa; e tu devi provar loro.... Sampiero. (Interrompendola con accento disperato.) Ma non sai tu qual prova essi attendano da me?

Vannina. E noi darcuno loro la prova che aspettano. Gli ò forse bisogno ti raffermi come, per vedere la tua fronte spianata e il sorriso sulle tue labbra, io toglierei sopra di me una intera vita di dolore Tu m' hai insegnato ad amare, e non vuoi che insieme abbla imparato a morire? Credi tu che la moglie di Sampiero tema la morte? No, marito mio, diumi che m' ami ancora, che il mio fallo fu pretesa carità di madre, e non fellonia di gentildoma coirsa, e poi che il mio destino si compia. (Esaltata.) Chi i' ha amato per tanti anni può morira senza muover lamenti. — Ha vissuo abbastanza.

Sampiero. Oh Vannina I come è pietose il tuo coreggio I L'anima tua langiantisce davanti alla mia sventura. Vannina... bisogna lo confessi... da me solo io non son più atto a nulla... Se (u non mi soccorri... or intarrè detramente infame... in obst'i figli rimegheranno il nome del padre loro...

dello spergiuro.... e la Corsica serva....

Vannina. Sampiero spergiuro !... Infame ! mai, mai ! Io debbo mostrare alla Corsica di che tempra ha l'animo Vannina. (Accarezzandolo.) Si, tu mi aml ancora, la mia colpa non fu bastante a levarmi dal tuo cuore. (Con amorosa comniacenza.) Oh l tu m' ami sempre.... e che importa a me del resto ? Senti, marito mio: gli è vero che furon brevi i giorni della pace fra noi, ma essi ci corsero colmi di vita, beati d'un affetto sul quale la morte non ha potere alcuno. Tu potrai uccidermi, ma rivocare il passato, mai.... che dico io il passato? il presente che mi fa lieta in mezzo alle agonie della morte che ti domando; giacche due figli resteranno al mondo a testimonianza del nostro amore, e saranno degni di noi. Dopo il mio errore, se io avessi a vivere, qual uomo mi resterebbe in tel... (Amaramente.) Oh l io non voglio sopravvivere all' esegule del mio amore... no... no. Infiacchito dall' obbrobrio, divorato dal corruccio, finiresti coll'odiarmi.... e io, intendi, amo meglio di essere pianta che odiata. Pensa ch' io fuggiva a Genova per salvarti; or bene, ch' io ti salvi veramente col morire.

Sampiero. Io avrei potuto combattere contro le tue paurecontro la tua confusione; i tuoi pianti m' avrebbero eccitato all' ira... ma .il mio coraggio sparisce davanti alla tua suprema rassegnazione. Oh Vannina! se io debbo yolgere le

mie mani in te.... (Coprendosi il volto.) Oh i ch'io non ti vegga, ch'io non t'ascolti.... Dio! Dio! mostrati manco grande, se vuoi ch' io possa levarmi insino a te.

Vannina. (Prosequendo, vinta dall' altezza del sacrifizio.) I miei figliuoli !... ti raccomando i miei figliuoli, ai quali togli la madre sventurata. Deh ! ch' essi trovino in te ciò ch'io non sarò più per loro. Amali come li amavano Vannina e Sampiero insieme, come gli orfani di Vannina.

Sampiero. (Desolato.) Oh ! io non amerò più cosa alcuna sulla terra !... dolore sarà ogni pensiero mio, rimorso..., si , rimorso ogni anelito del mio cuore.... I figli miei saranno i terrori delle notti, la solitudine inconsolata dell' anima mia, ecco i miei figli.

Vannina. No, i nostri figliuoli ti ricorderanno la giovanezza del nostro amore, la inespugnabile nostra fede, e noi

ci uniremo in loro.

Sampiero, (Torbido.) Verrà giorno nel quale essi ti vendicheranno. Una mano arcana pende sul mio capo, e minaccia la casa mia. Oh, Vannina! sai che fra noi il sangue non si cancella altro che col sangue. Ho giurato di far giustizia, e in cambio ho sottoscritto la mia sentenza con la tua. - lo morrò teco.

Vannina. Che dici? A questo modo Genova avrà trionfato. Tu devi vivere, Sampiero .... e vendicarmi.

Sampiero. (Guardandola meravigliato.) Hai ragione, e così sia. - Bisogna che il mio destino si compia.

Vannina. Un' ultima grazia io ti domando.

Sampiero. Perdona tu!... tu, Vannina, hai a perdonare. Vannina. La futura sorte della Corsica domanda la mia vita, ed lo morrò; ma, non vergogno a dirlo, la morte da mano straniera mi riuscirebbe spaventosa, orrenda. (Con paurosa esitazione.) No, io non avrei coraggio di affrontarla in modo degno dei miei dolori. Un solo uomo potrebbe togliermi alte mie angustie senza che il mio cuore battesse di paura; un solo uomo potrebbe immergermi il pugnale nel seno, mentre le mie braccia cingerebbero amorosamente il suo collo. Lo spasmo della morte fuggirebbe davanti all'ineffabile amplesso dell'amore.... (Con accento irresistibile.) e quest' uomo tu lo conosci, n' è vero?

Sampiero. (Rabbrividendo.) Oh! non è più uomo, Vannina, ne lo sara mai più. Poiche tu avrai cessato di patire ;

egli pure morrà della tua ferita.

Vannina. (Esallandosi.) Qual mano potrebbe volgersis contro di me tranne la tua?... Vorresti forse che nell'ora estrema della mia vita la mano d'uno straniero s'appressasse alla tua donna, e che lo avessi ad arrossire 7 Tu solo m'hai amata, te soltanto io strinsi al mio petto, ne uomo al mondo potrebbe più ferirlo. (Ferocemente). Per te legata alla terra, tu hai a slegarmi dalla esistenza.

Sampiero. (Fuori di sc.) Cessa, Vannina; la mia ragione vacilla, i miei occhi s' offuscano nel sangue. Cessa, Vannina, o ch' io m'uccido davanti a' tuoi occhi.

#### SCENA VIII

# ANTONFRANCESCO, e i suddetti.

Antonfrancesco. (Piangendo.) Madre mia, prima di andarmi a coricare io voglio baciarvi la mano.

Sampiero. Perche piangi, figliuolo ?

Vannina. (Abbracciandolo.) Che Iddio ti dia una notte tranquilla, figlio delle mie viscere. Bacia la mano a tuo padre.

Antonfrancesco. (S' avanza timoroso, e giunto presso Sampiero da addietro.) La mano del padre mio mi fa spavento. (Piangendo corre presso Vannina.) Oh madre mia l

Sampiero, (Battendosi la fronte.) Castigo d' Iddio | tu mi colpisci prima del tempo.... Antonfrancesco, ti dissi altra volta che i miei figliuoli non debbono piangere. (Levando la destra e prorompendo furioso.) Paurosa servitù e miseria sui mercanti di San Giorgio! L'ira e le percosse dello straniero sui vili che fecero entrare il pianto e la vergogna nella famiglia di Sampiero, Ecco, Vannina mia, quel che sono riusciti a fare della casa nostra,... Con quali arme abbominevoli scesero in campo a combattermi i miei nimici! La moglie mia con la morte sul capo, mio figlio che piange la colpa della madre, ed al quale il padre è diventato argomento di terrore : Sampiero, il temuto Sampiero che ne' suoi vecchi giorni s' ammaestra alla scuola della paura e che trema come una femmina.... Oh Genovesi! quanto sangue vi costerà questo pianto della casa mia i per ogni lagrima sparsa lo voglio la vita d'uno de' vostri prezzolati sicari. Farò piangere le vostre donne come pianse la mia Vannina, lagrime di sangue spanderanno i vostri figli, ne carezza di madre potra consolarli. Uccidero tutto quel che avrà vita, e il solo doloro, lo spavento del mio nome sorvivera nei vostri fasti... Genovesi, aspettatemi !

Vannina. (Abbracciandole.) Oh! marito mio, chétati; la tua Vannina te me scongiura, e non atterrire il nostro sventurato figliuolo. Abbi misericordia della sua giovanezza, e nascondigli i nostri divisamenti.

Antonfrancesco. lo tremo, padre, tremo perchè v'in-

Vannina. (Pigliando forlemente per mano Sampiero.) Ma non vedi tu ch' egli è a questo modo che i tuoi nemici trionfano? Mistrati forte.... come la tua Vannina.

Sampiero (Cadendole fra le braccia.) Donna insuperabile, tu vinci Sampiero!

Antonfrancesco. (Mettendosi fra loro.) Dio di misericordia, non li disgiungere mai più l

# ATTO QUINTO.

Stattas in casa Sampiero, cosi fre usci. Quelle a dealza mella nella catterra di Vasoios, quelle a sinaite alla camera di Aulorifanzocco, quel di mezzo all'aoticamera. La stateza è rischiarata da doe lumi posti sorra una tarola, sulla quela stai libasgenerolo per sicriere e la spada di Sumpiero. Questi è soduto sorra una seggiola e braccisofi, ed appoggia il cape alle mani di

#### SCENA I.

SAMPIERO, levando il capo e guardando ad una finestra.

E non è ancora mattino!... Notte eterna!... Ahimè! il dolore renderà infalie le ore future della mia vita, e tutte le mie notti somiglieranno alla presente... Ma la notte che mi scese nel cuore, è più tenebrosa di questa, che, senzà chiuderlì, aggrava i miei occhi, ne raggio di sole potrà fugarlamai più l'Ah! potessi almance trovare un' ora d'oblio pe miei pensierl, pochi istanti di soino... e poi!... (Levando le mani ul cielo.) Sonno? no, mai, mai! I miei sogni sarebbero mille volte più terribili della mia veglia; essi, occupando la mia

mente con minacciosi fantasmi, verrebbero a chiedermi il sangue della casa mia.... (Voltandosi attorno spaurito.) Si, la morte picchia al mio uscio di continuo, e chiede la sua preda: ella mi susurra all'orecchio il mio giuramento, e m'addita il mio ferro.... Perfino le paure vengono a norsi al mio capezzale, le paure che durante il giorno non troverebbero luogo presso di me: esse scendono sospettose sino nel mio cuore... (Con accento disperato.) E, castigo di Dio ! lo frugano, vi cercano le opere mie, e mi dicono che il sangue ch' io sparsi deve scontarsi con altro sangue.... ed oh quanto ne versai!... Ajaccio | Ajaccio | ... Maledetta ricordanza che mi vieni sempre davanti alla mente; e non potrò io cacciartene mai?... e dovrò dunque nel silenzio delle notti udire senza nosa rintronarmi gli orecchi dei desolati gridi de' tuoi cittadini?... Che risponderò io alle madri che mi domandan ragione de' loro figli, alle mogli che mi chiedono i loro mariti, e che mi mostrano la mia ?... (Celandosi il volto.) Dio! Dio! io veggo alle volte persino i fanciulli che non sanno ancora formar parola, nè scagliar maledizione, levare le braccia, accennarmi a dito ed accusarmi.... E di che mi accusano queste spaventose apparenze? Ho punito i Côrsi che parteggiavano per Genova, e non usai misericordia alle città che m'aprivano le porte, perchè un terribile esempio bisognava ad inflacchire la parte genovese. Amai d'amor severo e formidabile la mia terra', la curai col ferro e col fuoco, ed ora.... (Voltandosi attorno impaurito e quasi delirante.) Tornano i morti, e domandano lo stesso rimedio per la casa mia.... Ah vendetta d' Iddio l ora t' intendo. Quella degli uomini uccide i vivi, e la tua suscita i morti dall' abisso. - Ahimè! (Cacciandosi le mani ne' capelli.) Tornano i morti a chieder giustizia! (Ricade sulla seggiola.)

#### SCENA II.

Alle parole ultime di SAMPIERO entra MIGHELANGIOLO OMBRONE dall' uscio di mezzo.

Michelangiolo. (Levando la mano solenne.) E i vivi, Sampiero. Egli è da un pezzo che l'aspetto questa tua giustizia.

Sampiero. (Levandosi subitamente ed afferrando la spada.) E chi se' tu che m' ascolti? Come sei entrato qua? Per qual via?.

Michelangiolo. Chiedi ai tuoi terrori qual via fecero per entrarti nel cuore.

Sampiero (Ravvisandolo.) Ah marran traditore | ... Om-

brone ! (Per ferirlo.)

Michelangiolo. Férmati, per alcun poco, cd ascoltami. Se vuoi uccidermi, non è bisogno che t'affretti, giacche io non posso nè voglio uscirti di mano.... E poi uccidimi, orsù; e i tuoi compagni diranno che con la morte dell' Ombrone hai cercato di seppellire il segreto della tua fellonia.

Sampiero. Anima venduta! Che cosa hai tu fatto della casa mia ? Doveva jo attendermi da te si codardo tradimento? Michelangiolo. Gli è da un pezzo che noi abbiamo ad ag-

giustare le nostre partite.

Sampiero, (Maravigliato.) Sampier d'Ornano con l'Ombrone?

Michelangiolo. Si, Michelangiolo Ombrone, novero e sgrazlato precettore, ha vecchie ragioni da contender teco, già capitano sotto l'invitto Giovanni de' Medici . ora capo de' fuorusciti côrsi ed una delle più terribili spade di cristianità. Ho aspettato perciò l'ora prefissa, ed è finalmente giunta. Côrsì ambedue, non è bisogno ti ricordi che noi aspettiamo quest' ora tutta la vita, e che colui che se la lascia fuggir di mano, diventa indegno del proprio nome e minore dei patimenti sofferti. Io ho sofferto, Sampiero, ma non indegnamente. - Ecco la mia ora."

Sampiero. Sciagurato, affréttati, poiche quest'ora che tu

stoltamente credi sia tua, in cambio è mia.

Michelangiolo. Dio solo risolveră per chi di noi due batterà quest' ora. Intanto ascoltami. - Or fa quindici anni, tu approdavi in Corsica coi Francesi condotti dal duca di Somma e coi Turchi. Sampiero, dappoichè aveva reso formidabile il suo nome come soldato di ventura nelle Bande nere. tornava nella sua terra, e prometteva libertà ai Côrsi che si fosser sollevati contro i Genovesi. E questa libertà tu la recavi ajutato da braccia serve, francesi ed infedeli. Qual si fosse codesta tua libertà, te lo dica la Corsica che ne mostra ancora i sanguinosi solchi. Le città che t'aprivan le porte eran saccheggiate, quelle che si difendevan bruciate.... Così era facile cosa ridur libera la Corsica, poichè la facevi diventare una tomba.... Infatto i sepoleri non han catene, é la tua era- la libertà della morte, quella che ci poteva dare anche Genova senza i Saraccni.

Sampiero. Ombrone, queste cose dirai all'inferno.

Michelangiolo. Bastia, Portovecchio, Sanfiorenzo le dicono a chi guarda le lor rovine. Bonifacio, la città che mi vide nascere, ricorda i Turchi che lá investirono; e le ignominie, i terrori inspirati dalla indomabile libidine ottomana stanno ancora impressi sui volti delle sue vecchie donne... essi rimarranno eredita ai figli..., intendi? Io allora era altr' uomo di quel che sono adesso, e lontano dalla mia patria. f tuoi soldati in quel tempo giungevano davanti a Bonifacio.... Dio! Dio! ricordami una di quelle parole che allora mi sgorgavano dal labbro, e che adesso indarno cerco diseppellire dal profondo del mio petto. La fiamma del mio pensiero. l'anima della mia vita, la donna per la quale avrei data la mia salute eterna', la ragione, il bene dell'intelletto perfino, cadevá tra le immonde braccia saracene, e la uccideva la vergogna prima del ferro; (Con voce soffocata.) Ella moriva e chiamava sul capo di Sampiero il vitupero domestico e la vendetta degli uomini, lasciando a mé, abbominevole eredità, le sue bende insanguinate.

Sampiero. (Pensoso.) E perche hadasti tanto, Ombrone? Non potevi tu procacciare d'uccidermi a man salva, giacche vedevi in me la cagione della tua sventura?

Michelangiolo. În qual giúsa poteva lo avvicimarti senza sospetto, io povero, atterrato dall'angoscia e debole della persona come mi vedi ? (Con amurezza!) Il destino, che volle to formidabile per gagtiardia di braccio su tutti gli nomini, foce il mio più facco di quel d'una femmina, per modo di potrei a mala pena sollevare la spada che nella tua mano è più ratta del fulmine. Ma se la sorte m'afflevoli le membra, mi fortificò in cambio il core. Ruppi ogni patto cel mondo, e giurai davanti a Dio di viver solo... solo, per poterti venir d'appresso. Giunsi a Bastelica, ti piacqui, mi afflasti i tiud figlinoli.... a me che non doveva provare le consolazioni di padre, a me che aveva perduto la mia vita, prima mi fosse dato d'assaporarla.

Sampiero. (Guardando alla finestra dalla quale entra già la luce del giorno.) Affréttati, Ombrone. Il sole non ti debbe veder qui.

Michetangiolo. (Praseguendo). M'affidasti i tuoi figliuoli; conobbi da vicino tua meglie, nè posso tacere che un sentimento di compassione s'impadroni del mio cuore. Ecco la mia colpa. Non mi bastò l'animo di ravvolgere tutta la tua casa nella mia vendetta. Dannato a viver solo, volli solo te pure, e perciò consigliai tua moglie a fuggirseno a Genova. Ella fuggirsa per salvar il tua vita che io le dissi correva grandissimo rischio, e non già per tradirti. Se Antonio da Sanforenzo non el coglieva sul mare, tu saresti ora solo, come l'Ombrone.

Sampiero. Oh l t'è riuscito di farmi solo, si, t'è riuscito.... Si, Sampiero è solo.... Che dice io, solo?... Egli è in compagnia del suo corruccio, che non la lascerà mai più. (Furente.) Ah! perchè non hai anche tu una moglie?

Michelangiolo. Io la doveva avere.... e tu l' hai ancora.

## SCENA III.

### VANNINA mezzo svestita e i suddetti.

Vannina. (Risoluta.) Marito mio, il sole è già levato ed è da un pezzo che t'aspetto. (Ravvisando l' Ombrone, mette un grido.) Ah Madre dei dolori! qui l'Ombrone!

Michelangiolo. Tornata voi e il figliuol vostro, questo è il mio luogo. I Gorsi vanno attorno per la città in cerca di me per uccidermi, ed io, per iscampare dai loro pugnali, vengo a pormi vicino a colei che fuegiva meco.

Sampiero. Prepárati a morire, sciagurato!

Vanuma. Che dici tu mai, Sampiero? Il braccio che visse gli Spagnuoli, il terror de Genovesi s' abbasserà sovra l' Ombrone? No, marito mio, la tua spada non deve lordarsi d' un sangue si vile, ora che.... un altro sangue....

Sampiero. (Con voce strozzata.) Vannina, tu vuoi dunque che costui riesca nella sua impresa? (Investendo l' Ombrone.) Muori! muori, manigoldo, e benedici Iddio! Tu se' vendicato, Ombrone.

Vannina. (Mettendosi in mezzo di due.) Dell' non uccidere costui; io non voglio aver comune la morte on un fellone, perchè a questo modo morrei svergognata... No, insieme con l'Ombrone non avrei coraggio. di morire; lascialo andare, ch'i o non ho tempo a 'perdere. (Guardando di sole.)

Michelangiolo. (Freddamenté.) Intendo. Ora posso mo-

ro. (Preso da un nuovo pensiero.) Morire?... No, mando a gran voce.) — Antonfrancesco! An-



#### SCENA IV.

## ANTONFRANCESCO e i suddetti.

Antonfrancesco. Che mi comandate, padre mio? (Vedendo l' Ombrone, va per iscagliarsegli contro.) Voi qui, cagione d'ogni nostra sventura!

Vannina, (Fermandolo.) Chétati, Antonio.

Sampiero. (Abbracciando il figliuolo.) Questi è veramente mio figlio. Ombrone, le tue lezioni non giunsero a farglielo scordare. Ascoltami bene, Antonfrancesco. (Solenne.) Questi è Michelangiolo Ombrone, già tuo precettore che tradi l' ospitalità che gli diedi, mi ruppe fede, e d'accordo coi Genovesi indusse con istudiate paure la madre tua a salire sovra una loro nave. Scorda tutto quel che t' ha insegnato, perchè sicuramente il traditore avrà cercato, per vendicare le ingiurie ch' egli dice aver ricevute da me, di guastarti l'intelletto ed il cuore. Scorda la sua parola, e tieni bene a memoria, o giovanetto, il suo delitto, (Penendogli una mano sulla spalla solennemente.) Da quest' oggi le sventure di casa tua ti fanno uomo prima del tempo. Tu hai quattordici anni, ed affido a te la punizione di questo tristo. Ma siccome ucciderlo subito sarebbe premio e non castigo per lui, fra un pajo d'anni andrai in Corsica a cercarlo.

Antonfrancesco. Padre, non dubitate; ma intanto abbiate misericordia della mia giovinezza, e perdonate a mia madre.

Sampiero. Fra due anni parleral di lei con Michelangiolo Ombrone. (Chiamando.) Vittolo I Rinuccio I Conducete costui alla nave, e dite'al capitano faccia subito vela per Bonifacio. Vattene, Ombrone, e di' ai traditori còrsi che Sampiero è forte, inespugnabile; di' ai truo Genovesi che le loro arti non valsero a domare le mie forze, a svigorire il mio braccio; ch' essi gettarono il tempo e l' opera, e che a provar loro come io li tenga a vile, non voglio lordare nemmanco il mio ferro col sangue d'un de' loro emissari. Va' e il mio figliuolo verrà a cercartii.

Michelangiolo. T'aspetto in Corsica. (Esce.)

#### SCENA V.

## SAMPIERO, VANNINA, ANTONFRANCESCO, indi LISABETTA.

Vannina. (Mostrandogli il cielo, e quasi delirante.) Sampiero! guarda il sole, io non ho tempo a perdere, vieni meco. Sampiero. (Disperatamente.) Vannina! sono io che muoio ora.

Antonfrancesco. (Spaventato.) Padre! padre!... voi profferite parole di sangue.... ditemi per chi dovrò io piangere.

Sampiero. (Veemente.) Per nessuno. Col pianto non potrai liberar la Corsica; ma se ad ogni modo le lagrime vogliono uscirti degli occhi, o giovanetto, piangi il padre tuo.

Vannina. (Risolula.) Sampiero, tu soffri le pene dei dannati, ed io voglio liberartene. (Stringendo Antonfrancesco at seno.) Figlio del mio amore, qui presso al seno che ti nutriva, qui da dove uscisti, angelo d'affetto fra Sampiero e Vannina... bacia la madre tua... baciala ancora. (Volgendosi al marito, piano.) A questo modo sentirò manco acuto il dolore della morte. (Volgendosi al figlio.) Antonio, qualunque cosa avvenga, rispetta la memoria della madre tua.

Antonfrancesco. (Piangendo.) Che fate voi, madre ? Oh! misericordia della mia giovanezza!

Sampiero. Tu hai a vivere! Vannina, non ispaurire il figliuol mio.

nguioi mio.

Vannina. (Baciando il figliuolo). Questi baci sono per
Alfonso tuo fratello: glieli renderai tu?

Antonfrancesco. Io voglio morir con lei, padre.

Vannina. (Esaltandosi.) Nessuno muore qui, figliuolo; Vannina non può morire, se resta in vita Sampiero. Non è vero, marito mio?

Sampiero. Sampiero in vita? (Passandosi le mani sulla fronte.) Ma non vedi il mio volto, Vannina? Ti pare immagine d'uomo la mia?

Vannina. (Abbracciaudolo.) Marito mio, concedimi una grazia. Il nostro Antonfrancesco teme che tu non mi ami, e che mi dispregi per la mia colpa. Or bene, mostragli ch'io sono tuttora degna del tuo rispetto, del tuo amore; e che mi onori come l'arbitra del tuo couce. (Esatlata el imperiosamente.) Inginòcchiati dayanti a tua moglie.

BEVERE.

Sampiero. (Cadendo in ginocchio davanti a Vaunina.) Vannina! eccomi a tuoi piedi. Tu donna de miei pensieri, moglie irreprensibile dello sventurato Sampiero, perdona! perdona! (Singhiozzando e baciandole la mano.) Antonio, ricorda sempre questo giorno nel quale vedi tuo padre piangere come un fanciullo prostrato davanti a questo portento d'amore e di coraggio!

Vannina. (A iutando ad ulzarlo e chiamando a gran voce.) Lisabetta! Lisabetta!

Lisabetta. Che volete, madonna?

Vannina, (Ranida.) Conduci teco Antonfrancesco.

Antonfrancesco. (Piungendo.) Perchè mi deste la vita, padre?

Sampiero. (Torbido.) Acciocchè tu la spendessi a salvare il tuo paese.

Lisabetta (Piangendo.) lo tremo. Madonna, avete voi bisogno di me?

Vannina. Si, Lisabetta, ho bisogno tu voglia bene sempre al mio Antonio. (Lisabetta conduce il figlio quasi svenulo sino all'uscio, e Vannina corre un' altra volta ud abbracciarlo.)

Vannina. (Fuori di sè.) Ancora un bacio, Antonio, per te, per Alfonso tuo fratello, e ricorda elte tuo padre ora obbedisce a Vannina, tuo padre che hai veduto in ginocchio davanti a me. (Esce Lisubelta ed Autonio.)

### SCENA VI.

## VANNINA e SAMPIERO.

Vannina. (Pigliando Sampiero per la mano.) Sii forte, Sampiero, e vieni meco. Un'ora io voglio....

Sampiero. (Dando addietro atterrito.) Un'ora.... no, Vannina, no, io non posso star solo teco.... Fuggimi! fuggimi! non ti fidare del mio pianto!

Vannina. Io mi fido del mio cuore.

Sampiero. (Fuor di sé.) Ed io ho per sempre perduto il mio.

Vannina. Quest' ora sará per me una vita intera, e poi....
l' eternità. (Esce conducendo a forza Sampiero.)

#### SCENA VII.

## ANTONIO DA SANFIORENZO, indi VITTOLO e poscia ACHILLE.

Antonio. E anche qui non c'è anima viva! Il silenzio in questa casa m'è di cattivo augurio... ma io devo starmene qui a difender il mio capitano... Se Achille da Campocasso con gli altri se ne vogliono andare, facciano pure... Sarobhe quasi meglio se n' andassero alla cheta, perchè cosi farei sentir la ragione a Sampiero pel suo verso. (Volgendosi a Vittolo che entra.) Donde vieni. Vittolo?

Vittolo. Dalla nave dove ho condotto l'Ombrone,

Antonio. (Meravigliato.) Che dici, Vittolo? L'Ombrone usci vivo di casa Sampiero!... Oh! io debbo parlare col nostro capitano.... destalo.

Vittolo. Gli è nelle camere di madonna. Aspettatelo. (Esce.) Antonio. (Agitato.) L'Ombrone e Sampiero!... ma qui c' è sotto qualche cosa ch' io non giungo ad intendere e che i miei compagni spiegheranno a lor modo....

Achille. (Ad alta voce.) Ah! se' qua anche tu? Ti metti dabanda de' traditori, e sta bene. Sai tu che il nostro conditiero manda in Corsica l'Ombrone?... quell' Ombrone che menò la faccenda, e che adesso si teme che parli?... Ma dietro l'Ombrone andrà Achille da Campocasso co' suoi compagni dopo che avran preso commisto da Sampiero.

Antonio. Messer Achille, in nome della nostra Corsica....
Antonio. Messer Achille, in nome della nostra Corsica....
Achille. (Interrompendolo.) Hai imperato anche tu le belle parole come il tuo capitano. In nome della Corsica io rompo ogni patto coi traditori, e dappoiche ho consumato due anni inoperosi, torno co' miei compagni a far la guerra a mio modo.

ogni patto coi traditori, e dappoichè ho consumato due anni inoperosi, torno o miei compagni a far la guerra a mio modo. In due ore noi facciam vela, e porterem con noi, frutto delle nostre speranze, l'ignominia di Sampiero, e, se vuoi, anche quella di Antonio da Sanfiorenzo sua creatura.

Antonio, lo ti risonaderò fuori di questo luoco: intanto

Antonio. Io ti risponderò fuori di questo luogo; intanto parla sommesso perchè il nostro capitano dorme....

#### SCENA VIII.

GIULIO DALLA VENZOLASCA e RAFFAELLO CIACCALDI, seguiti da altri Côrsi vestiti da viaggio co' cappucci tirati in capo, e detti.

Giulio. (Gridando.) Dateci l'Ombrone !

Antonio. (Arrestandoli.) Fermatevi, compagni; il nostro

capo non tarderà ad uscire: ora ei dorme....

Raffaello. Ma veglia per lui il tradimento. La nave di Sampiero fa vela per la Corsica con l'Ombrone; la faccenda è chiara, noi siamo venduti ai Genovesi. Morte ai traditori! morte alla casa d'Ornano!

Achille. (Levando un pugnale, e gridando a gran voce.) Esci, Sampiero, se vuoi vedere in viso i tuoi compagni prima ch'essi se ne vadano.... (Con ironia.) Vendicatore di Pier Giovanni Calvese, tu vorresti tornare in Corsica con le galere di Genova, ma noi prima ti daremo il fatto tuo.

Antonio. An sciagurato! alle tue parole ora el rispondera col sangue. (Va per iscagliarsi all'uscio degli appartumenti di Vannina, e in questo odesi un gemito.)

Achille. (Tendendo l'orecchio.) Qualcuno muore là dentro.
Antonio. (Battendosi la fronte.) Sciagurati l'egli v'ha
udito, e le vostre parole hanno ucciso Vannina!

(I Côrsi, insieme, facendo d'entrare nelle camere di Sampiero e levando i pugnali.) Sampiero!

#### SCENA ULTIMA.

SAMPIERO aprendo l'uscio e ripetendo fuori di sè il proprio nome.

Sampiero. Chi chiama Sampiero qua? (Accennundo le care di Vannina.) La, stolti, troverce il vostro capo. (Afferrando pel braccio Achille.) Entra in quelle stanze, là vodrai la morte più grande della vita, e mi dirai se i Corsi, Pier Giovanni e tutta la terra nostra valgano quanto quel cadavere. (Spinge Achille nelle camere di Vannina.)

Antonio. Oh Sampiero! che hai tu fatto?

Sampiero. (Con disperata amarezza.) Ciò che ho fatto?...

e me'l domandate voi, Côrsi?... Quel che voi avete voluto, e che nessuno di voi, per Diol avrebbe potuto fare.... ciò che volle mia moglie. Ma se la parola di traditore sonerà ancora al mio orecchio....

Achille. (Tornando dalle stanze di Vannina, confuso ed inorridilo.) Sampiero, nessuno ti vince in fortezza, e noi forsennati....

Sampiero. (Prorompendo.) Vannina, Vannina mi vinse !...
ella udi le vostre oltraggiose parole.... (Rabbrividendo.) e s'ucclse.... con le mie mani.

"Antonio. (Per entrare nelle stanze di Vannina.) Oh ch'io ti vegga, Vannina!

Sampiero. (Pigliando per mano á núonio el arrestandolo.) Questo nome tu scriverai sulle mura delle nostre cità colla punta della tua spada tinta di sangue genovese. Rivedrai Vannina nel mio doloroso furore, nelle stragi delle battaglie; la udrai nel rantolo de' feriti. Il suo nome voi, Corsì, ricorderete tutti quando i mercanti di San Giorgio vi chiederanno in mercede la vita; morta per le mie mani e per i vostri sospetti, che Vannina viva senupre flamma inestinguibile nella vostra memoria; e se volete ch'io scenda manco disperato nella fossa che m'avete spalancato ai piedi, siutatemi a salvare la Corsica, obbeditemi eccamente, e quando non sarò più, dite ai vostri figli a qual prezzo io ve l'ho riscattata.

### NOTA STORICA.

A compiero mance sgrazietamente questo dramma, credo acconcio di metter qui alcune pagine di storia, per le quali i miei lettori potranno diritta-mente gindicara e il fatto e il modo da me tennto nal porlo sulla scena. E ciò non avrebbe a riuscire discaro, ove si consideri che la nostro etoria sono pochissimo divulgato fre noi, o epecialmente quelle che risguardeno paesi per vicende di tempi scevereti dalla patrie comune. Mi essienro inoltre che i lettori italiani mi sapran grado, se li pongo in condizione di potersi formare un giusto concetto di questo fatto, senza ricorrere alle fonti straniere spesso inesatte, e il più delle volte di ecconda mano. Si vedrà puro ch'io segoitai sn tutti gli altri storici l'arcidiacono Aotonpictro Filippini, perchè contemporaneo, ed egli stesso involto ne' garbugli del euo passe, ed imprigionato per quasi duo anni a Genova. Auri la storia di Corsica da lni continuata sino all'anno 1594 ei dedicò ad Alfoneo d'Ornano, figlio maggiore di Sampiero e maresciallo di Fraucia. Alcune cose nondimanco il Filippini tacquo, ma nessuna alterò; parchè scriveva e stampava sotto gli occhi di coloro che tanta parte avevan preso nella rivoltoro dell' isola.

Credo poi al tutto inutilo di entrare nelle ragioni dell' arte, come altri avrebbe force desiderato. Per me tengo che la vera critica dell'entore debba signoreggiara il proprio lavoro, per modo che i suoi intendimenti vengan fnori limpidi del medesimo, senza bisogno ch' ei rincalzi l'opera della crcezione collo eminazzamento dell' analisi. La quistioni di scuola e di forma, senza efficace rispondenza di fatti, hanno già di troppo immiserite le nostre lettere, aicche finirono par diventare ozioso trastallo del pubblico a spesso corruccio di coloro che portando ancor feda nel proprio pensicro, cercen di dar persona elle fentacio del cuore o della mente, Ed ove io evessi autorità di nome, come ho inespugnabile vigoria di volontà, pregherei i nostri giovani, i quali si mettono sull'arduo cammino dell'opera , a ben considerare che l'arte è verità , che vive di fatti e non di vnoto o dubitoso teoriche, o che al coraggio della parola, bisogue saper accoppiare sovente anche quel più difficile del silenzio. Ecco in qual modo il Filippini racconta la fuga di Vannina d'Ornano:

« Avando già Genovesi per esperimento, ed altri avidentissimi segni co-

- a nosciuto l'inquieto animo di Sampiero contra di loro, e che non cra per » plecarsi ancora; disegnevano eglino all' opposito di totalmente acemargli la » forze a tutto lor potere ; ed avendo notizia del viaggio ch'egli s'approntava a a far per Levente, procurarono caldiseimamente, che Vannina moglie d'esso » Sempiero se n' andassa a stare a Ganova ; avvisandosi per questa via levarsi » totalmento ogni sospetto di lni. Ed a questo si servirono per il disegno loro n e mazzi, d'un certo Agostino Bazzica Lupo, il quale, spesso praticava a
- n Marsiglia, a di prete Michel' agnol' Ombrone, del quale Sampiero molto si
- a fidava; avendogli date particolar cura e profeziona d'Alfonso e d'Anton-a francesco snoi figliuoli. Fecaro tanto ambidui costoro, con dar ad intendere
- » a colei come l'andats sua a Genova era infallibilmente l'origino della sua



» perpetna quiete e riposo; percioche Sampiero aveva già fatta vendita di due . eue case in Genova di molta valuta, e che per questo mezzo dell' andata sua » lei le veniva a riavere, e mediante questo ano andervi era per ricovrar la già n confiscata ana signoria; onde dopo la morte di Sampiero i figliuoli resta-vano uel pristino stato di quella. E si potevo di più aperar, che per inter-» cession aua un giorno facilmente potesse ottenere da quei aignori il perdono per Sampiero. Con queste ed altre ealde e continue persoasioni tanto dissero che la convinsero al voler loro, essendo donna (che come snol dirsi) mobil per natura. Lesciatesi donque vincere e finalmente risoluta, non essendovi che l'impedisse elcuno, mandò destramente iunanzi tutte le sue miglior robbe ch'aveva; e dopo approntatasi con una fregata bene armata, di notte » tempo ai parti de Marsiglia, menando seco Antonfraucesco auo minor » figlinolo; con la quale parimente a' era fuggito Michel' egnol' Ombrone, Ma » la seguente mettina avendo di questa fuga notizia Antonio da Sanfiorenzo, » con la celerità che gli fu possibile la seguitò con un altro vascello armato n navigando notte e giorno; e finalmente una mattina uell'apparir del giorno le sopraggiunse al Cavo d'Antibbo distante da Marsiglia centocinquanta miglia; di che occortasi lei della subita persecnzione, fece la ana navigazione volta di terra per selversi. Ma non così presto che d'Antonio non fosse » prese e consegueta a Monsignor d' Antibbo a nome del re di Francia , in sino " a tanto che dopo la fece condurre a Zaisi (Aix) dov' è la grau corte di Pro-» venza. Sampiero fra tanto accelerando il auo ritorno di Levante, era già arri-» veto in Barbaria, e nevigando alle volta di Marsiglia, seppe per viaggio la » fuga della moglie; e discorrendo di quel suo amero enccesso in barca Pier-» giovanui da Celvese che (come dissi) era con esso lni, ebbe a dira (impen- aatamente) che giù prima d'allora sapeva parte di quanto dopo era anccesso. » Sampiero già auperato dalla collera, domando per qual cagione in sino a quell' ora taciuta l' eveva ; il quale rispose , che dubitava di far la morte che fatte aveva Florio da Corte; che molti giorni innanzi lei l'aveva fatte ucci-» dere da un sno schiavo. Per cho Sampiero, senz' eltro replicare l'ammazzò » di sua meno; e ginuto dopo a Marsiglia, avendo donate alquante botte di » vino, accarezzato molto d'altri rinfrescamenti il padrone della galectta che portato l'aveve, la medesime sera cevalcò alla volta di Zaisi, dove ai trovave la moglie ; e arrivato alla porta della casa dove lei era, di notte, passeg-» giando atette in aino all' eurora, di dove uscendo fuori un servitore fu ec-» certato che v' ora la moglie ; ed all' improvviao entrò dentro troyandola che » encora non s' era levata, prime che lei di lui avesse nuova alcuna : o volendo » aeco meneria a Marsiglia, fu dalla giustizia impedito; ed essendo finalmente » in lei rimessa le ceusa, disse voler andare con suo marito oyunque a lui » piacesse; dove arrivati, e trovendo Sampiaro la casa vota d'ogni cosa, » avendo di ciò mala soddisfazione, fra pochi giorni di sua propria mano la » fece morire, avendoglicia lei domandata per grazia; e fattala seppellire \* nelle chiesa di Sen Frencesco, dove ebitano i frati minori, con quei debiti » onori che se gli convenivano , senz' altra dimora cavalcò alla Regia corte , per n dar regguaglio del sno viaggio o chi mandato o consigliato l'aveva ; e forse » per avventura fuggir ancora il primo empito della giustizia. »

Il Limperaui, compendiando lo atesso Filippini, narra il fatto della medesima guisa, e gli storici francesi lo segunono ecamente. Il Defosque che acrisse la vita di Sempiaro, s'attiene pure al recconto del Filippini, aggiungendo soltanto alcuno particolaria alla inorte di Vannina, che forse il bano arcidiacono non credera dievoli al lal digiti della atoria.

I miei lettori saranuo al certo desiderosi di conoscere la fine di Sampiero; ma qui la faccenda s' imbroglia, giacchè lo stesso Filippini, cha conobbe davvisios tatti i personaggi dal contro denuma, la reccouta in dae modi. Disperati i Genorei di poterlo accidere in guerra aperta si diedere a insidiarlo con velenie siceri. Egli era toronto in Corsica nel 3564 con soll nudici Còrsi e vacionape Francie, acent danzer, escar apparecchio d'armi, confidando soltanto cicioque Francie, escar de proporcio d'armi, confidando soltanto Corsica era sollevata, e Sampiero vi si mantaneva padrono sino al 4567. Ecco il modo tento dal Genoresi per disfarri di questo nomo:

« Mentre che Sampiero dimorava e Vico, si disse che frate Ambrogio da · Bastelica praticava al spesso con quei dell' Aiazzo, e ehe cou Ercole da » Istria, e con Vittolo tanto caro di Sampiero, ebbe diversi regionamenti se-» creti: e per ch' egli era frate, ninno attendeva di che lui si trattasse; oltre » che nu giorno fra gli altri, ritrovendosi Reffaello Giustinieno con gli suoi » cavalli in campo di loro, comparse ivi un giovine, il quale parlando con esso » Raffaello, disse che nella piazza di Bastelica, v'erano frate Ambrogio, » Rocco pur da Bastelica, e mastro Ambrogio de Canro, ehe in quel luogo » l'aspettavana per parlar con esso lui ; là dove egli cavalcò, e dopo un lungo » e secreto ragionamento, nel partirsi andarono con Raffaello all' Aiazzo; e » parimente si disse che Vittolo secretamente vi praticava ancora; e che una » volta fra l'altre fu incontrato di notte tempo con alquanti capretti per do-» nargli a' snoi particolari amici. Del mese dopo di gennaio del mille einque » cento sessantasette, dimorando tuttavia (come dico) Sampiero a Vico, gli » giunsero lettere d'amici suoi particolari della Signoria della Rocca, che quei » paesani stavano per ribellarsi contre di lui, e ch' egli quanto prime v' an-a dasse. Vogliono alcuni degni da prestarsegli eredito, che quelle lettere fos-» sero fints, e che con il frate Ambrogio, Ercole, Raffaello e Vittolo fosse . fatto l'ordine per far morire Sampiero, siccome in breve tempo segui con » l'effetto. Avendo per tanto nnova Sampiero per lettere, di quanto quei » stavano per fare di levarsi contra di lui, acrisse subitamente a Pedeleve » d' Orezza, il quale nella terra di Saterni Capo (come dissi) si trovava, ch' egli . stesse vigilante per la fortezza, e che particolermente s'avesse cura da Gio-» vann' Antonio dalla Serra, Tomaso, e Guerrino dalle Ciemannacce. Aveva » in quei giorni Sampiero fatti snoi generali di la da' monti Federico da Istria » e Antonguglielmo da Bozi per venire al presto iu queste parti di qua da' monti ; » ma prima volle andar nella Signoria delle Rocca, e si parti de Vico per ann dare a quella volta, sia per riparare all'intento di quei paesani, come per a dar morte ancora ai prenomineti Giovenn' Antonio della Serra, Tomaso e » Guerrino dalle Ciamannacce, e alloggiò la sera con le sue genti nella villa s di Corticchiati, e la seguente mattina se n' endò a Ocana, sia al Ciglio; » dove ebbe intelligenza che nno di quei paesani (qualche poco suo parente) » praticava all' Aiazzo; e facendoselo venir davanti, domandandolo se così s era, il quale non sapendolo negare, lo fece morire, All' Aiazzo, o che . n' avessero nuova (come si può facilmente credere) o comnaque fosse. · uscirono fuori tutti i cevelli eon quanto poterono di fanti a piedi ; de' quali » avendo notizia Sempiero ch' eglino marciavano alla volta di Cauro dov' egli » faceva stare Vittolo con circa venti compagni; il quele Vittolo fu, che di » ciò gli dette avviso, fece soner la tromba, e monteti tutti a cavallo, ch' erano o con aeco Alfonso suo figliuolo, Andrea de' Gentili da Brando, Anton Pietro » da Corte, Battista da Pietra, ed altri in poco numero, marciarono alla » volta di Cauro passando il fiume, il quale per le passate piogge era molto » pieno. Era capo de' cavalli genovesi, come altrove ho detto, Raffaello Gin-» stiniano, con il quele erano Michelangiolo da Ornano con gli fratelli, Inogo-» tenente d'osso Raffaello, ed Ercole da Istria; launde veggendo eglino Sam-» piero da lontano andare ella sua volta, Raffaello mando Michelangiolo con

s circa quindici cavalli, e una compagnia a piedi che andasso a riconoscere il s nemico. Ma prima ch' io vada più oltre a trattare del segnento successo, » acciocche per mia iuavvertenza non abbia da offendere alcuno (che tele o » la mente mia) e per mio discarico per non iscrivere la menzogna, dico che » da me non è manceto, che con quella diligenza che mi è stato possibile d'in-» vestigar di sapere la propria verità, che fino avesso il fatto che appresso sono » per iscrivere ; no mei a quenti ne ho ricercato sì dell' une come dell' altra » parto che in quol giorno vi si trovarono presenti, ne ho avuta nguale infor-mazione, che tutti o la maggior parte d'essi non sieno stati differenti, o » variati. Di maniera dunque che trovandomi in dubbio, mi son risoluto scri-» verla nell' nno e l'oltro modo che l' ho intesa dire, l'asciando cho ognuno » a' appigli alla più credibile e che gli piace. E dico danque cho la più comano » ed universale opinione è che andando Michelengiolo mendato da Raffaello » con quei cavalli, e fanti a piedi (come di sopre dissi) che incontrandosi più » presto cho l'una o l'altra parte non s'immaginarono in un luogo invilup-» pato, venuero subitamente insieme alle mani. Per che Sampiero conoscen-» dosi di gente inferioro, o conoscendo il pericolo grande in che egli si trovava, » voltandosi al figliuolo, disse ch' egli si salvasse, o dopo con animo adirato » avventandosi eddosso a Giovann' Autonio da Ornano, lo feri nella gola alla » confina del collo d'un archibugiata, e in un medesimo istante scaricandogli » l'altro non prese fuoco; ma egli manescamento con quello gli dette tal por-» cossa in testa, che quasi stordito fu per cader in terra da cavallo. All' opposito Genovesi valorosamente scaramucciando di molto maggior numero, » fecero una grossa sparata d'archibugi, o così l'ana parte o l'altra trava- gliendo, dando Sempiero sempre la faccia el nemico, e volendo trer fuori » la spada, comnagne fosse, egli fa percosso nella schiena d' un' archibagiata » e gli nsci dinnanzi, o cescando in terra senze poter trer fuori la spada vi » sopragginnsero Michelangiolo, Giovenn' Antonio e Giovanfrancesco fratelli ed » altri in compagnia, e trovendolo in terra ebbendoneto gli teglierono le testa, o la mandarono a Francesco Fornari in Aiazzo. Questa è le più co-» mune voce, e cho Vittolo fosse colni che gli dette l'archibagiate di dietro, » e che le mattina caricando uno degli snoi archibngi in veco sua, lo felsificò, » mettendo prima la pelle che la polvere. Laonde i ragionamenti d' esso Vit-» tolo dianzi con frate Ambrosio e con Ercolo da Istria non dettero di sè buon » indizio, e massimo cho il giorno medesimo se n' endò co' Genovesi ell' Aiazzo. » Ed oltre di questo, io sentii diro da Antonpaolo Zerbi da Sanfiorenzo, nomo » di fede che, ritrovandosi in quei giorni a Genova, vide in mano di Giovanni · Agostino Pelliccione Cancelliero de' Signori di Corsica una sacchettina di » cento cinquanta scudi dentro indirizzeti in Corsica a esso Vittolo. Ora per » non mancar di seriver l'eltro modo che da particolari ho inteso, che dicono » aver sentito dire da Michelangiolo e dagli altri ancora , che la morte di Sam-» piero fn ch' egli animosamente andò a trovare i nemici, ma como poi conobbe non poter in quel giorno ostare alla maggior forza, aveve incomin-» ciato a far ritirer a dietro i suoi, ed egli al suo solito era l'ultimo per » retroguardia, ed alquanto lontano ; leonde Giovann' Antonio con ardir per-» seguitandogli, si trovó senza accorgerseno nel mezzo da Sampiero a gli altri » suoi Còrai, che innanzi si ritiravano, e che con quei daventi scaramuc-» eiendo, Sampioro se gli avventò addosso, e gli dette (come dico) alla con-» fina del collo nella gola un' archibugiata lasciandolo ferito , o che voltandosi » Giovan' Antonio per vendicarsi dell'offensore, conobbe Sampiero, ma non » si presto, ch'egli non gli avesso risecondata un' altra; ma non prendendo » fnoco, Giovann' Antonio si strinse per abbraccierai seco, ma prima che » s'accostasse, Sampiero gli sbattette con tanto empito in testa l'archibugetto, » che mancò poco che lo buttasse a terra; nondimeno Giovann' Antonio ardi-

s' tamente abbrecciandosi con esso si travagliaveno l' un l'eltro per smontersi, • quando Michelangielo conosciuto il fratello, sopreggingendo a quella pungna, cacciando mano olla apada d'nn man dritto percosse Sampiero in testa » facendogli cadere una lametta ch' egli (per quanto si disse) quotidianamente portava, lasciandolo ferito nella fronto; laonde il sangua occupandoni la » vista, Giovenn' Antonio o fosse Giovanfrancesco smontando da cavalio, e » attaccandosi con Sampiero, per forza lo buttarono in terra e l'uccisero; a tagliandogli, come dico, la teste; e mandata al Fornari. Ho scritto l' nno » e l'altro modo, acciocche ognan possa dar quella credenza in che più a' at-· tiene e s'appiglia riferendomi sempre alla stessa verità ; ma comunque fosse » o per l'uno o per l'altro modo, ebbero fine i giorni d'nn si chiaro o valo-» roso guerriero; veramente degno di quella lode cli' obbiano mai avnte altri · famosi, guadagneta con l'arme in mano; i fatti del quale richiedono e me-» ritano d'esser descritti da più dotta mano, che dalla goffa e rozzissima » mia; e molto più meritava d'esser sublimato e innalzato quando che l'opere » e valor spo fosse stoto non contra a' snoi signori e padroni nel fin suo. Ebbe » tanta allegrezza Francesco Foroari della cacquita in favor suo vittoria (che » invero fu grande) cha appeoa eè stesso credeva; per lo quale egli fece na-» talizia grandissima, facendo dar fuoco a tutta l'artiglieria dell' Aiazzo che » assai ve n'era, buttando dalle finestre, da dov'egli stava, lo pubblica mancia » di danari. Nella qual zuffa restò morto ancora Antonpietro da Corte con · diversi altri. Ritornati nell' Aiazzo gli vittoriosi soldati Ĝenovesi, furono fra » loro in competenze sopra lo pretensione della taglia ch'aveva Sampiero o copra; percioche Michelangiolo, Giovann' Aotonio e Giovanfrancesco, non » acconsentivano ch' altri ne dovesse partecipare, atteso che lor tre soli ave-» vano con suo gran pericolo estinta la guerra di Corsice, mediante la morte » di Sampiero; la quale lor tre soli dicevano avergli deta. Ai quali opponen-» dosi quella quantità di soldati che con essi loro in compagnia erano atati » mandati da Raffaello per riconoscere il nemico dicendo, che mentre com-» battevano i cavalli insieme, eglino scaramucciando de un comodissimo luogo avevano percosso Sampiero ne' fianchi e l' avevano ammazzato loro ; ma che » uon avando certezza chi di loro fosse stato l' omicida, pretendevano che la a taglie dovessa esser comune fra loro. Per la qual contesa Michelaogiolo » co' fratelli produssero in giudizio il giacco, il colletto, con una camiscetta di » panno di Sampiero che gli tolsero quando gli taglierono la testa; delle quai o cose facendo paragone (per quanto mi fu detto) si conoscesse che Sampiero » non era stato percosso d'alcune archibugiata, me che solamente con armata » mano lor tra l'ovevano ucciso, nelle quali cose non si potè punto veder » segno che fossero forate d'erchibugio, Altri vogliono che così fosse del » paragone di questa cosa, ma soggiungono che la camiscetta di panno con il » colletto era tanto al spesao tagliato, che malamente farsene poteva giudizio, e che il giacco di notte tempo fa racconciato; ma perche queste son cose » che poco rilevano, ne lascerò il pensiero a chi più oltre investigar desidera. » So bene cho (mio malgrado) ritrovandomi a Genova, vi capitarono Miche-» langiolo e i fratelli, sì per ricercar le predetta taglia, come ancora per libe-» rare Orlando da Ornano loro zio dal carcere che in quol luogo era stato tre » anni in circa (e parte ne stettimo insieme), da quei Signori molto accarez-» zati furono, premiati par la morte di Sampiero, o liberarono subitamente il » zio, che per sospetto, essendo d'affinità cugino di Sampiero, cre da quel Se-» nato (dopo molti martirii prime all'Aiazzo e dopo a Genova ancora come » dissi) il predetto tempo aetenuto; di dove mai per intercessione d'alcuno » amico potè ottener grazia di liberazione in aino a tanto che fu vivo Samo piero. Per la cui morte (che su a' diciossette del mese di gennajo) resto » libero ; e fatta dopo la pace per la partenza d' Alfonso di Corsica (come diro

» a sue luogo) se ne riternò a case sua cen grazia de' suei signori e padroni » centente. »

A questo medo i Genoresi rinscirono di leversi dagli occhi si terribile nimico, e compensareno a faria d'ero quelli che Pacissero. Ma non tutti quelli che lo tradirone capitareno beno. Il nestre Ombrone, che vedemmo sucir vivo della mani di Sampiere, sette nani dopo non avera escore dimenticato il uno odio na i sano disegni. Uccise Sampiero, suo figlio Alfonse s'era pota a capo dell'i espera a paterna, e centinustre nel 4550 d'ant briga si Genovesi. Giergio Doris, generale delle repubblicà in Cersica, pregò il vescovo di Segona a trattar la pare e indarre Alfonse e da nadarene, e con questo vescovo s' univa a forza il nestro Michelangielo, me con fini diversi.

Ecco le parele del giù citato storice:

« Oltre ella molte prudenze che usava nel mestier dell'arme Giergio a Doria d'incalzare il suo nemico, raminava nondimeno continuemente, so » cen più facilità potesse per alcan altro modo venire alla fine dell'intcoto » suo di pacificare la Corsica. Il quale depe melti discorsi e molti rivolgimenti » nella mente sna, finalmente dette di piglio e nu ottimo e da lodar partito ; a il qual fu, ch' essendo Girolamo Leone d' Ancona, vescovo di Sagena (sic-» come altrove ho detto) snifreganeo di Mariane nelle Bastia consultò con » esso lui , ch' cgli volcsse contentarsi in servizio della Signoria e Repubblice » di Genova, e delle Corsica ancora (dov'egli partecipava del bene e del male) » d'aiutare ad ultimare un tanto importante negozio ; cioè ch'egli dimostrando » d'andere a visitare la sua diocesi s' abboccasse con Alfoneo , e che con destri » modi (come che da sè venissero i cencetti) l'esortasse e consigliesse per sua » utilità a partirsi dell'isola, mostrandogli i grau pericoli in ch'egli si trovava » e viveya. Accettà volontieri l'impresa il buon vescovo, si per essere euo » perticolare officio il procurare e conservere le pace, sia per giovare e far a servizio a quella Repubblice, cemo ancora per il proprio interesse, per-» ciocchè essendosi tutta la guerra dell'isola ridotta nel sno vescovade, non » poteva provvedere alle cose necessarie pertinenti el culto divino in ch' egli » molto s'affaticava ; oltro che non poteva riscnoter le sne cotrate. E per tanto n marciò alla volta di Vico di la da' monti, laddove Alfonso ell' ora si trovave » del mese di febbrajo del millo cinquecento sessantanove ; e in compegnia o del predetto vescovo v'andò frate Antonio da San Fiorenzo ancora ; nomo » letterate ed eccellente predicatore, e versmente atto ne' maneggi d' impor-» tanza ; il quale anche v' andò a richiesta di Giorgio Doria ; co' quali volle n andare ancora Michel' agnol' Ombrone; il quale nella Bastia (come ho già » detto) si ritrovava; immaginandosi che per esser stato maestro per il pas-» sato d'Alfonso e d'Antonfrancesco sno fratello, ch'egli ponendo in oblio » di quanto fatto avesse e fuggirsene con Vannina sua madre, l'accarezzasse. o Avvegna che elcuni vogliono dire ch' egli v' andava (sotto colore di visitarlo) » per ferlo merir di tossico; il quale caldemente dal predetto vescovo fu » amonito a non endarvi, e ch' egli mntasse volere ; avvisandolo che si mctn teva a grandissimo pericolo. Ma colui ostinato, e strascinato dal suo fatale » destino, scordato di quel detto del Ferrerese poeta; miser, chi mal oprando » si confida, ec., vi volle a tutti modi andare. Partiti per tanto e marciando, » meotre furono a Torre di porto, fu unovamente avviseto Michel' agnolo a » tornarsene in dietro; ma non fu a tempo, che Cacciaguerre di Niolo aven-» done notizia, se gli mise al passo con due altri e l'ucciscro; al quale mi-» rando nelle searsella vi trovarono di più sorti tossico; per la qual cosa tutti » gli eltri andarono a gran rischio eocora delle vita, immaginandosi quei

» Corsi ch' eglino vi fossere endati per fare quelche tradimento con quel tos-

a sico; si per Alfonso, come ancora a qualch'un altri Còrsi; e con empite a e mala disposizione andarono alla sua volta; i quali avendone notizia si ri-» dussero io que casa alquanto in fortezza per cessare la prima furia, e stando » frate Autonio a mirare se di coloro avesse cognizion d'alcono, vide e conobbe a Leonardo da Corte, e chiamzodolo a voce, gli disse che non andassero a a furore; e che volessero ascoltare a qual fine in quel luogo eglino erapo vea nuti. E così quietati finalmente vennero a parlamento insieme con Alfonso; » al quale dissero ch' erano andati per visitare quella diocesi; essendone il a vescovo stato tanto tempo assente ; e dopo l'avergli dato ragguaglio appieno a del suo viaggio, come dell' andata di Michel' agnolo ancora non mancarono a con destro modo dirgli, come non poco si maravigliavano ch' egli così poco a cara la sua vita con la reputazione avesse; perciocchè già vedeva che ogni » gioroo se gli givano poco a poco scemando le forze, dove al nemico ell'op-» posito accrescevano, e da quello con tanta gagliarda persecuzione perseguia tato, acquistando di poco io poco gli paesi, e' Corsi che lo seguitavaco a eraoo già stanchi, e la maggior parte de' popoli raffreddati per la morte di a Sampiero sno padre, siccome già ogni giorno si vedevano gire a schiere alla a Bastia a ginrar fede ai Genovesi ; e che infallibilmente (oon avendo alcuna a fortezza ove potersi ridorre) bisognava che fra poco apazio di tempo egli » restasse morto o prigione, e con poca soa lode, se già non voleva andere » pe' boschi ramingo. »

(Vedi FILIPPINI, La Historia di Corsica ec. Turnon, sono 1594.)

# IL MARCHESE DI BEDMAR

VENEZIA E GLI SPAGNUOLI NEL 1618.

35



# QUESTO DRAMMA '

USCITO FRA LE SOLLECITUDINI DELLA VITA
E LE ASCOSE BATTAGLIE DEL CUORE.
MESTA TESTIMONIANZA

DEL MIO PENSIERO IMMISERITO
INTITOLO

ALLA PIETOSA ED INDULGENTE MEMORIA

SPERANDO DALL'ITALIA MITEZZA DI GIUDIZIO

PER UN LAVORO

CH'IO STESSO PONGO ALL'OMBRA
D'UNA RECENTE SEPOLTURA.



#### PERSONAGGI.

DON ALFONSO DELLA QUEVA, MARCHESE DI BEDMAR,

ambasciatore di Spagna. JACQUES PIERRE, capitano di galera al soldo della Repubblica, corsaro normanno. ANTONIO JAFFIER, capitano di terra al soldo della Repubblica, provenzale. NICOLA RENAULT D'ARNOULT, gentiluomo francese. JACOPO VALIER, nobile veneto. EUFROSINA, greca. MARIA VALIER, sorella di Jacopo. DON JOSÉ, segretario dell' ambasciatore. DIMITRI, servo d' Eufrosina. ANASTASIA, fantesca d' Eufrosina. ANGIOLETTA, cameriera di Maria. REVELLIDO, ingegnere, VILLAMEZZANA, petardiere. congiurati. IL LUGGOTENENTE DEL CONTE DI NASSAU. NICOLA VALERIO, avogadore del Consiglio de' Dieci. BARTOLOMEO COMINO, segretario del Consiglio de' Dieci. NANE, gondoliere di casa Valier. PRIMO INQUISITORE DI STATO.

Fanti del Consiglio de' Dieci, Congiurati, Famigliari dell'ambasciatore di Spagna, Messi degl' Inquisitori, Popolo di Venezia.

SECONDO INQUISITORE DI STATO. TERZO INQUISITORE DI STATO. UN SEGRETARIO DUCALE. IL MESSER GRANDE.

# IL MARCHESE DI BEDMAR.

### ATTO PRIMO.

Sala in casa di Ederosina, ove anglisson redonursi i congiuntal. Le finestre chiuse, come fosse notte. Tavola en mezzo, salla quale sono lumi accesti, alcuni bossoli pei dadi, catra da giucco, fisseshi di malvagigi-lori. Vi ha un useica edestra, dal quale contrano quell'i che shitano la casa, uno a sinistra che mena a camere interen, ed un altreso segreto in foado, nascosto dalla taspezzaria delle paretti, che metta alla porta d'acqua della casa,

#### SCENA I

NICOLA RENAULT D'ARNOULT, il capitano JACQUES PIERRE e l'ingegnere REVELLIDO, seduti intorno alla tavola.

Jacques Pierre. (Getta con forza il bossolo de' dadi in mezzo alla sala e si leva.) Alla malora i dadi e chi gli ha inventati!

Renault. Vorresti sempre guadagnare, capitano?

Revellido. (Levandosi ridendo.) Date giù la stizza, ed accertatevi che, se ho guadagnato, non l'ho fatto a posta.

Jacques Pierre. (Dando un pugno sulla tavola.) Per la dannazione dell'anima mia t Con voi, signor ingegnere, non voglio più negozi di dadi. La sapete troppo lunga colle vostre matematiche, e finite sempre col farmi perdere in terra que' pochi ducati che mi busco sul mare.

Renault. La è cosa naturale che in terra tu abbi a tro-

varti all' asciutto.

Jacques Pierre. Gelia pure Renault. (Versando da bere.) Ah I mandiamone giù un altro bicchiere, e così il fiaschetto somiglierà al borsello. (Beve.) Che diavolo di malvagia si dà a bere qui oggi? Questo è uno scellerato aceto ch' io non darei nemmanco a' miei galeotti.

Revellido. Gli è il giuoco che v' ha guasto il palato.

Renautt. Lasciamo da banda le baie, e parliamo de'fatti nostri.

Jacques Pierre. Parlate fin che volete, ma che la si finisca; perchè parole ne abbiam fatto più del bisogno.

Ravellido. Dove s' è fitta Eufrosina?

Renault. Sarà giù alla scaletta ad aspettar la gondola.

Jacques Pierre. Quel cani di petardieri ci fanno attendere più del solito oggi. Maledetti! (Mescendosi un bicchiere.) E a dire che stan sempre in mezzo al fuoco quelle lumachel (Beve.)

Renault. Séguita pure a here, ma rispondimi. — Tu dici dunque che questo Antonio Jaffier, tuo amico, è uomo da potersene fidare?

Jacques Pierre. (Infastidito.) Ma sì; quante volte te l'ho a dire? me ne fo io mallevadore; è uomo da fatti. E, quando lo dico io, deve bastare.

Revellido. E che dite voi del vostro mare, il quale ci manca di fede e si mette dalla banda della Serenissima, rompendo i brigantini del duca d'Ossuna che avevano ad alutare la nostra impresa? Ni pare che le cose nostre vogliano andar tutte a soquadro.

Jacques Pierre. (Guardandolo con ischerno.) Ah! ah! vorreste voi che il mare non desse mai segno di vita, e se ne stesse sempre cheto come l'olio per far servigio a noi? Sarebbe come dire che un cavallo non abbia mai ad impennarsi. Tocca all'esperto cavaliere a reggerlo e mostraro, appunto nel pericolo, la sua valentia. Domandate a' miei marinai come governo io quando siamo in burrasca...Altro che marel Cuore e testa ci vuole.... E poi, da corsaro dabbene, a dirvela, i capitani del duca d'Ossuna io non li vorrei ne anche per mozzi.

Renault. (Ridendo.) Di stalla o di nave?

Jacques Pierre. Come vuoi. .

Reveltido. Ma non vi pare per giunta che la nostra praica, acciocchè Crema venga in mano di Spagna, se ne vada per le lunghe ? Se i Veneziani la scoprono, ho gran paura che anche per le faccende di qua la matassa s' imbroglierà in modo da non poterla più ravviare.

Renault. Vi prometto io che saranno i Veneziani quelli che non ne troverapno mai il bandolo. Io ho preveduto tutte le disgrazie possibili, ed a tutte bo già preparato il riparo da un pezzo. Quando gli uomini si mettono in negozj come il nostro, bisogna che pensino al rimedio prima che avvenga il male.

Jacques Pierre. (A Revellido.) Per dirvela giusta, a me fan più paura le vostre dubbiezze che le tempeste dell'Adriatico e la faccenda di Crema. Badate, ingegnere, a tenerci que che avete promesso: dateel a pianta dell'arsenale che vol'dovete conocere palmo a palmo, e lastatate a noi la briga del resto. Sapete che le imprese arrischiate non sono nuove per me, Jacques Pierre, corsaro è, se voltet, anche pirata di Normandia, che ora fa penitenza de' suoi peccati grattamdosi la pancia in mezzo a queste prudentissime lagune.

Revellido. Voi non avrete mai motivo di dubitare della mia fede, ma temo le acque morte io.

Renault. Fra il timore e la prudenza corre un gran divario. Jacques Pierre. (Bevendo.) Intanto io bevo al prossimo

Jacques Pierre. (Bevendo.) Intento io bevo al prossimo sovvertimento di questa repubblica incancherita, che coll'ultima spinta aspetta da noi la sepoltura.

Renault. La è quasi cadavere, e col suo puzzo uccide i sani. Perciò bisogna purgare queste lagune col foco, sicchè il mondo in quel che ora facciamo non deve veder misfatto, ma giusto castigo. Qui molti, maturati dalla consuetudine d'una cupa servitù, ancorchè nol mostrino, ci aspettano; patiscono e non si attentano; che nemmaneo l'aria sappta i loro liberi desiderii; tacendo c'invocano.... e per Dio! non avranno ad aspettar lungamente.

Jacques Pierre. (Ridendo.) Ed io intanto, capitano al soldo della Serenissima, resterò senza le mie provvisioni.

Revellido. Oh! troverete modo di rifarvi, voi non siete uomo da imbarcarvi in tali negozi senza biscotto.

nomo da imparcarvi in tali negozi senza discotto.

Renault. (Tendendo l'orecchio.) Taci, chè mi è parso udire il segno. (Odesi batter di mano.)

Revellido, (Ascoltando,) Infatto, hanno battuto.-

Renault. Lesti, copriamoci. (I tre si mettone al volto una maschera di veltuto nero.) Ors, lasciatemi chiuder quesi'uscio. (Chiude l'uscio a destra.) Di qua non entra più nessuno; ecco fatto. (Avvicinatosi all'uscio della tappezzeria batte te mani e dice sommesso:) Carte, dadi e...

Una voce di dentro. E malvagia.

Renault. (Aprendo l'uscio segreto.) Sta bene.

#### SCENA II.

DIMITRI, vestito alla areca, conduce seco ANTONIO JAF-FIER, il quale ha gli occhi bendati ed è avvolto in un lungo mantello, e detti.

Jaffier. Dove sono?

Jacques Pierre. Ah! gli è qui finalmente. (Guardandolo.) Sei vestito in modo che ne anche il corno del doge ti riconoscerebbe.

Renault. (Solenne.) Il tuo nome? Jaffier. Antonio Jaffler, gentiluomo provenzale, capitano

al soldo della repubblica di Venezia. Jacques Pierre. lo mi rendo mallevadore di Antonio

Jaffler, come del più caro e fidato amico che m' abbia. Renault. Hai tu pensato bene alla grandezza della impresa, nella quale ti metti, e ai pericoli che la minacciano?

Jaffier: Ho considerato ogni cosa, poiche Jacques Pierre mi disse il bisogno.

Renault. Sai tu qual mano possente ci aiuti e per conto di chi operiamo ?

Jaffier: No.

Renault. Ti obblighi con sacramento a non cercar di sapere nulla di più di quel ch' jo crederò necessario?

Jaffier: Mi obbligo e prometto.

Jacques Pierre, Senza andar tanto per le lunghe, io, Jacques Pierre, indegno corsaro di Normandia, fo sicurta per l'amico mio colla mia persona e co' miei averi,... cioè con quel che dovrei avere e che non ho più.... Gli dissi tutto ciò che doveva sapere, ed entra cecamente nei nostri disegni. (Ridendo.) Vedete che ha gli occhi bendati.

Revellido, Jacques Pierre trova sempre argomento a ridere.

Jacques Pierre. E si che sul mare ho fatto pianger tanti. (Odesi picchiare di bel nuovo. Renault dà una maschera a Jaffier, e gli toglie la benda: indi va all'uscio segreto, come nella scena prima, e fa il solito segnale.)

Renault, Carte, dadi e ....

Una voce. (Di dentro.) E malvagia.

### SCENA III.

Preceduti da DIMITRI, entrano VILLAMEZZANA ed altri due CONGIURATI, che non parlano. Entrati a mala pena, si coprono con le maschere, e detti.

Revellido. Venite dall' arsenale?

Villamezzana. Si, e il numero dei petardi è quasi compiuto.

Renault. Avete dunque lavorato giorno e notte.

Villamezzana. Si, e con la polvere pagata dalla Repubblica.

Jaffier. (Da se.) Ma che casa è mai questa? Io vidi altre volte questa sala!

Renault. Sedete, compagni. (I congiurati si pongono attorno la tavola.) Vi do la buona novella che abbiamo tirato dalla nostra le truppe olandesi le quali sono aggli stipendi della Repubblica, e che stanno ora nel L'azzeretto. La notte deputata, mille di quei soldati entreranno in Venezia senz'armi, e saranno condotti da me in luogo ove ne troveranno. Cinquecento si recheranno alla piazza di San Marco mensiti da Jacques Pierre, trecento verranno meco all'arsenale, e gli altri duecento s'ingegeneranno d'impadronirsi di tutte le barche e sono a riva al ponte di Rialto. Nello stesso tempo manderemo per altri mille uomini, e procurereno che non si desti romore prima del loro giungere; ma, se fossimo forzati di scoprirci; Jacques Pierre farà testa in piazza di San Marco, ed io cerchero di pigliari 'I arsenale al modo stabilito.

Villamezzana, Chi darà il segno perche vengano oltre i

brigantini del duca d'Ossuña?

Renault. Padroni noi dell'arsenale, tireremo per ciò due colpi di cannone. I brigantini entreranno in Venezia e ne caveremo buon numero di Spagnuoli che ci ajuteranno a menar le mani.

Jacques Pierre. Io penserò al palazzo ducale, e vi prometto che non lascerò nè picca, nè labarda in quelle sale.... e ce ne son di molte là che han su la polvere da un pezzo.

Revellido. Avete pensato alla zecca?

Renault. É già provveduto. Bribe con cento uomini in-

vestirà la zecca, e Brinville con altri cento s' impadronirà delle procuratie.

Villamezzana. Badate a pigliare il campanile di San Marco, perchè se i Veneziani sentissero la campana a martello, guai a noi l

Renault. Sarà preso e ben guardato.

Jaffier. E donde cáveremo noi le artiglierie per difendere i capi delle vie che mettono a San Marco? Jacques Pierre. (A Jaffier.) Gli era ora poi che s' udisse

Jacques Pierre. (A Jaffier.) Gli era ora poi che s' udisse la tua voce. lo torrò le artiglierie dalla fusta del consiglio de Dieci che sta davanti al palazzo ducale.

Renault. S'intende che bisognerà senz' alcuna misericor-

dia uccidere tutti quelli che vorranno difendersi. Padroni dell' arsenale, noi metteremo le artiglierie alla dogana di mare, al fondaco dei Tedeschi, sul ponte di Rialto, e ciò per poter combattere la città, ove trovassimo ostinata difesa.

Jacques Pierré. Io poi, in mezzo a tante diavolerie, farò proprio un' opera di carità col dare un po' di aria a quei prigionieri che imputridiscono nel pozzi, e anzl raccomanderò loro i senatori e l'eccelso consiglio dei Dieci; perchè in quel rimescolamento non abbiano a passarla liscia.

Renault. Gridando libertă per ogni dove, sară permesso il saceheggio, ma non sugli averi de forestieri, nè si uccideranno altri che quelli che vorranno offenderci. (Voltandosi a Jeffer.) Ora tu sai ogni cosa. Obbedisci al capitano, e riuscendo nell'impresa, la tua fortuna è fatta.

Jaffier. Non dubitate.

Jacques Pierre. (Versandogli a bere.) To, questo ti caccerà le melanconie dal capo, povero innamorato!

- Jaffier. Non mi straziare.

Jacques Pierre. (Bevendo.) Viva la morte l E alla prosperità del duca d'Ossuna, che per far credere ai Veneziani di essere in collera meco perchè lasciai il suo servigio, si tiene imprigionata quella benedetta donna di mia moglie.

Revellido. A questo modo ne uscirà un effetto contrario, e i Veneziani diranno che vi vuol bene ed è con voi di balla, se vi lascia svolazzar qui senza moglie.

Renault. Zitti, che viene qualcheduno.

Jacques Pierre. Eufrosina!

### SCENA IV.

Entra EUFROSINA dall'uscio a destra, vestita alla greca con elegante ricchezza. Ha un berrettino rossa a spicchi d'oro in cupo. I capegli spartiti sul fronte le scendono in trecce tungo il collo e le spatle. Ha un corsetto di rass sparato sul seno, e una giubba di veltuta azzurro che le scende sino a mezzo la persona. I suoi modi sono liberamente gentiti, misti ad una melanconica dignità che quasi contrasta colla sua condizione. Tutti i congiurati le vanno incontro.

Eufrosina. Miei buoni amici e compagni, avete voi finito di ragionare di cose gravi?

Jaffer. (Da se, con dolorosa meraviglia.) (La cortigiana Eufrosina!)

Jacques Pierre. Si, Eufrosina, ed ora avendò gran bisogno di veder cose belle, vi si andava chiamando.

Eufrosina. (Sorridendo.) Capitano, sebbene uomo di mare, voi non iscordate la gentilezza francese.

Revellido. Duca d'Ossuna, mandagli un po' qui la moglie, e vedremo come il nostro capitano si cavera d'impaccio.

Renault. Eufrosina, voi siele donna valente, ed io come gentiluomo e francese vi bacio la mano. (Baciandole la mano.) Voi, nata nobile e ricca, e maggiore delle vostre sventure, vi mettete ad un' impresa, la quale metterebbe paura nell' animo più fermo, ed avete coraggio, per vendicar l'onor vostro, di far ciò che il mondo chiama con nome vituperoso, lo vi ammiro perchè v' intendo, e mi dichiaro vostro cavaliere.

Eufrosina. (Stringendogli la mano.) E io, cavaliere, vi tengo come il mio più flato amico. (Sospirando.) Il mondo mi dispregla perchè non può ancora giudicarmi. (Atzando gli occhi al cielo.) Ma finirà col mutare opinione sul fatto mio.

Jaffier. (Ah se mi raffigura!)

Jacques Pierre. Bisogna proprio dire che le malie delle donne greche non sieno poi una favola; cominciava a dubitarne quando costeggiava la Morea; ma ora ne ho una prova invincibile, se siete giunta a domesticare questo Catone di Renault. (Voltandosi a Jaffier.) Che ne dici tu, Antonio, della nostra bella albergatrice? Eufrosina; (Guardandolo curiosamente.) Il nostro nuovo

Eufrosina: (Guardandolo curiosamente.) Il nostro nuovo compagno forse?

Renault. Per l'appunto,

Eufrosina. (Andandogli vicino.) Ora che siete de' nostri, io debbo vedervi in viso; se Renault permette, potreste scoprirvi.

Jaffier. (Confuso.) Signora ....

Eufrosina. (Maravigliata.) Qual voce? (Togliendogli la maschera dal viso con impelo esclama.) Antonio Jaffler!

Renault. (Inquieto.) Che? vi conoscete dunque. Jacques Pierre, come va questa faccenda? (Tutti i congiurati danno segno di meraviglia.)

Jacques Pierre, E che male ci trovi?

Jaffier. (Balbettando.) In altri tempi ci siamo veduti. Eufrosina. (Freddamente.) E troppo conosciuti.

Renault. E tu, capitano, mi assicuravi che ....

'Jacques Pierre. (Interrompendolo.) Oh! per la vita dell'anima mia, mi parete un branco di fanciulli. Ti assicurava
e ti assicuro che Jaffier è il caso nostro; che, giovane e bello
della persona, può conoscere benissimo la nostra Eufrosina,
bella e gentile, come tutti avete dianzi cantato in cor.... Del
rosto, si conoscano o no, io sono mallevadore per Jaffier... e
poi se si conoscano, tanto meglio, saranno d'accordo senza
fatica.

- Remault. La può stare a questo modo. (Da sè.) (Bisonera tener d'occhio questo Jaffler.) (Voltandosi ai conginerati.) Signori, per oggi ne sapete abbastanza. Domani ci uniremo di byon mattino; ma badate di non venire tutti insieme, per non dar cagione a sospetti. Se avvertà cosa la quale importasse sapeste, ne sarete debitamente avvisati. Addio, compagni; prudenza e coraggio. Uscirete ad uno ad uno. (I congiurati escono dall' uscio segreto.)

Jaffier. (Per uscire.) le pure posso andarmene.

Eufrosina. (Afferrandolo pel braccio.) No, Antonio, tu

resterai, perchè debbo parlarti.

Jucques Pierre. (Ridendo e pigliando sotto il braccio Renault.) Ilai inteso ? La congiura va a finire fra costoro due, e noi, mio bel Renault, possiamo battereela. (Voltandosi a Juffer e ridendo.) Antonio, a peccato vecchio penitenza nuova, dice il proverbio, ma qui la sará forse vecchia. Jaffier. Voi potete udire ogni cosa.

Jacques Pierre. (Uscendo.) Eufrosina non vuol testimonj; resta, Antonio.

Renault. (Serio). Antonio, voi ora sapete un grandissimegreto. Badate a custodirlo gelosamente, e ricordatevi che ad ogni vostra parola spensierata che potesse lasciarlo trapelare, risponderebbe una pugnalata. Se voi avete le nostre vite in mano, noi abbiamo la vostra.... Imparate da Eufrosina, e voi, signora, ditegli il resto. (Esce con Revellido.)

#### SCENA V.

EUFROSINA e ANTONIO JAFFIER, che rimane per alcuni momenti immobile guardando Eufrosina: questa si copre il viso con le mani.

Jaffier. (Battendosi la fronte.) La cortigiana! E Jacques. Pierre non mi disse nulla.

Eufrosina. (Fieramente.) Antonio, se io volessi trovare un nome vergognoso per appellarti, non avrei altro che a frugare negli anni della tua vita passata. La cortigiana!... Era questa la parola che tu avevi a dirmi dopo si gran tempo che non ci siamo veduti?

Jaffier. Ma come poteva io prevedere che in casa d' Eufrosina!...

Eufrosina. (Sprezzante interrompendolo.) E che cosa vuoi

preveder tu? Non sei ora nelle mie mani? Tu, capitano al soldo della Serenissima, e cospiratore in casa della cortigiana greca, di quella donna che hai amato e vilmente dispregiato:

Jaffier. Di' più giusto, che tu sei nelle nostre....Ma qual mai sventura è la mia ch' io non possa far cosa alcuna senza che questa donna mi venga fra' piedi!

Eufrosina. (Pigliandolo per la mano.) Senti, Jaffier. 10 non voglio dissotterrare il passtao, e tu devi conoscermi appieno. Mi hai anato... ed io, quando amo, mi svelo interamente. Sai che il sangue che scorre nelle mie vene è nobile, nobile come lo sdegno che mi agita. Sai che la mia condizione, per la quale un' altra donna vergognerebbe, è per me argomento d'orgoglio, e che sui miei affetti e sino sul mio onore non v'ha rispetto umano che possa... (Fieramente.) Io sola ne sono l'arbitra, e vedi, per vendigarmi, che cosan l'ho fatto.

Jather. So ogni cosa: t'amai, ma alla fine non poteva

farti mia moglie. Tu....

Eufrosina. Moglie?... E non ti diedi io un amore senza confine? E per amar te venni a chiederti io della tua vita passata? (Mutando accento.) Ascoltami, Antonio; giacchè il caso ci unisce di bel nuovo, ora si vuol far senno. Che speri tu dei tuoi nuovi amori, e perchè ti metti a parte della nostra congiura?

Jaffier, (Guardandola dubbioso.) Greca, sono io ora che

devo interrogare.

Eufrosina. Oh! opererò io in guisa che tu abbia a rispondermi. Sai di qual ferita m' hai trafitto il cuore.... e io non perdono. Jaffier. (Sospirando.) Non ti dar briga a persuadermene:

troppo lo so.

Eufrosina. (Guardandolo perplesso.) Ma tuttavia.... e vergogno a confessarlo..., se tu tornassi per me quell' Antonio d'altri tempi, il mio amore....

Jaffier. (Infastidito.) Lasciamo in pace i morti. Io non voglio fingere teco, e tu non hai bisogno alcuno del mio amo-

re: ne trovi in si gran copia che ....

. Eufrosina. (Sdeanosa interrompendolo.) Anima meschina! non sai tu qual differenza v' ha tra l' amore ch' io ti domandaya e quello di cui tu vigliaccamente mi parli? Ma non vedi tu, che colei, la quale fu un tempo la vergine greca, rispettata nel suo paese, e che credette alle promesse d'un patrizio veneto, ora che s'è fatta la facile Eufrosina, si sente crescere immensamente la vigoria dell'animo? Io, sedotta dal provveditore Valier nella mia isola materna, son qui cortigiana per compiere la mia vendetta, come mi dissero fosse pazzo Bruto in Roma. Io, col procacciare la rovina di questa abborrita città, compio il più sacro de' miei doveri. Mio padre moriva di coltello, moriva sgozzato dal coltello d'un Valier, che voleva soffocare nel suo sangue i suoi lamenti pel disonore, onde avea ricoperto la figliuola. Mio padre voleva che quello scellerato mi sposasse almeno, e Valier lo trucidava. (Afferrandolo pel braccio esaltata.) Sai tu perchè son qui cortigiana? (Pausa.) Perchè il tribunale me lo consigliò.

Jaffier, (Maravigliato.) Il tribunale?

Eufrosina. (Amaramente sorridendo.) Si, il tribunale. Quando narrai davanti ai giudici la nequizia del Valier, mi risposero che quella bellezza... ed era bella io... la quale mi aveva perduta nella mia isola, poteva salvarmi in Venezia... Intendi, Antonio, come vendicarono mio padre? Schernendo la figlia e consigliandola a... (Coprendosi il volto) a diventare... (Interrompendosi con ferezza.) Ora, davanti a quella che tu chiami la cortigiana Eufrosina, che cosa diventa il bandito Jaffler?

Jaffier. Non m' insultare. Noi ci siamo amati, e il nostro amore durò come tutte le belle cose del mondo. Ohl amica mia, le rose si mutano anch' esse ol mutarsi delle primavere.... D'altra parte avrei guasto di per me i mici disegni, se mi fossi mostrato unito teco. Sai che io sono agli stipendi della Repubblica. e che il Valier....

Eufrosina. (Ironica.) E infatto l'ami molto tu questa tua Repubblica, bandito Jaffier. Povera testa stoltamente ambiziosa l Qual costrutto speri tu di cavare mettendoti nella nostra impresa?

Jaffier. Non è bisogno che tu lo sappia.

Eufrosina. Il mio amore ti venne a fastidio, sicchè ne cercasti un altro. L' hai tu trovato?

Jaffier. Tu non hai a entrare nelle faccende del mio cuore. Fidati del mio braccio, e tieni ora Antonio Jaffier come l'amico di Jacques Pierre, di Renault, come uno dei liberatori di Venezia.

Eufrosima. (Con isprezzo.) Come uno de' comprati avventurieri che corrono alla cieca dove sperano di far bottino e di avanzarsi in fortuna. Per questo ti tengo io. Ma Eufrosina congiura per più alta cagione. Io ti conosco, Jaffler, e non me la darai ad intender mai.

Jaffier. Orsù, tu puoi tenermi per quel meglio che ti aggrada, ma non t' impacciare ne' miei amori. Pensa che il nostro debb' essere sepolto.

Eufrosina. (Con rabbia repressa.) Ma lo sotterrerò i tuoi amori viventi, doppio traditorel Credit uch' los ia cortigan per nulla? Credi tu ch' lo no conosca la sorella dell' assassino dell' onor mio? dell' uccisore di mio padre? Maria Valier I... Questo nome lo porto scritto nel cuore col sangue. (Levando le mani al cielo con furiosa compiacenza.) Dio delle vendette! lo ti ringrazio! Tutti e due! tutti e due!

Jaffier. (Spaurito.) Che dici, Eufrosina?

Eŭfrosina. Dico che la mia vendetta sarà compiuta. Jacopo e Maria Valier, finalmente vi tengo in pugno.... Ed io ho potuto amarti! Oh! questa è vergogna maggiore che l'esser chiamata cortigiana!

Jaffier. (Minaccioso.) Se tu proferirai il nome di Maria

Valier davanti a' miei compagni, io....

Eufrosina. Tu cadrai colpito da venti pugnalate, te lo prometto. (Schernendolo.) E forse questo che vuoi dirmi? Tu non puoi pensare sul sodo a distruggere Venezia, poichè vuoi sposare la sorella d'uno de suoi patrizj. Antonio Jaffier, tu m'hal 'aria di traditore.

Jaffier. (Raddolcito.) Pensa che m' hai amato. Eufrosina. Consigliami a scordarmelo.

### SCENA VI.

# DIMITRI, e detti.

Dimitri. Padrona, l'amico sta facendo le scale.

Eufrosina. Bene. (Voltandosi a Jaffier.) Ora puoi andartene dalla banda d'onde sei venuto... noi ci rivedremo in breve. Dimitri, accompagnalo fuori, e fa le cose con prudenza.

Jaffier. Eufrosina, pensa che....

Eŭfrosina. Io penso che siamo tutti e due nello stesso hallo; vedremo come l'andrà a finire. Addio, Antonio. (Antonio e Dimitri escono per l'uscio della tappezzeria. Dopo pochi istanti torna quest'ultimo conducendo un cavaltere spaguuolo vestito elegantemente; Dimitri esce.

# SCENA VII.

# BEDMAR, e delta.

Eufrosina. (Andandogli incontro con galanteria.) Che avete a comandarmi, eccellenza? Bedmar. Abbassate la voce, e lasciate da banda i titoli.

Io sono don Ramiro:
Eufrosina. (Pialiandolo per mano.) Come vi aggrada, ca-

Eufrosina. (Pigliandolo per mano.) Come vi aggrada, cavaliere. In che posso obbedirvi?

Bedmar. Il capitano Jacques Pierre volle mettere fra i nostri un Antonio Jaffier come uomo di fede provata, spedito di mano e d'animo risoluto: lo conoscete voi? Eufrosina. (Perplessa.) Veramente.... io....

Bedmar. (Guardandola fiso.) Che uomo è costui? Ditelo, perchè voi lo conoscete.

Eufrosina. Lasciatemi un po' di tempo a fare alcune mie

pratiche, e vel saprò dire.

Bedmar. Domani sarò in grado di dire a voi più di quel che vi domando.... voi siete greca, ed io.... mi chiamo don Ramiro. — Che vi pare dell' animo de' vostri compagni?

Eufrosina. A me paion tutti di fede incorrotta, e deliberati a servirvi. Pensate, don Ramiro, che molte vite stanno nelle vostre moni

Bedmar. Ma se fra costoro fosse già entrato il traditore?
Eufrosina. (Maravigliata.) Che dite voi?

Bedmar. Che s' avrebbe a fare, Eufrosina?

Eufrosina. (Freddamente.) Disfarcene prima che potesse venderci al consiglio de' Dieci.

Bedmar. Donna virilmente deliberata! Sta benc.

Eufrosina. Ma questa la sara una vostra supposizione, n' è vero, cavaliere?

Bedmar. Non so nulla io.

# SCENA VIII. DIMITRI, e detti.

Dimitri. (Tirandola a parte.) Posso dirvi una parola, padrona?

Bedmar. Parla pure ad alta voce, perchè io so ogni cosa.

Eufrosina. Che hai a dire?

Dimitri. Uno de' nostri ha veduto entrare Antonio in casa Valier.

Eufrosina. In casa Valier !

Bedmar. (Sorridendo.) Perchè così impensierita, Eufrosina?

Eufrosina. (Mordendosi le lubbra.) Io non pensava a nulla.... In casa di Jacopo Valier!

Bedmar. (Astutamente.) E di Maria Valier.

Eufrosina. Sospettereste di Antonio?

Bedmar. (Freddamente.) Perche va in casa Valier?...

no, Eufrosina. Antonio e Jacopo, senza saper l'uno dell'altro, sono tutti e due sotto la nostra bandiera.

Eufrosina. (Nella massima agitazione.) Marchese....

Bedmar. (Correggendola.) Cavaliere, volete dire.

Eufrosina. (Come sopra.) In nome di Dio, parlate; Ja-

copo Valier, l' uccisore di mio padre...?

Bedmar. (Freddo.) S' incarica egli stesso della vostra vendetta e, comprato dall' oro di chi sapete, congiura contro la propria patria. Che ve ne pare?

Eufrosina. (Cadendo sovra una seggiola.) Il mio sedut-

tore l

Dimitri. (Piano.) Padrona, voi congiurate con lui contro Venezia, e io congiurerò contro di lui solo... Acqua in boccat Bedmar. Questo Jacopo Valier è uno de' più tristi arnesi della città, e mi faceva proprio bisogno. Voi siete sicuramente tal donna da scordare il vostro odio privato per la buona riuscita della nostra impresa.

Eufrosina. (Riavendosi.) E se ci tradisse?

Bedmar. Non gliene daremo il tempo.... Coraggio, Eufrosina, la vostra vendetta è compiuta. (Esce accompagnato da Dimitri.)

Eufrosina. L'assassino di mio padre!... Ah giustizia d'Iddio!... (Pensando.) Ma ora egli pure è in mia mano. (Chiamando.) Anastasia! Anastasia!

# SCENA IX.

# ANASTASIA, e detta, indi DIMITRI.

Anastasia. Che mi comandate, signora?

Eufrosina. Le mie vesti per uscire.... Un zendado! un zendado!

Dimitri. Dove andate, padrona?

Eufrosina. A vedere il pallore sul volto di chi foce arrossire il mio... a far piangere alla mia volta qualcleduno... (Rinfiammandosi.) lo voglio prima lagrime che sangue; perchè lo pure piansi di puro amore, mentitamente corrisposto ne giorni della mia fanciulezza; e il Valier, il fratelto di Maria Valier, mi rispose col vituperare l'onorato nome de' miei maggiori mutandomi i promessi veli nuziali nelle gramaglie d'una orfanezza disonorata. Ora io vo a promettere a Maria Valier cosa più amara della morte, l'ignominia pel suo nome, e l'eredità de'miei casi.

### ATTO SECONDO.

Pelazzo Valier. Sala arredeta riccamonte. Le pareti sono coperte da teppezzorie a florami d'oro. Il ciclo della sala è a travi intagliati. Lungo le pareti pendono alcuni ritratti della famiglia Valier. Tavole e seggioloni intagliati e dorati. Due finestroni mettono al poggiuelo che dà sul canale. Unica destre e a sinistra.

### SCENA I.

MARIA VALIER, seduta ad uno de' finestroni. Ha una lettera in mano.

Maria. Minacce! da qual banda può venirmi questa letera misteriosa, scritta alla maniera di un oracolo?... Che qualcheduno volesse pigliarsi giuoco di me?... Ma Antonio steso da alcuni giorni mi par mutato. Si direbbe quasi che, quando lo guardo fiso, egli abbia paura ch' io gli legga un qualche segreto nell'anima. (Levandosi.) Angioletta! Angioletta!

# SCENA II.

## ANGIOLETTA, e detta.

Angioletta. (Dalla sinistra.) Chiama, padrona?

Maria. Che uomo ti pareva quello sconosciuto che t'ha

dato questa lettera mentre uscivi di San Salvatore?

Anjoletta. All'abito pareva un mendicante, ed aveva una donna del popolo seco, la quale mi disse che si raccomandava alla vostra carità e sarebbe venuta a baciarvi la mano. Era proprio all' Ave Maria, ed io usciva dalla benedizione tutta chiusa nel mio zendado, perchè degli sfacciati en ne son molti che girano di quell' ora. Se ho a dire la verità io non voleva pigliare il foglio, ma il mendicante mi disse che ci andava della vostra vita e di quella d' un uomo che voi amate.... ed io allora la presi questa lettera indiavolata.

Maria. (Pensosa.) Quella donna del popolo ha detto sarebbe venuta da me... forse interrogandola... ma io pure du-

bito, io pure sento un insolito spavento..., e di che dubito io ? Ah si! dell' uomo che tolsi ad amare, e pel quale patirei ogni miseria.

Angioletta. (Guardando il cielo.) Qui si fa notte; vo a prendere i lumi. (Esce a sinistra.)

### SCENA III.

JACOPO VALIER entra con la faccia rannuvolata. quardandosi attorno sospettoso, e detta.

Maria Valier. (Al vederlo, nasconde prestamente la lettera e ali va incontro.) Tu esci, Jacopo?

Jacopò. Sì, esco, e bada che intanto ch' io sarò fuori, non voglio che tu vegga nessuno..., intendi?... nessuno.

Maria. Che vuoi tu dire? .

Jacopo. Voglio dire che tu non mi faccia spender parole vanamente. Maria Valier non è cosa fatta per gli avventurieri: te l'ho già detto di smettere ogni pensiero di nozze coll' Jaffier.

Maria, (Supplicandolo.) Fratello, tu mi tieni luogo di padre, ed io so obbedirti in tutto... ma, perdona, in questo dovrò pure disobbedirti.

Jacopo. (Minaccioso.) Maria, sai come mi levo d'attorno quelli che mi danno molestia. - Ti prometto io che non mi disobbedirai.

Maria. (Con amarezza.) Oh! so troppo la riputazione che hai in Venezia. (Lentamente.) Ma io non ti temo, perche amo, e immensamente,

Jacopo. Ed è perciò che devi immensamente temermi.

Maria. La mia povera madre, che ora ci guarda dal cielo, m' insegnò ad amarti; nostro padre....

Jacopo. (Torbido.) Lascia in pace gli estinti. Maria. Son morti di crepacuore per i tuoi portamenti!...

Jacopo. (Minaccioso.) Maria, trema!

Maria, (Con forza.) Trema tu ora perche hai paura di te stesso. Credi che non mi sia accorta che da qualche giorno tu hai perduta la tua sicurezza, e che la coscienza....

Jacopo. (Ironico.) La coscienza neh ?... Maria, tu farnetichi. Orsu, pensa alle tue faccende, e non t'impacciare nelle mie.

Maria. Bada alla tua vita, perchè hai molti nemici.... Ricorda la Greca del Zante.

Jacopo. Ho aggiustato i conti con suo padre. (Chiamando.)
Nane, gondola!

#### SCENA IV.

NANE, e detti.

Nane. Eccellenza!

Jacopo. Gondola!

Nane. (Andandogli presso.) Come comanda l'eccellenza sua, ma avrei a dirle....

Jacopo. (Duramente.) Nulla.

Nane. (Piano.) Quel tal capitano che ha quel lunghi mustacchi e quel capegli che gli nascondono il viso....

Jacopo. (Interrompendolo.) Che dicí?

Nane. È venuto in una góndola alla nostra porta, e vuol parlare con sua eccellenza.

Maria. (Da se.) Ed eccolo, co' suoi soliti segreti.

Jacopo. Ma se gli ho detto le mille volte che in casa mia non aveva ad arrischiarsi? (Voltandosi a Maria.) Maria, vattene nelle tue camere, e tu., Nane, digli che salga. (Nane esce.)

Maria. (Guardandolo fiso.) Mi mandi via, Jacopo ? Jacopo. Ho da parlar di negozi.

Maria. (Uscendo, e scuotendo il capo.) Pensaci tu-

#### SCENA V

JACOPO solo, indi JACQUES PIERRE.

Jacopo. Alla fin dei conti posso parlare con un capitano al nostro soldo, sebbene forastiero....

Jacques Pierre. (Entrando francamente.) Salute, gentiluomo; salute, senatore.

Jacopo. Buona sera, capitano; perchè non m'aspettare al solito luogo?

Jacques Pierre. Compare Jacopo, non è più tempo d'aspettare. Volete ve ne dica una... una? Udite la bella pensata che venne in mente al vostro eccelso consiglio dei Dieci. Jacopo. (Spaventato, lo tira vicino all'uscio destro.) Parlate piano, ed entriamo nel mio gabinetto. Jacques Pierre. Per la dannazione del mondo! voi siete

il padre della paura , senatore Valier. In quel che v'ho a dire non c'è nulla di male , e lo canterei sulla piazza di San Marco io.

Jacopo. Voi ve la intendete bene con quel consiglio, capitano.

Jacques Pierre. (Ridendo.) Sicuramente, perchè scopersi ad esso tutti i disegni che il duca d' Ossuna faceva sopra Venezia. Vedete che lo servo bene il consiglio io.

Jacopo. Ma chi volete ingannare voi, capitano?

Jacques Pierre. Lo saprete al debito tempo. Intanto il consiglio, acciocche io non mangi qui il pane a tradimento, sta deliberando di mandermi in Dalmazia con la mia galera per far guerra agli Uscocchi. Immaginate con che cuore un corsaro debba andar contro a quella brava gente che alla fin fine fa il mio antico mestiere.... Ah! io giuro per Ja vostra limacciosa repubblica, chie se non fossi Jacques Pierre, avrei voluto essere Giurizza I Uscocco.

Jacopo. (Punto.) Tra pirata ed Uscocco non c' è gran differenza!

Jacques Pierre. (Ridendo.) Ah.... ah l... v' è andata la senape al naso per quella parola che ho detto di Venezia, e volete pungermi, valente gentiluomo. Siamo d'accordo, tra pirata ed Uscocco, la va del pari, ma non così tra Jacopo di casa Valier, nobile senatore agli occulti stipendi di Spagna, e Jacques Pierre, corsaro formidabile in mare, e come tale appunto apertamente ai servigi di Venezia.... Dico ciò senza intendimento alcuno di offendervi.

Jacopo. Voi ora avete il sopravvento, e potete dir ciò che vi piace. (Mordendosi le labbra.) Sta bene.

Jacques Pierre. Ma! me le cavate proprio di bocca a

forza le parole! Alla fine anche voi siete della mia opinione, se vi mettete con noi.

Jacopo. (Pensoso.) Voi partirete dunque col capitan gene-

Jacopo. (Pensoso.) Voi partirete dunque col capitan generale Barbarigo?

 Jacques Pierre. Pare che si. Bisognerà perciò affrettare il negozio, giacchè senza di noi andreste tutti col capo rotto.
 Domani si radunerà il senato, e voi saprete già quel che avete a fare. Bisogna spedire i corrieri di Spagna, e...

Jacopo. Parlate sommesso! saprete ogni cosa.

Jacques Pierre. Siamo intesi. Stanotte avremo forse bisogno di voi.

Jacopo. Ma io non conosco ancora i vostri compagni.

Jacques Pierre. Nè occorre per niente che li conosciate. Voi per adesso avete a fare soltanto con me, ed io vi condurrò mascherate dove è necessario che ci siate... Vedrete delle maschere, gentiluomo, e nulla più, e qualche leggiadra signora per giunta. Per l'ora ed il luogo siamo già intesi. Addio, senatore. (Da sé). Costui tentenna. (Esce.)

Jacopo. Addio, capitano. (Passeggiando su e giù.) Ho paura d'essermi male impacciato, io, con questo negozio: ma il dado è tratto, e non sono più in tempo di tirarmi addietro. Molti de' nostri nobili sono occultamente nel medesimo ballo e giocherei il capo.... (Sorridendo amaramente.) Ma l' ho bello e giocato io il capo, dopo che mi sono giocato gli averi, e convien pure che volere o non volere lo dica a me stesso, la mia buona riputazione.... Quella maledetta andata alle Isole fu cagione di ogni mio malanno l... Oh Eufrosina ! Eufrosina l lo commisi gran fallo, perchè fui tristo a mezzo.... lo doveva mandarti a dormire in pace con tuo padre, e non ti permettere di venir qui a gridare contro di me e ad intorbidare le mie faccende. Dono quell'accusa tutte le cose mie andarono a rovescio. I Barbaro, i Cornaro, i Morosini e tanti altri che hanno fra noi voce in capitolo, mi fuggono come la peste, e pare abbiano vergogna di me. Le più cercate dignità della Repubblica non sono per Valier. (Guardando i ritratti.) Oh se costoro potessero parlare !... Ma, e quel che sto facendo adesso dove mi condurrà ?... Bajamonte Tiepolo, Marino Faliero, io cerco quello che voi pure volevate... quel che vorranno tutti coloro che avran bisogno di far fortuna, togliendo a poche famiglie consumate negli intrighi quei gradi che esse vogliono tenere per propria eredità.... E poi io posso ancora pensarci; il tratto alla bilancia non è dato, per Dio! Se la faccenda mi parra dubbiosa, posso ancora dare una buona accusa contro tutti costoro; perchè conosco troppo i nostri statuti. Dirò al consiglio dei Dieci che per impadronirmi di tutte le fila della trama andai avanti, e che volli servir la patria.... Ma ad ogni modo l' avermi l' ambasciadore di Spagna trascelto fra gli altri miei colleghi, basterebbe a farmi scrivere nel libro dei sospetti degli Inquisitori, e una volta scritto il mio nome.... finirei cancellandolo col mio sangue.... Basta, domani risolverò, (Chiamando,) Nane?

Nane. (Entrando.) Eccellenza!

Jacopo. Vieni meco nelle mie camere, e ajuterai a vestirmi.

Nane. Che abito vuol mettersi, Eccellenza?

Jacopo. Uno de' tuoi. (Uscendo a sinistra con Nane, che porta via i lumi.)

### SCENA VI.

EUFROSINA entra pianamente dall'uscio a destra, vestita come una donna del popolo, ed è avvolta nel zendado. Indi JACOPO VALIER.

Eufrosina. Avrebbe ad esser qui. Coraggio, Eufrosina, sei nel palazzo dello scellerato Valier, che forse sarà uscito... Coraggio 1... Oh1 non è bisogno me ne faccia io... basta non mi lasci soverchiare dall'ira. Ora vedrò questa Maria.... e suo fratello stanotte verrà in casa mia.... Oh tutti e due!

Jacopo. (Di dentro.) Non voglio lume. Nane, scendi la scaletta, e lesto alla gondola.

Eufrosina. (Fa alcuni passi incerti verso la finestra.)

Ohl la voce del traditore.

Jacopo. Qui tutto par quieto. (Andando verso la finestra.) Non si vedrebbe nè manco a bestemmiare i (Urtando Eufrosina.) Chi c' è qui i

Eufrosina. (Sommessa.) Jacopo Valier l non cercare di vedermi in viso.

Jacopo. (Ponendo mano ad un pugnale.) Chi mi chiama per nome? Chi sei?... (Gridando.) Lume!... Ah no, demoniol sarei veduto con quest' abito. (Afferrando Eufrosina.) Parla, traditore, che vieni a far qui ? (S' accorge delle vesti.) Una donna!

Eufrosina. (Uscendogli di mano.) Una donna che tu conosci, Jacopo Valier.

Jacopo. (Percotendosi la fronte.) Ma questa voce?... Ah, castigo d' Iddio! Che cerchi, svergognata, in casa mia di quest' ora? quali sono i tuoi disegni?

Eufrosina. (Con fiera compiacenza.) Ahi! mi hai riconosciuta dunque! Che cerco? vendetta! (Ironica.) Fà portare i lumi.

Jacopo. Non voglio vederti in volto, donna perduta, Va.

Eufrosina. Di' piuttosto che tremi ch' io ti veda. Jacopo Valier, provveditore alle Isole, senatore, tu mi chiedesti amore, tel diedi, e per mercede mi trucidasti il padre. Ora mi chiederai misericordia, ed io non te la farò.

Jacopo. (Minaccioso, levando il pugnale.) Pensa che la

tua vita è nelle mie mani.

Eufrosina. Non è questa la notte da versar sangue. (All' orecchio.) Aspetta quella dell' Ascensione.

Jacopo. (Cadendogli il pugnale.) Sono perduto!... Che sai tu, Greca?

Eufrosina, Tutto, Valier, Tu sarai meco a distruggere la tua patria. Ecco il principio della mia vendetta.

Jacopo. (Inorridito.) Teco?

Eufrosina. Indi.... ma la tua ora non è ancora battuta. Bada intanto a non ci tradire!

#### SCENA VII.

## MARIA. e detti.

Maria. (Entra con lume: al vedere Eufrosina dà indietro.) Che avvenne qui? qual romore ?... Una donna!... e un gondoliere ! ... (Raffigurando Jacopo.) Tu , Jacopo !

Eufrosina. (Fisandola curiosamente, esclama con accento

desolato.) Ah! è bella l è bella l

Jacopo. (Forzandosi di ridere.) La è una mascherata, una burla che andiamo a fare ad alcuni amici.... non è vero, bella giovane? (Ad Eufrosina.)

Eufrosina. Si, una burla tra Valier e ....

Jacopo. E voi....

Maria. (Sospettosa.) E tu conduci di soppiatto una donna in casa nostra, senza ch' io sappia chi ella sia?

Eufrosina, (Ridendo amaramente.) Oh! vel dirò io il mio nome, fanciulla. Non dubitate.

Jacopo. Se ti è cara la mia quiete, non far motto di questa baja: va. Maria.

Eufrosina. Fermatevi, signora; e voi, Jacopo Valier, uscite, perchè vi aspettano ed hanno bisogno di voi.

Maria. (Da sè sbalordita.) Chi è mai costei che parla sì imperiosamente a mio fratello?

Jacono, Lasciarvi sola con Maria?

Nane. (Entrando.) Eccellenza, vi aspettano gli amici. Eufrosina. Prudenza, Jacopo, noi ci rivedremo stanotte. Jacopo. Oh! tornero prima di stanotte.

Maria. Ma chi è questa donna, davanti alla quale tu tre-

mi come una foglia, Jacopo?

Jacopo. (Frenandosi a stento.) Uno spirito dell'abisso! Eufrosina. (Piano a Maria.) Vi preme ch' io me ne vada perchè aspettate Antonio, n' è vero, fanciulla?

Maria. (Levando le mani.) Oh! la lettera! la lettera!...

Voi siete...?

Jacopo. Un demone che ha giurato la nostra rovina, e che ora è più potente di me l

Eufrosina, (Con solenne ferezza.) Eufrosina greca, che sta vendicando il suo onore, che ha veduto in viso la sua rivale, e che fa tremare alla sua volta Jacopo Valier. (A Maria, avviandosi per uscire.) Vi ho veduta finalmente, e vi prometto ic che ci vedremo ancora.

Jacopo. (Andandole dietro,) Fermatevi.

Eufrosina (Sull' uscio, con gesto imperioso l' arresta.) Jacopo Valier, uscirete dopo di me. (A Maria.) Fanciulla, nei vezzi del vostro volto io leggo la sentenza del vostro innamorato: essi voglion dire la sua morte.... Pensateci l (Esce.)

Maria. Morte !... Spiegami, Jacopo, questo mistero.

Jacopo, Non posso dirti nulla ora; sono aspettato, ma

tornerò in breve. (Esce rapidamente.)

Maria. Che sarà mai!... Quella greca in casa nostra... davanti alla quale Jacopo tremava come un fanciullo... Jacopo che non vidi mai impaurito l... Il nome di Jaffier butato li come uno scherno, come una minaccia... Dio I Dio! to smarrisco la ragione. Mio fratello travestito da gondoliere... Oh! qui c'è sotto qualcosa di spaventoso... E Antonio non si vede ancora... Antonio che certamente potrà chiarimi... Anciotetta! (Chiamando.)

### SCENA VIII.

ANGIOLETTA, e detta, indi JAFFIER.

Angioletta. Che mi comandate?

Maria. E non si vede ancora?

Angioletta. Può star poco a venire. (Odesi picchiar di muni.) Eccolo! io vo giù. (Esce.)

Jassier. (Entra avvolto nel mantello, Maria gli va incontro con ansietà.) Siamo sicuri, Maria?

Maria. Oh Antonio, se tu sapessi come io ti aspettava, e quante cose ho a chiederti!

Jaftier. Tuo fratello?

Maria. Gli è uscito, ma tornerà.

Jaffier. Oramai non mi mette più paura.

Maria. Io vorrei domandarti....

Jaffier. (Amoroso.) Domanda ciò che vuoi, ma non già se io t' amo, perchè sei per me la più diletta cosa della terra. (Guardandola affettuosamente.) Oh Maria! vorrei che questi fuggevoli istanti fossero eterni.

Maria. E se appunto io avessi a dubitare del tuo amore?

Jaffier. (Con forza.) Che dici, Maria? Dubiteresti della verità delle mie parole?

Maria. A dirti apertamente quel che mi passa pel cuore, dopo un certo garbuglio accaduto qui or fa pochi minuti, non so più in che cosa credere, nè in chi confidare.

Jaffier. Tuo fratello vede di malissimo occhio il nostro amore, e cercherà di tirarti in inganno.

Maria. Oh no, non è mio fratello, ma una donna! una donna! ch' io ho veduta.

Jaffier. (Atterrito.) Una donna! E chi è costei, e come l'hai veduta?

Maria. Come? qui, qui, ella venne a minacciar la tua vita.... ed era Eufrosina, intendi?

Jaffier. (Furente.) Sciagurata! le diede il cuore di venir sino in casa tua a turbarti!... Eufrosina, me la pagherai!

Maria. Chétati, Antonio, bisogna che tu sappia tutto. Io ti tengo come cosa mia, e ti ho si dentro nel cuore che credo scopriresti anche senza la mia parola quel che io volessi celarti.... Si, tu devi saper tutto.

Jaffier. (Stringendole la mano.) In nome del nostro amore, dimmi, che mi resta a sapere ? Non mi tener si perplesso. Parla a dirittura. Maria.

Maria. (Si trae dal seno la lettera.) Leggi, Antonio.

Jaffier. (Leguendo.) « Maria Yalier. — Non y allidate alla primavera, perchè le tempeste sono d'ogni stagione. Voi alla tazza dell'amore bevete ora l'ebbrezza, ma in fondo vi troverete il veleno. V'ha una donna che fra suoi adornamenti porta un pugnale, il quale potrebbe ferrivi nell'uomo che le toglieste. Quest' uomo che voi amate v' inganna, come le lagune della vostra Venezia ingannano l' inesperto navigante. A chi vi scrive costa tanto lo scrivere quanto l' uccidere. »

Maria. Che dici?

Jaffier. (Confuso.) Non ci pensare. Questa lettera vien dalla Greca.

Maria. Ch' io non ci pensi, sciagurato l... ora che non va cosa in me ch' io possa dir più mia? Ch' io non ci pensi quando la tua vita è in pericolo?... Oh Jaffier! tu cerchi invano di nasconderti a' miei occhi; no, non sei più lo stesso per me, non hai più intera fede nella tua Maria, e perciò t'ingegni d' ingannarla.

Jaffier. (Sommesso.) Se ti è cara la vita del tuo Antonio, non mi chieder nulla e lasciati governare da me. In breve noi saremo uniti, e in modo, che potere umano non varrà a disciungerci; ma pazienza ancora per poco, angelo mio.

Maria. (Con forza.) Dunque gli è vero quel che dice questa lettera? Sono da temersi le minacciose parole di quella scellerata? Il mio amore mette a pericolo i tuoi giorni?

Jaffier. (Con veemenza.) I miei?... I tuoi, Maria, i tuoi!

Maria. (Con ansietà.) Quella donna?

Jaffier. (Disperate.) É il genio del male; è una infermità dalla quale fui colto in altri tempi, e che credeva non sarebbe più venuta a percuotermi, ma che ora mi assale di nuovo.

Maria. Oh! ella ti ama ancora, lo veggo!

Jaffier. Si, come odia te e la tua casa.

Maria. (Con forza.) E tu temi una donna di quella fat-

Jaffier. (Percotendosi la fronte.) Non è più cortigiana

Jaffier. (Percotendosi la fronte.) Non è più cortigiana per me... lo debbo temerla per mia sciagura!

Maria. (Con veemente dolore.) Perchè l'ami!
- Jaffier. Ahi castigo di Dio l... e non poter parlare!

Maria. Se tu non mi dici chiaro ogni cosa, se tu non cacheti imiel dubbli, metti chi o sia morta per te, Antonio. (Colta da improvviso pensiero.) Ma troverò ben io il modo di scoprire questo mistero. Parlerò io con quella domna... Oh si, so chi è: Maria Valier pregherà, piangerà davanti alla Greca, e se le mie lacrime non gioveranno, le mie minacce....

Jaffer. Povera innocente!... minacce ad Eufrosina ora che.... (Mutando accento.) Orsú, Maria, dammi tutto il tuo

amore, credi in me solo, e io ti prometto che in breve avrai tal prova di me da non dubitar mai più. Noi saremo uniti.... (Abbracciandota.) Uniti con l'anime nostre, come ora:

### SCENA IX.

## JACOPO VALIER, e detti.

Jacopo. (Entra improvviso.) Capitano Jaffier, voi disonorate la mia casa.

Maria. (Coprendosi il volto.) Jacopo.

Jaffier, Jacopo Valier! io non disonoro la casa vostra. Capitano al soldo di Venezia, amo vostra sorella e ve la chiedo in moglie.

Jacopo. Io non darò mai mia sorella ad uno straniero che non si sa donde venga, e la cui vita passata è un mistero. Voi non siete da tanto per isposarla, nè una gentildonna veneta può unirsi a voi.... Non la meritate.

Juffier. (Frenandosi a stento.) Se per meritarla ci volessero le vostre virtù, certamente dovrei smettere il pensiero di farla mia moglie.

Maria. (Mettendosi fra i due.) Jacopo! Antonio!... per l'amor d'Iddio! chetatevi.

Jaffier. (Mordendosi il pugno.) Valier! se non foste suo fratello, vi farei mutar d'opinione!

Jacopo. Le vostre braverie mi muovono al riso.

Jaffier. (Furente.) Braverie, gentiluomo!... Misericordir misericordia! a ginocchi verrete a chiedermi, e ciò che vi domando io come favore, mi domanderete voi per la vostra salvezza.

Jacopo. Io non v'intendo, ma so che non vi chiederò mai cosa alcuna.

Jaffier. (Accendendosi.) La vostra vita e quella de vostri mi chiederete.... (Accorgendosi di aver troppo parlato.) Uscite, Jacopo, uno di noi due ora....

Maria (Esclamando.) Sciagurato! vuol togliermi il fratello?

Jaffier. (Freddamente.) Non può più vivere.... ha udito troppo.

Jacopo. (Da se, fissandoto curiosamente.) Che dice costui?... Oli qual sospetto! A me adesso.... (Forte.) Capitano, di qui a due ore noi ci rivedremo e parleremo senza accenderci.

Jaffier. Di qui a due ore non posso; sono aspettato.

Jacopo. (Confermandosi nel sospetto.) Jaffier, voi siete in voce di uomo coraggioso.... avreste paura in cambio?... lo ho bisogno d'alcuni schiarimenti da voi.

Jaffier. Ve li darò immediatamente, usciti a pena da casa vostra.

## SCENA X.

### ANGIOLETTA, e detti.

Angioletta. Eccellenza, alla porta è ferma una gondola con due uomini. Uno di questi n' è uscito, e chiede del capitano Jaffler.

Jacopo. Si sapeva che voi eravate qui dunque?

Jaffier. Chi è quest' uomo?
Maria. Arcani ancora?

Jacopo. (Ad Angioletta.) Di' a quell' uomo, che chiede del capitano, che salga. Jaffier. Voi non avete ad entrare ne' fatti miei, an-

Jaffier. Voi non avete ad entrare ne fatti miei, andero io....

### SCENA XI.

BEDMAR, da gondoliere, con zazzera di capelli rossi, e detti.

Bedmar. Domando mille scuse alle loro eccellenze. Chi dei due è il capitano Jaffier ?

Jaffier. Son io, e vengo teco.

Bedmar. (Senza badargli, e voltandosi a Jacopo.) E voi siete il senatore Valier?

Jacopo. Almanco così la dovrebbe stare!

Bedmar. (A Maria.) E voi la sua bella sorella?

Jacopo. Gondoliere! che sicurtà ti pigli qui, cialtrone!

Bedmar. (Piacevolmente.) Benissimo. Il capitano si degnerà di entrare nella mia gondola, e non sarà male che il senatore Valier gli tenga compagnia.

Jaffier. (Guardandolo fiso.) Gondoliere!

Bedmar. (Pigliando per mano i due, dice loro all' orecchio.) Carte, dadi e malvagia. (Jacopo e Jaffier si guardano l'un l'altro attoniti.) Voi siete d'accordo, signori, e senza saperlo; andiamo.... e stringetevi la mano, che io vi seguo. (Jaffier e Jacopo, senza dir parola, escono.)

Maria. (Maravigliata.) Chi è costui? (A Bedmar, fermandolo sull'uscio.) Gondoliere, dove vanno?... e voi chi

siete ?... Antonio! Antonio!

Bedmar. Mettetevi l' animo in pace, chè non c' è pericolo alcuno. (Baciandote la mano con galanteria.) Ve lo giuro su questa bellissima mano, ch' ebbi l' onore di baciare alle feste del doge, ove spesso vi siete degnata di danzar meco. (Esce rapido.)

Maria. Io ? voi.... è partito!... (Cadendo sur una sedia.) Ora io tremo veramente per tutti e due!

### ATTO TERZO.

Palsazo dell'ambacciatore di Spagna, Gabinetto arrecato riceamente. Un tavolito nel mezzo tutto ingenibro di carte, Le pareti opperta di esta portano le armi di Spagna, Vedesi appeso il ritratto di Filippo III. In Iondo, a sinistra, un uscio segreto che mette da nas stazas superiore. Altro uscio a destra, presso il quale v'h su un altro tavolino con l'occorrente da servere. Lumi sui tavolini, seggiole, brouni doratt di

### SCENA I.

IL MARCHESE DI BEDMAR, in piedi, vicino al secondo tavolino, con un foglio in mano. DON JOSÉ seduto.

Bedmar. (Letto il foglio.) Badate che questo foglio deve partire stanotte. È lesto il corriere?

Don José. (Mettendo giù la penna ed alzandosi.) Eccellenza si.

Bedmar. In due ore debb' essere spedito a Madrid. Stanotte poi scriverete in mio nome al duca d' Ossuna che, se la flotta promessa non può esser qui in otto giorni al più tardi, credo al tutto inutile di mandarila. Ditegli inoltre chi m'ingegnerò di condurre a fine di per me la nostra impresa, senza ch'egli se ne abbia a dar pensiero alcuno, essendo io già inteso a puntino con Madrid; ma che badi a non irritare i Ve-

neziani come ha fatto sinora, perché i loro sospetti, adesso che il tempo stringe, mi nocerebbero. Manderete la lettera a Napoli con un altro corriere, e la scriverete in cifra.

Don José. Obbediro ai comandi dell' Eccellenza vostra. (Va per uscire.)

Bedmar. (Richiamandolo.) Ehi, don José! Badate che Gonzalo stia attento alla porta d'acqua, perchè aspetto qualcheduno. M'intendete?

Don José. (Inchinandosi.) Non dubitate, eccellenza. (Esce.) Bednur. Per la vita dell'anima mia! al modo che ho messo giù la mia rete, la nostra faccenda dovrebbe andare a gonfie vele. Basta che quel cervello balzano del duca d'Ossuna non mi scompigli i miei disegni con le sue mattezze .... E tutto il mondo mena gran rumore dell'astuta politica veneziana. Oh! gli è da undici anni ch'io la studio, e non mi mette più paura. La è proprio un trastullo a petto della sottigliezza spagnuola. Se la mia impresa mi riesce, Bedmar lascerà tal nome nella storia da non temer più l'obblio. Già, negli annali del mondo, vidi che desta alle volte più meraviglia chi distrugge, che colui che edifica. Scipione atterrava Cartagine, ma l'ajutavano le braccia romane apertamente : io non posso adoperar le armi spagnuole, perchè tutta Europa è spaurita del nostro potere, e teme di vederci ancora più grandi; ma un' arma ho presta al mio comando, e la più terribile di tutte, quand'è bene adoperata, - l'oro della Spagna. Sebbene solo, jo non temo un esercito, e con quest'arma io vinco così il vizio come la virtu. (Ridendo amaramente.) Gli è vero che la virtù è a maggior prezzo, ma non monta.... provvede l' America. (Tendendo l' orecchio.) Ma qui capita qualcheduno.

#### SCENA II.

RENAULT, e detto. — Renault entra preceduto da un famigliare, che tosto esce. Egli è ravvolto nel suo mantello, che depone su una seggiola.

Bedmar. (Gli va incontro stendendogli la mano.) Renault, sediamo.

Renault. Marchese! (Sedendosi.)
Bedmar. Che nuove, amico mio?

Renault. L' ora aspettata s' avvicina, e prima che tutti i

Daniel Lingle

gruppi vengano al pettine, come si suol dire, voglio sappiate apertamente quel che mi passa per l'animo.

Bedmar. Dite pure. Io vi tengo per uomo di pensato coraggio e di sottilissimo e considerato ingegno; ma permettete

vi assicuri ch' io sono certo della riuscita.

Renault. Parliamoci chiaro. (Fisandolo in viso.) Qual è la vera cagione che vi muove a sovvertire questa repubblica e a distruggere da' suoi fondamenti Venezia?

Betamar. (Sorpreso.) Renault, che interrogazione è codesta? Voi troppo sapete gl'insulti che questi libert pescatori fecero alla mia corona. Con guerra aperta non possiamo vendicarci, perchè l'arciduca d'Austria, che noi aiutavamo, ha fatto la sua pace, e da che non ha più di bisogno di noi, sotto nessun colore possiamo più intrometterci nelle sue faccende. Ma, se le potenze hanno ferma la pace, io non l'ho ratificata, e rimango, sebbene solo, a proseguire la pugna. Il leone di San Marco ha ruggito per dodici secoli, e mi pare sia ora di farlo tacere; tanto più che di presente non gli resta altro che la voce.... Gli artigli il ha spuntati da un pezzo; mi proverò io a bruciargli anche la giubba.

Renault. Benissimo i voi congiuraté per gl' interessi della Spagna, perchè odiate tutto ciò che non somiglia al suo governo, e finalmente poichè il ducato di Milano non bastò a satollare la fame spagnuola, voi altri v'ingegnate di allar-

garvi in terra ferma.

Bedmar. E dove volete voi andare a finire con ciò?

Renault. Aspettate.... Ora, per riuscire nella vostra impresa che cosa arrischiate voi?

Bedmar. Il mio nome, la mia riputazione.

Renault. (Con forza.) Ma non già la vostra vita, per Dio! signor marchese. Voi ambasciadore di Spagna, avete la schiena al muro, nè i Veneziani oseranno mai di mettervi le mani addosso, perchè non vogliono cagioni di guerra con la vostra corona. Ma voi in cambio arrischiate la vita di quelli che copertamente vi aiutano.... Or bene, io fo maggior conto di costoro di quel che ne fate voi. L'oro di Spagna può ben trovar mille braccia da stipendiare, ma tutto l'oro del nondo non potrebbe ridare il flato ad un uomo strozzato. M' intendete, marchese?... e voi non fate il debito conto della vita de' vostri compagni.

Bedmar. (Quasi uscendo dalla sua fredda tranquillità.) Compagni?... Alfonso della Queya, marchese di Bedmar, ambasciatore di Filippo III, non ha compagni tra quelli ch' egli ha comperato. (Ponendosi il berretto.) Egli sta a capo coperto davanti al suo re.... (Accennando il ritratto di Filippo.) E voi ora. cavaliere. gli dite villania.

Rénauli. (Scéprendosi.) Ed io, che ora me ne sto a capo scoperto davanti a voi, vi dico che in negozi di tal fatta, tra quel che compera e quel che vende non c'è differenza alcuna.

Bedmar. (Raddolcito.) Ma in nome di Dio, cavaliere, che volete dire con questo vostro preambolo?

Renault. Il mio preambolo vorrebbe farvi intendere che di vavete operato spensieratamente... tollerate che ve lo di ca... mettendo dentro nella nostra pratica ogni sorta di gente. lo ho già fondato sospetto sopra alcuni congiurati, e voglio chiarirmi. L'uomo che si vendo da una banda per danaro può farsi ricomperare dall'altra.

Bedmar. Ma di chi intendete voi di parlare?

Renault. Non è ancora il tempo, ma que' nobili Veneziani....

Bedmar. I nobili de' Pregadi mi sono necessarj, perchè altrimenti non potrei sapere le decisioni del Senato prima del tempo. Sapete che, avanti ch' essi mandino fuori le loro parti, io spedisco i corrieri a Madrid.

Renault. E quel Valier?

Bedmar. Colui è un tristo che mi giovò moltissimo; non vi debbe dare alcun pensiero, perchè lo conosco, e la nia gente non lo perde mai d'occhio... E poi lo pago si largamente che non gli metterebbe conto di tradirci. La Repubblica muterebbe l'oro i un capestro, giacchè sapete troppo bene come ricompensino i Veneziani coloro che svelano le congiure di cui furono a parte.

Renault. Considerate inoltre che Jacques Pierre dovrà nerve partire per la Dalmazia, e che senza il suo aiuto le cose nostre sarebbero in maggior pericolo. I congiurati oltrepassano già il numero di mille, e tenerli nascosti in una città utta occhi ed orecchi come Venezia, senza che si scopra nulla, è cosa quasi impossibile. Gli è vero che i Veneziani non mostrano ancora verun sospetto, ma costoro bisogna temerli appunto quando tacciono.

Bedmar. Sono i vostri capegli bianchi che vi mettono in questi pensieri, e i vostri settanta che avete sulle spalle.

Renault. Per Dio! i vostri capegli neri profumati, e i

vostri quaranta non ne valgono uno de' miei. Voi non mi conoscete bene ancora, marchese.

Bedmar. (Cortesemente.) Io vi conosco d'animo invitto e di fermezza maravigliosa; ma dite le cose in modo che...,

#### SCENA III.

# JACQUES PIERRE, e detti.

Jacques Pierre. (Dall' uscio segreto. Ha un cappuccio da marinojo tirato sul viso, zoccoli, ec.) Don José m'ha detto ch'eravate a consulta, ed lo, che son già stato a far dà caporione in casa d'Eufrosina, vengo con questo bell'abito a mettermi in terzo fra voi, per dirvi che la cosa è venuta a tanto da non metterci più tempo in mezzo, poichè han fermo di mandarmi in Dalmazia. (Sedendosi.) Così faremo riscontro ai tre inquisitori di stato. Deliberiamo.

Bedmar. Gli è la mia buona ventura che vi manda.

Jacques Pierre. Io scommetterei la mia nuova galera contro una gondola sdruscita, che Renault v' ha intronato gli orecchi con un diluvio di sospetti e di considerazioni, poichè a me pure ha cantato la stessa canzone.

Renault. (Scolendo il capo.) Me la saprete dire alla fine. Jacques Pierre. Tu hai preso in urto quel tapino di Jaffler, perchè dicono sia innamorato d'una patrizia veneziana, e per giunta l'hai col Valier perchè è un furfante, come se avesse ad essere un uomo dabbene il patrizio che per danaro congiura contro la propria repubblica. Immaginate, marchese, che Renault se la piglia sino con Eufrosina, perchè da qual che giorno è taciturna, e pretende che quella benedetta donna rumini qualche cosa di grave. Pensate voi che cosa può ruminare quella creatura ( Ridendo.) Ab! sh! sh!

Renault. Ridi a tua posta, Jacques Pierre. Jo tengo Jafper prode di braccio, ma debole di testa, e il Valier per uno scalitrio e freddo furfante. Oltre di ciò l'innamorata di Jaffler è per l'appunto sorella del Valier. Se questi tre se la intendessero fra loro. il nostro nezzoic come finirebbe ?

Bedmar. Che cosa avrebbero a guadagnare scoprendolo? Jacques Pierre. Nulla, perchè stanno male a contanti, e in voi lanno trovato una buona vigna. Vi dico io che senza il vostro oro la farebbero magra.

38

Dieci. Sapete che, secondo i loro statuti, ogni nobile è obbligato a far si prelibato mestiere, se può scoprire macchinazioni contro il suo governo.

Jacques Pierre. Il consiglio non si fida di Valier, e non

Jacques Pierre. Il consiglio non si fida di Valier, e non gli crederebbe. Crede a me che sono un uomo tagliato alla

buona. (Ridendo.)

so quel che mi dico.

Renault. E noi dobbiamo fidarcene?

Jacques Pierre. Sin a tanto che lo paghiamo.

Renault. E perchè porre insieme Eufrosina e Valier, due nemici mortali? Qual prudenza a farli combattere sotto la stessa bandiera? Orsù, per me spaccerei Jaffier e Valier....

Bedmar. Che ne pensate voi, capitano?

Jacques Pierre. Fer me dice che il trovato è degno degli inquisitori di stato. Oh! oh! collo star qui Renault ha preso gusto alle esceuzioni segrete. Bel trovato! Spacciarne due, ed intimorirne cento. A questo modo gli altri andranno ad accu-sarci più presto, se ci vedranno così spediti ne 'nostri sospetti... So ei fosse veramente pericolo, sarci il primo io a prov-vedere. Ricordatevi come feci collo Spinosa, cho non voleva star sotto, e guastava i nostri disegni. Io stesso l'accusai agli inquisitori, l' impiccarono, e così mi guadagnai la loro fiducia... Oh! le so fare io le mie faccende.

Bedmar. Io vi comando di non correre a furia in cosa alcuna. Tornate qui in due ore; preparate l'animo de'vostri,

e forse domani saremo fuori d' ogni dubbiezza.

Jacques Pierre. E io pure, Renault, ti torno a dire che Jaffler è un po' pazzo, ma che fa al caso nostro. Valier è un tristo, al quale non ispiacerà di veder Venezia illuminata, ed Eufrosina finirà coll'accomodarsi a' tempi. Lo vedrete.

#### SCENA IV.

DON JOSÉ, e detti, poi un Famigliare.

Don José. (Inchinandosi e porgendo un piego a Bedmar.) Il dispaccio di Spagna.

Jacques Pierre. E noi ce n' anderemo.

Renault. In due ore mi parlerete più chiaro.

Bedmar. Si, cavaliere. (Chiamando.) Gonzalo ? (Al Fa-

migliare che è entrato.) Accompagna fuori, per dove sai, questi signori.

Jacques Pierre. Vi bacio le mani, marchese.

Renault. E io vi dico che siamo a un pelo di vederci tutti scoperti. ( Escono dall' uscio segreto col Famigliare.)

Bedmar. (Apre il piego e legge, poi da sè.) Il duca di Lerma non vuole che la Spagna compaja a dirittura in questa pratica... lo credo io! Vuole ch' io interpreti il suo silenzio. ed io l'intendo... (Voltandosi a don José.) Andate ad aspettarmi nella vostra camera, e fate ch' io trovi là il corriere.

Don José. Quel per Napoli aspetta soltanto ch' io suggelli

la lettera pel duca d'Ossuna. (Esce.)

Bedmar. Se la cosa mi riesce, tutto il carico cadrà addosso al duca d'Ossuna. Gli è tenuto per pazzo, e come tale nuò fare alto e basso impunemente. Ad un pazzo non si chiede ragione, e costui giova mirabilmente a' miei disegni. Conosco i miei polli, e i Veneziani non la piglieranno con me. se resta loro un briciolo di cervello.... Ora, fuoco alla mina! (Esce.)

#### SCENA V.

#### Altre sala in casa d' Eufrosina.

# EUFROSINA e DIMITRI, indi ANASTASIA.

Eufrosina. Ha promesso? Dimitri. Si, padrona, verrà.

Eufrosina. Anastasia è tornata?

Dimitri. Non ancora. La è nell' altra nostra casa a veder

se gli ospiti han bisogno di qualcosa. Eufrosina. Si stancheranno di star chiusi.

Dimitri. Mangiano, bevono e giuocano a finestre chiuse. che gli è un piacere a vederli.

Anastasia. (Entrando.) Padrona, l'amico è qui.

Eufrosina. Esci, Dimitri, e bada alla scaletta; verrai su noi per accompagnarlo quando ti chiamerò: vattene anche tu, Anastasia, nè lasciare entrare alcuno. Hai inteso ?

Anastasia, Sarete obbedita, (Esce, ed anche Dimitri,)

#### SCENA VI.

## ANTONIO JAFFIER, e detta.

Eufrosina. (Gli va incontro e lo piglia per mano con forza.) Sei giunto finalmente, Jaffier!

Jaffier. (Guardandosi attorno sospettoso.) Ti ho obbedito, poichè hai a parlarmi della nostra congiura.

Eufrosina. Perchè ti guardi attorno? Io sono sola.

Jaffier. Lo veggo.

Eufrosina. (Sospirando.) Sola?... no, ma con la compagnia delle mie ricordanze e dei miei dolori. Antonio, una mano arcana fa ora di tutto per iscompigliare ogni mio disegno. Io congiuro contro Venezia per vendicare la morte di mio padre e quella del mio onore, (Coprendosi il volto) e mi veggo congiunta nella mia impresa con l'uomo pel quale cerco vendetta. (Giugneado le mani.) Valier mio complice... e Jaffler....

Jaffier. La tua vendetta sarà compiuta. Un figlio di Venezia porterà il ferro ed il fuoco nel seno della propria madre. Che vuoi di più, anima efferata?

Eufrosina. E chi ucciderà quest' uomo?

Jaffier, Nessuno.

Eufrosina. A me bisogna la vita del Valier, dell' uomo la cui sorella tu ami, e che diverrà tua moglie. Ella è una cosa sola con suo fratello. Antonio, bada ch'io non ti metta insieme con loro!

Jaffier. Eufrosina, lascia giù l'ira, e pensa alla nostra fac-

cenda. Io non posso odiare nè uccidere Valier.

Eufrosina. Ma, or fa qualche anno, quando lo piangeva la mia ignominia, tu pur l'odiavi. Quando, e hai a ricordartene, prostrata davanti a te, ti scongiurava di togliermi all'obbrobrio della mia condizione... oh I allora io t'accoglieva fra le mie braccia, e in quegli istanti, per la intensità del mio amore, io tornava la semplice ed immacolata fanciulla del Zante... E tu mostravi pure di compatire alle mie disgraziel

Jaffer. (Commosso.) Sventurata! tutto finisce a questo mondo, Eufrosina, e a me non dà più il cuore d'ingannarti.

Eufrosina. (Fiera) Si, tutto finisce, e le tue gioje stanno per incominciare, n' è vero? — Ti fidi tu di Jacopo Valier? Jaffier. Perchè avrei a dubitare di lui ?

Eufrosina (Sommessa.) Jacopo Valier è uòmo da tradirei, lo so di buon luogo io, e ne ho fatto esperimento. Le nozze che vuoi celebrare a San Marco con Maria, avran luogo in cambio nelle mute prigioni degli inquisitori con Eufrosina. Noi, già stretti dai lacci dell'amore, troveremo insieme quelli del carnefice, e saranno eterni, Jaffler, e non come quelli che tu spezzasti.

Jaffier. La gelosia ti cava fuori del sentimento, Eufrosina.

Eufrosina. Per provarti che t'ho ancora nel cuore, voglio dirti una cosa importantisana. Sapic che i principali congiurati hamo preso in sospetto il Valier, e che tu, l'innamorato di sua sorella, sei già in cattivo odore presso di loro. Lo tengono per esploratore del consiglio dei Dieci, e vogliono disfarsene. Tu pure. Antonio

Jaffier. (Atterrito.) Io ?

Eufrosina. Tu devi parlarne a Renault, ed egli ti dira il resto.

Jaffier. Io non posso far cosa alcuna a danno del fratello di Maria.

Eufrosina. (Furibonda.) L'hai detto finalmente quel nome pel quale ci tradirai!

Jaffier. (Per afferrarla.) Donna, io non tradisco i miei compagni; tu invece....

Eufrosina. (Levando un pugnale.) Se fai un passo, io ti stendo morto a miei piedi. Sai come si temprino le punte de pugnali al mio paese.

Jaffier. (Mordendosi le labbra.) Donna infernale! Non ho già paura delle tue minacce, nè de tuoi pugnall avvelenati, ma si della parte che hai nella nostra impresa.

Eufrosina. (Solenne.) Quella Maria che tu vuoi possedere in terra, io farò in modo che cercherai vanamente in cielo. Antonio Jaffler, io non ti farò uccidere, ma di per te hai sottoscritta la tua sentenza. (Gridando.) Dimitri, accompagna il capitano. (Piano a Jaffer.) Ricorda che i tuoi passi sono vigilati, e contati, che ti abbiamo gli occhi addosso. Prudenza !

Jaffier. Io non ho più la mia ragione. (Uscendo accompagnato da Dimitri.)

Eufrosina. Oh se mi riusciva che Jaffier uccidesse il Valier! Maria sarebbe stata perduta in eterno per lui! (Battendosi la fronte.) La sorella non avrebbe più sposato l'uccisore del fratello. (Impensierita.) Mai n qual viluppo mi sono messa io mai?... e come uscirne?... Valier ci odia, e può veramente tradirci... Poichè m' han dato il carico d'invigilare i suoi adamenti, io ptorte i tenta I a sua fede, e poi... Oh! non è della mia vita ch' io mi curo, poichè in me non v' ha altro di vivo che il bisogno di compiera la mia vendetta... e tor a mi fugge... E la gelosia... si, la gelosia s'aggiunge a flagellarmi... (Come cotta da un' sublto pensiero.) Anastasia l... Anastasia! ... L' ho trovata!

#### SCENA VII.

## ANASTASIA, e detta, indi DIMITRI.

Anastasia. Che mi comandate, padrona?

Eufrosina. Vieni meco nelle mie camere; debbo serivere due righe, e poi m' aiuterai a mutar d' abito.

Anastasia. Che vesti volete mettere? Ne avete di tante fogge!

Eufrosina. Metterò un abito solenne!

Dimitri. (Entrando.) Padrona, l'ho accompagnato per un tratto di via, ed ora gli tien dietro un altro de nostri. Eufrosina. Bene: aspettami qui, Dimitri. Andiamo, Ana-

stasia. (Escono.)

Dimitri. (Ĝuardandole dietro.) Povera mia padrona! Sempre turbata, combattuta in mezzo a questa canagia di venturieri e Spagnuoli che pescano nel torbido, che se ne giovano pei Joro fini, e che la faranno poi capitar male... Davvero, che eci han messo un bell'affare fra le, mani... E Dimitri devo, veder tutto, inghiottirsi la pillola, tacere ed obbedire, perchè giurò al suo padrone moribondo non avrebbe mai abbandonato la figliuola altro che con la propria vita. (Odesi batter di mano.) Oh che possiate scoppiare! picchiano. (Andando ad un uscio.) Citì è qui?

#### SCENA VIII.

# JACQUES PIERRE, e detto.

Una voce. (Di dentro.) Carte, dadi e.... Dimitri. (Infastidito, senza rispondere.) E il demonio che v'inghiotta. La voce. (Più forte.) Carte, dadi e ....

Dimitri. (Come sopra; aprendo:) E malvagia... Si, si; ma vorrei la fosse di quella medicata a mio modo per farvi stare allegri.

Jacques Pierre. (Rapidamente.) Eufrosina?....

Dimitri. La è nelle sue camere, e non le si può parlare adesso.

Jacques Pierre. Bene. Dille che a mezza notte abbiamo ad essere tutti qui, e per l'ultima volta.

Dimitri. Dunque siamo a tiro ch?

Jacques Pierre. Le dirai che avverta i compagni nascosti nell'altra nostra casa. Ah!... avvisala che ci verrà anche il Valier.

Dimitri. Il Valier?

Jacques Pierre. Si, obbedisci, e basta. (Esce rapidamente; Dimitri incrocicchia le mani e gli guarda dietro.)

#### SCENA IX.

EUFROSINA, e detto. (Eufrosina entra armata di pugnale e con alcune vesti brune sul braccio.)

Dimitri. (Al vederla da indietro.) Padrona! che abiti son quelli che portate attorno?

Eufrosina. (Con mesta fierezza.) Non li riconosci, Dimitri?

Dimitri. (Asciugandosi gli occhi.) Olt se li riconosco l Eufrosina. (Soleme.) Gli abiti che portava mio padre la notte che cadde trafitto dal pugnale del Valler. (Levando il pugnale.) E questo pugnale lo riconosci tu! (Dimitri si volge inorradito.) Or bene: esso ha bisogno del fodero. — M'intendi?

Dimitri. (Fiero.) Intendo.

Eufrosina. Ed io so dove trovarlo, e tu m' ainterai. (Cavandosi dal seno una lettera.) Porterai questa lettera, ed io t' aspettero sul campo San Stefano, dove verrai subito che tu l'abbia consegnata.

Dimitri. Bisognerà tornare a casa presto, perchè il capitano Jacques Pierre, che erà qui or fa due minuti, m'ha ordinato di dirvi che a mezza notte tutti i congiurati devono radunarsi per l'ultima volta, e che ci verrà anche il Valier. Eufrosina. (Sorridendo ferocemente e facendo segno a Dimitri di tacere.) Il Valier!... Sfido tutta la Spagna a far camminare un morto. (Escono.)

# ATTO QUARTO.

Palazzo Valier. - Sala come nell' atto secondo.

#### SCENA

# MARIA e JAFFIER. (È sull'imbrunire.)

Maria. (Conducendo Infier alla sinistra.) Guarda la mia Venezia che s' avvolge chetamente nell' ombra d' una placida notte.... Ohl come è bella la mia patria! e quanto la mi parrà ancora più bella il giorno che davanti a Dio e agli uomini io mi potrò dire tua moglie. Antonio, l'amerai tu pure questa mia patria, n' è vero?

Jaffier. (Impensierito.) Si, Maria, l'amero.... (Da se.)

Sventurata città!

Maria. (Affettuosamente.) Ma che hai, Antonio, che te ne stai così pensieroso? Jaffier. Nolla, amor mio, talvolta senza alcuna aperta

cagione una insolita mestizia si impadronisce d'ogni mio pensiero, sicchè posso molto sentire, ma non parlare.

Maria. Pure le mie parole avrebbero ad infonderti qualche gioja nel cuore... (Scotendo il capo.) Oh, Antonio.... l'occhio dell'amore legge nei misteri dell'anima, ed io sento che mi nascondi qualche gran pensiero, qualche arcano turbamento che t'agita... Antonio, vicino a te io tremo.... tremo, e non so di che.

Jaffier. Non sei tu che devi tremare, Maria. Noi saremo

ancora felici.

Maria. Lo voglia Iddio I Jacopo non mi fece più motto di te, e pare si lascerà mouvere dalle mie preghiere.... ma le parole di quella Greca mi fan paura.... Immagina che sin mio fratello pare che abbia timore di proferirne il nome.... ed io conoso mio fratello I

Jaffier. Non te ne dar pensiero. — Credi tu che tuo fratello mi ami?

Maria. (Sospirando.) Oh no! egli ti odia pur troppo, ma non osa più dirlo apertamente; da quel giorno che vi vidi uscire insieme con quel gondoliere, tra voi due avvenne qualche cosa ch' io ignoro.

Jaffier. (Interrompendola.) Alcuni amici volevano metterci d'accordo, e andavamo a spassarci....

Maria. A spassarvi con un gondoliere che avea ballato meco alla festa del Doge?

Jaffier. (Maravigliato.) Teco ?... quel gondoliere ?... chi sara mai costui ?

Maria. Ma 1 come fare a trovarlo fuori? Ho ballato con tanti a quelle feste!

Jaffer: (Da sè.) Un congiurato ch'io non conosco! (Forte.) Non saprei.... avrà celiato. (Prendendola per mano.) Maria, ti prego, se ami la mia pace, di mon pensare a codeste cose e di non ne far motto con anima viva; perchè metteresti in grande impaccio anche tuo fratello.

Maria. Ma dunque c'è sotto qualche cosa che io non debbo sapere. Oh! io parlerò chiaro a Jacopo.... sono quasi certa che in questi garbugli entra la Greca.

Jaffær. Oht Maria, non chieder nulla, e ti prometto che in breve saprai ogni cosa. Bada intanto a non ti lasciare ingannare dalle apparenze. Ma il fatto sta che quella donna odia la tua casa, lo sai, odia me che in altri tempi spensieratamente la conobbi... non dico d'averia amata, perchè davanti a te sarebbe una profanazione... (Giungendo le manii.) La conob-bi... e ne sconto amaramente la pena l... Maria, jo debo an darmene, ma tornerò ancora stasera... Dirai a tuo fratello che mi bisogna perlargli; perciò che mi aspetti qui e che s'abbia riguardo per non si lasciare ingannare.

Maria. Oh! Jaffler, ecco i soliti misteri; ma per chi ho io a temere?

Jaffier. (Baciandole la mano.) Per nessuno, creatura innocente. (Esce sospirando.)

Maria. (Guardandogli dietro.) E mi lascia a 'questo modo! Oh! io dubito di lui, di me perlino; qui si sta preparando qualcosa di terribile, mel dice il cuore.... e Jaffler pare che ora fugga di trovarsi meco... si direbbe tremi che io gli legga negli occhi i pensieri ch' e im nasconde.

#### SCENA II.

# ANGIOLETTA, VILLAMEZZANA, e detta.

Angioletta. (Che rimane in fondo.) Questo signore ha gran bisogno di parlare col fratello di sua Eccellenza.

Villamezzana. (Inchinandosi.) Gentildonna! vorrei sapere se il senatore tarderà molto.

Maria. Che volete da Jacopo?

Villamezzana. (Da sé.) M'han dato un brutto carico! tener dietro al Valier.

Magia E essi signora? Cli à fuori di essa, ma avrebbe

Maria. E così, signore? Gli è fuori di casa, ma avrebbe a tornar presto.

Villamezzana. Perdonate, gentildonna, pensava che voi potreste dirgli che sotto la torre dell'orologio c'è un amico che l'aspetta, e che badi a non mancare.

Maria. Potrei sapere .... ?

Villamezzana. Gentildonna, la mia commissione è finita. (Inchinandosi da sè.) Renault vuol provar la sua fede; ho paura che non lo troveremo. (Forte.) Vi bacio la mano, gentildonna. (Esce.)

Maria. I mici sospetti s'accrescono; questa gente che va su e giù.... Angioletta?

Angiotetta. Vuole star fresca, Eccellenza, se la si mette in capo di tener dietro a tutti i garbugli di suo fratello. Parlando con buon rispetto, le son faccende di male femmine, di giuoco, di stravizi.

Maria. Oh no, Angioletta, non m'inganno.

#### SCENA III.

# JACOPO VALIER, e delle.

Jacopo (Entrando.) Sgombrate, tasciatemi solo. (Angioletta esce.)

Maria. (Andandogli incontro.) Jacopo, ho a dirti due sole parole.

Jacopo. (Torbido.) Sbrigati.

Maria. Un signore venne a cercarti, e non t'avendo tro-

vato mi pregò di dirti che un amico t'aspetta sotto l'orologio.

Jacopo. Sta bene : chi era costui?

Maria, Non l'ho mai veduto. Jaffler poi ti raccomanda....

Jacopo. (Interrompendola.) Che mi raccomanda quel.... Jaffler ?

Maria, (Tremando.) Di badare alla tua vita, di averti riguardo, perchè ti potrebbero ingannare. Dimmi tu quel ch' egli vuol venire a farti intendere con queste parole.

Jacopo, (Sorridendo amaramente,) Egli mi raccomanda eh? glie ne so proprio grado.... Si, si, m'avrò riguardo.... grazie della sua amorevolezza. Vattene intanto, Maria.

Maria. Dice poi che tu l'aspetti qui, che tornerà.

Jacopo. Aspettarlo qui? Non posso, ma tornerò io pure.... e ci vedremo di poi. Vattene.

Maria. (Uscendo.) E chi l'intende? (Parte.)

Jacopo. Il tempo stringe, e qui bisogna risolvere. Questa lettera ... l'amico alla torre dell'orologio ... Oh non v'ha dubbio, i congiurati m'hanno in qualche sospetto, vogliono farmi parlare e chiarirsi. Per San Marco ! lo facciano, chè hanno trovato l'uomo! (Legge.) «Il bandito Jaffler disonora tua » sorella e t' odia a morte. I suoi compagni ti han dato la po-» sta sotto la torre dell' orologio : non vi andare, ma vieni » in cambio sul Campo di San Stefano. Ivi troverai un nomo » che ti darà prove di ciò che avrà a dirti, e tu dovrai cre-» dergli. A due ore di notte t' aspetto, » (Ripone la lettera.) Chi mi scrive è a parte della nostra faccenda... Si... subito che avrò in mano la chiave di questo negozio, e che mi sarà riuscito di sapere i nomi di tutti i congiurati, me la sbrigherò io. Stanotte si uniranno, e, se il demonio non ci ficca le sue corna, ho a esserci anch' io. Domattina me ne vo da messer Bartolomeo Comino, e la faccenda è bella e fatta. A questo modo mi levo dagli occhi Jaffler e quella sciagurata Eufrosina; così mostro di amare la mia natria.... e forse posso tornare ancora.... Ma non c'è tempo a perderc, io me ne vo a San Stefano, e di poi dall' ambasciadore .... (Chiamando.) Nane! (Pensando). No, gli è meglio torni qui a far cantare Jaffier.

#### SCENA IV.

# NANE, e detto, poi MARIA.

Nane. Eccellenza!

Jacopo. Bada che esco solo; ma fra un' ora t'aspetto sul Campo di San Stefano, ove mi troverai. Se venisse qui il capitano Jaffler intanto, digli che m'aspetti.

Nane. Sarà obbedita, Eccellenza. (Esce.)

Jacopo. Andiamo a scoprir terreno e a pigliar lingua. (Va per uscire.)

Maria. (Entra fermandolo.) Non attendi Antonio?

Jacopo. Esco e tornerò; digli che m' aspetti qui che andremo insieme dov'egli sa. (Esce rapidamente.)

Maria. Jaffier deve dirmi ogni cosa e togliermi alle mie dubbiezze. (Chiamando.) Nane!

### SCENA V.

# NANE, e detta, poi JAFFIER.

Nane. Eccellenza!

Maria. Dov'è andato Jacopo?

Nane. (Inchinandosi.) Nol so veramente, ma fra un'ora, con la sua permissione, sua Eccellenza potrà saperlo.

Maria. Tu non vuoi parlare, ma sai più di quel che mostri, Nane.

Nane. (Uscendo.) Io debbo obbedire.

Jaffier. (Entrando precipitosamente.) Tuo fratello, Maria?

Maria. È uscito; sono venuti a chiamarlo, ed ha detto tornera. Aspettalo qui.

Jaffer. (da se.) Fosse ito all' Orologio! (Forte.) Non sai dove sia andato?

Maria. A te posso dire ogni cosa, perchè mi pare che te l'intenda anche troppo bene con lui. Uno che pareva forastiero venne a dirmi che un amico l'aspettava sotto la torre dell'Orologio.

Jaffier. (Da sè.) Renault vuol far la sua prova : se Jacopo tien duro, non corre pericolo.

Maria. Che dici, Jaffler, di per te?

Jaffier. Nulla, Maria, non temere. Spero che tuo fratello non corra pericolo di sorta. — Senti, Maria, domani le cose mie saranno mutate... io potrò stringerti al cuore.... mi amerai sempre tu?

Maria. E perchè ne dubiti? Domani.... (Sospesa.)

Jaffier. (Accarezzandola.) Ma se il destino....

Maria. (Con forza.) Ché parli tu di destino? Non lo portiamo noi nel nostro cuore il destino? La mia fede per te sarà immota, come la mia Venezia è eterna.

Jaffier. (Confuso.) Oimè! eterna come Venezia?

Maria. Si, come Venezia che, ricinta dalle sue vigilate e materne lagune e difesa dalla tua spada, t'accoglie ora come suo figlio. Oh il cuore mi promette ancora giorni felici!

Nane. (Gridando di fuori.) Angioletta! Lumi, presto, per l'amor di Dio!

Maria. (Colta da terrore.) Che avvenne?

Nane. (Di dentro.) Messer Jacopo è ferito. Aiuto!
Maria. (Desolata vialiando Jaffier ver il braccio.) Jacopo

ferito! Jaffier! (Percotendosi la fronte.) Ei non ha voluto cre-

dermi, Maria!

Maria. (Piangendo va a l'uscio.) Oh Dio! Misericordia!

#### SCENA VI.

JACOPO VALIER, sostenuto da NANE e da ANGIOLETTA con le vesti scomposte, ferito a morte. Lo adagiano sopra una seggiola, e può a mala pena parlare. MARIA, cacciandosi le mani nei capegli, piange. JAFIER, più discosto con le braccia incrociate, lo guarda.

Maria. Jacopo! Castigo di Dio! tu sei ferito. Pensiamo a salvarti, forse.... chiamate....

Jacopo. (Parlando a stento.) Gli è inutile !... sono ferito a morte !

Jaffier. Jacopo.... qual mano ?...

REVERE.

Jacopo. (Accorgendosi di Jaffier.) Che! qui Jaffier?...
per te, traditore, per te fui stilettato.
Jaffier. (Maravialiato.) Che dite voi? Parlate in nome

Jaffier. (Maravigliato.) Che dite voi? Parlate in nome di Dio.... Noi siamo tutti ingannati, Maria.



39

Maria. (Dando indietro inorridita.) Va lontano, traditore! tu dunque sapevi....

Jaffier. (Disperato.) Sono innocente, Maria! Oh! parla-

te, Jacopo! Jacopo, discolpatemi.

Jacopo. (Moribondo.) Si, voglio parlare.... traditori! Eufrosina.... chiamate qualcheduno.... oh! io voglio confessare....

Maria. (Gridando.) Un confessore! un confessore!...
Jacopo. (Come sopra.) No, no.... il segretario dei Dieci.

Jaffier. (Sallandogli addosso e cercando di chiudergli la bocca.) Porta con te il tuo secreto, Jacopo. Taci e muori

Maria. (Gettandosi fra lui e il fratello.) Ah! scellerato,

tu hai paura ch' ei parli.

Jacopo. (Dibatiendosi.) Quest' uomo sa tutto... abbruceranno, uecideranno... Salva Maria... almanco... Jaffier... ed Eufrosina... Bedmarl... (Accennandolo col dito.) Fatelo parlare, ch' io... muoio... portatemi fuori di qui, e trattenete Jaffier... Spagna! (Muore. Angioletta e Nane lo conduccomo fuori.)

Maria. (Rimasta per alcuni istanti immobile, s'avvicina a Jaffier.) Tu se' il vero uccisore di mio fratello, nè

uscirai di qui se non mi dici ogni cosa.

Jaffier. Oh! Maria, io sono innocente, ma non posso parlare. So d'onde venne il colpo....

Maria. (Furibonda.) E non vuoi parlare ? Oh! parlerai, Jaffier.

Jaffier. Le mie parole mi perderebbero: tu pure, Maria, te ne pentiresti amaramente. Oh! lasciami andare, che m'aspettano!

Muria. Va, ed io andrò dai Signori di Notte a narrare il fatto. (Piangendo.) Oh! povera la casa mia! Andrò da messer Bartolomeo Comino, e riferirò le ultime parole del mio disgraziato fratello. Il segretario del Consiglio dei Dieci farà parlare la Greca... Si....

Jaffier. (Attento.) Maledizione di Dio! E i compagni m'aspettano. Maria, le tue parole manderanno il tuo Antonio sul patibolo!...

sul patibolo!...

Maria. Tu impallidisci, tremi.... Sei reo tu dunque, e fu

ucciso per te!

Jaffier. (Disperato.) Sei tu che m'uccidi ora, ed io do-

mani t'avrei salvata.

Maria. (Mostrando altissima meraviglia.) Io pure do-

mani....

Jaffier (Fuori di se.) Lasciami andare, e ti dirò tutto.

(All' orecchio.) Se tu riferisci una sola delle parole dette dal . Valier in fin di morte, manderai sulle forche mezza la città.

Maria. (Inorridita.) Una congiura!... ah! l'aveva sospettato!

Jaffer. (Chiudendole la bocca.) Taci, Maria; tuo fratello era con noi, lo pigliarono a sospetto: Eufrosina aveva la sua vendetta a compiere, e l' ha compiuta.

Maria. E tu?

Jaffier. (Desolato.) lo pure sono tenuto d'occhio.... Quella donna non mi perdono mai l'amore che ti porto.... Lasciami andare.... Abbiam tutti giurato di non usar misericordia ai traditori.

Maria. (Esaltata.) E la farete voi altri alla mia città? Oh! vieni meco, piangi con me il mio sventurato fratello e salva Venezia. (Risoluta.) Si, se vuoi ch'io ti creda inno-

cente di questa morte, salva Venezia.

Jaffier. (Inorridito.) Tradire i miei compagni? Mai! mai! Maria. Scegli, Jaffier; o marito di Maria e salvatore di Venezia, o il suo uccisore. Perchè, vedi, se vuoi ch' io taccia, devi soffocare nel sangue mio lo spaventoso segreto. Uccidi-

mi, Antonio, come hai fatto uccidere mio fratello.

Jaffer. (Combattuto e mordendosi le mani.) Oh! castigo di Dio! in quale stretta mi poni! Lasciami andare, Maria, domani...

Maria. Domani Venezia sarà un cumulo di cenere. Domani i ferri che dovevano difendere Venezia andranno a cercare i vecchi nei consigli, lo vergini nei chiostri, i bambini sul seno delle loro madri. (Piangendo.) In ogni casa si piangerà come io piango... Hanno cominciato dalla mia, Ohl Jacopol

Jaffier. (Perplesso e supplice.) Pensa alla vita de' miei l... Maria. (Esaltata.) Io penso alla vita de' miei concittadini, al mio obbligo di gentitdonna, a un fratello ucciso.

Jaffer. Taci... io stesso avrei ad uccider te, se ti cadesse in animo di parlare, e di poi morrei della tua ferita. Tuo fratello era con noi e ci tradiva.

Maria. Se vuoi che ti creda, e non abbla ad inorridire per averti amato, va, scopri la congiura e chiedi la vita de' tuoi complici. Tu rendi si gran servigio allo stato che non ti si negherà nulla.

Jaffier. Mai! mai!

Maria. Risolvi.

Jaffier. A domani, Maria. (Cercando d' uscire.)

#### SCENA VII

MESSER BARTOLOMEO COMINO, seguito da alcuni Fanti del Consiglio de' Dieci, e detti.

Maria, È tardi,

Bartolomeo Comino. Gentildonna, i Signori di Notte fecero sapere all'eccelso Consiglio la morte di vostro fratello. Che sospetti avete e da qual banda vi pare la possa venire?

 Jaffier. (Per andarsene.) Gentildonna, io pure sono oltremodo dolente.... e vi lascio.

Maria. (Risoluta.) Il capitano Jaffler, che debb' essere mio marito, vi darà alcuni schiarimenti su questa morte. Egli sa ogni cosa.

Jaffier. (Atterrito.) Maria! Io non so nulla!

Maria. Ŝi, Antonio, voi salverete la Repubblica che benediră in eterno al vostro nome.

Bartolomeo Comino. (Altonito.) Che dite, gentildonna?... Signori, vengano meco al Consiglio.

Jaffier. Io non ho nulla a dire; ne Venezia corre pericolo alcuno.

Maria. Oh! si; voi ci salverete tutti, capitano.

Bartolomeo Comino. Gentildonna, voi non sapete....

Maria. Voi non sapete, signor segretario....

Jaffier. (Atterrito.) Io non so nulla, e debbo ....

Bartolomeo Comino. Seguirmi, capitano.
Jaffier. (Levando le mani al cielo.) Maria, per te sarò eternamente disonorato. Le tue parole valgono il pugnale d'Eufrosina. (Escono.)

#### SCENA VIII.

Sela de' congiurati in casa d' Enfrosina come all' atto primo.

EUFROSINA sola, indi DIMITRI.

Eufrosina. (È vestita come nell'atto primo: passeggia su e giù guardando ora alle sue mani, ora al cielo.) L'ho spuntata finalmente! Perchè Valier non aveva tante vito quanti sono i dolori che m' ha cagionato ? Tutte gliele avrei tolte. (Guardando gli abiti.) Ora questi panni non mi fan più bisogno. Valier! lo stiletto era tuo, ed io te l' ho restituito... Ma qui bisogna provvedere... Dimitri!

Dimitri. Padrona! (Entra.)

Eufrosina. Porta quegli abiti dove sai, e nel caso ti venisser fatte delle domande su questa morte, ricorda quel che hai a dire.

Dimitri. Non dubitate. (Esce portando seco i panni.) Eufrosina. Quando Renault e Jacques Pierre, sapranno la morte del Valier dovranno rendermene grazie. Dirò loro che senza metter tempo in mezzo deliberai di ucciderlo, perchè era sicura che ci tradiva... Oh 1 i os ancora esser degna del mio nome e trar vendetta del volontario obbrobrio della mia condizionet (Pensosa) Ma... e Jaffier? e Maria ?.. Ah! dolorosi! Maria piange china sul cadavere del fratello e Antonio forse le rasciuga le lagrime! (Levando la mano minacciosa.) Ma ella deve piangere anche per Jaffler, se costul... (Odesi picchiar di mani.) Coraggio, Eufrosina, egli sarà qui coi comparani. Andando all' uscio serreto. Carte, dadi e...

#### SCENA IX.

# RENAULT, e delta.

Renault. (Di dentro.) E malvagia. (Eufrosina apre l'uscio.) S'è veduto Jacques Pierre?

Eufrosina. Non ancora; che c'è di nuovo, cavaliere?

Renault. (Con fermezza e rapidità.) Eufrosina, siamo al gran punto. Chiamate i nostri compagni che sono nascosti già da due giorni qui; fate portar le armi preparate.

Eufrosina. (Chiamando.) Dimitri, va a chiamare i nostri. e che portino le loro armi.

Dimitri. Subito. (Uscendo).

Renault. (Da sè, torbido.) E il Valier non venne al convegno! (Spiega una carta sulla tavola.)

Eufrosina. Che carta è quella, cavaliere ?.

Renault. La pianta di Venezia, che in breve bisognerà rifare perche noi ne muteremo le condizioni e la forma.

#### SCENA X.

Preceduti da DIMITRI, entrano REVELLIDO, il Luogotenente del conte di Nassau, le cui truppe sono al soldo di Venezia, varii Uffiziati otandesi e Congiurati francesi, i quali portano armi di ogni manieru, che depongono, e fiaccole da accendersi, e detti:

Renault. Buona sera, compagni. (Facendone sedere alcuni, altri rimangono in fondo.)

Revellido. Buona sera cavaliere; non c'è un minuto a perdere.

Eufrosina. Ora saran qui gli altri. Io vo giù a vigilare. (Esce.)

Renault. Siete bene armati?

Revellido. Sino ai denti, non dubitate.

Renault. E il cuore?

Revellido. Fermo come il manico del mio pugnale. (Odesi picchiar le mani.

# SCENA' XI. EUFROSINA apre l'uscio segreto, ed entra JACOUES PIERRE

con altri Congiurati, e detti.

Jacques Pierre. Buona sera! (Guardando intorno.) Non s'è veduto ancora Jaffier? Renault. (Torbido.) Non ancora! Jacopo Valier non

venne al convegno sotto l' Orologio.

Jacques Pierre. Cinque o sei de nostri sono intorno a

casa sua, e lo guardano dappresso.

Renaull. Bisogna affrettare.

Jacques Pierre. Le guardie del campanile di San Marco, sono già addormentate come il convenuto. Villamezzana e Retrosi stan chiusi nell'arsenale e tengono pronti i fuochi lavorati. Mille soldati sparsi e travestiti per le vie della città, aspettano lo scoppio del petardo. Non abbiamo più di un' ora ad attendere.

Renault. E Jaffler?

Jacques Pierre. Lo manderemo a cercare. (Parla piano ad un congiurato, che esce.)

Renault. Compagni! il dado è tratto ormai, e che il nestro destino si compia. Signor luogotenente, siete sicuro de' vostri?

Luogotenente. Come di me stesso: Al primo colpo di cannone che farete tirare dalla Fusta dei Dieci dopo essercene impadroniti, i miei soldati usciranno dal Lazzaretto.

Jacques Pierre. (Mescendo da bere.) Io bevo alla buona riuscita della nostra impresa, e muoia chi ne dubita.-

Revellido. Ora non c'è più nulla a temere.

Renault. (Lecondosi.) Signori, prima di mettermi a questa impresa, io volli conoscere bene a fondo la condizione di questa Repubblica, le sue forze, i suoi accorgimenti. Da Napoli, da Milano, ebbi 'tutto cio che mi faceva bisogno; capo visibile di questa pratica sono io solo, signori; l'invisibile non va cercato, Vi fidate di Renault?

Revellido. Ve lo proviamo.

Renault. Non è tempo vi ripeta tutte le disposizioni già prese. Soltanto vi assicuro che flotte, arsenale, tutto è in nostro potere. Noi orá dobbiamo compiere la vendetta di tanti secoli che indarno la chiesero, e togliere di mano a pochi patrizi, liberamente tiranni, quella potestà che dev'essere di tutti. Bajamonfe Tiepolo coi Quirini, coi Badoeri, Marino Faliero ed altri tentarono la stessa impresa, ma la fallirono, perchè eran veneziani! Per noi pugna l'esperienza dei tempi e la volontà di grandissime potenze. Daremo libertà a tanti sventurati che soffrono, sicurezza alla plebe che, schiacciata e serva, non s'attenta più a dar segno di vita. Porteremo il ferro ed il fuoco in quei palazzi vergognosi, dove il sopruso è diventato legge e colpa il lamento. Ai patrizi che ci chiederanno la vita per amor di Dio, noi daremo la morte per giusto castigo del tribunale degli uomini. Così purgata e chiamata ad un nuovo ordinamento civile, Venezia benedirà un giorno alla magnanima impresa, e il nostro nome diverrà lo spavento dei tristi.

Revettido. (Levando i pugnali e agitando le fiaccole.)
Viva Renault! Vivan gli avventurieri! Morte ai patrizj!

Jacques Pierre. Renault, tu hai parlato bene, ma io m'ingegnero che i miei fatti valgano quanto le tue parole. (Odesi picchiare.) Tacete.

Un congiurato. (Entrando costernato.) Jaffler non si trova, e Jacopo Valier fu stilettato sul campo San Stefano. (Tutti i congiurati rimangono atterriti e in varj atteggiamenti. Renault, padroneggiando la sua inquietudine, si pone all'uscio segreto.)

Revellido. (Per uscire.) Tradimento! tradimento!

Renault. (Con forza cavando due pistole.) Che nessuno si muova! Chi s' avanza mi cadra ai piedi.

Jacques Pierre. (Traéndo la spada.) Prudenza! io sono della tua!

Revellido. Bisognerebbe correre all' arsenale.

Renault. (Con forza.) Per farvi scoprire! Silenzio.

#### ENA XII

# EUFROSINA, e detti.

Eufrosina. (Entrando arditamente in mezzo al tunutlo.) Silenzio, e io vi chiarirò la faceenda con due parole. Secondo i vostri ordini, cavaliere, io faceva vigilare Valier. Ho saputo di certo che stanotte voleva tradirci, non c'era da differire, e per la salvezza di tutti l'ho fatto tacere.

Renault. Troppo presto, donna, Questa morte sara già la novella di tutta Venezia, Eufrosina, e voi non avevate diritto

di togliergli la vita senza dircelo.

Eufrosina. Egli l'aveva tolta al mio onore e a mio pa-

dre; ma tuttavia non fu vendetta di figlia o di donna : fu castigo di traditore la sua morte.

Renault. (Con aria di rimprovero.) Che ne dici del tuo Jaffier?

Jacques Pierre. (Confuso.) Starà consolando Maria Valier. — Non l'avrei mai creduto! Orsù, risolviamo. (Mentre i conjuivati si levano per uscire ed impugnano le armi, entra Dimitri seguido da un uomo mascherato. I congiurati gli vanno incontro con ansietà.)

Jacques Pierre, Jaffler ?

La Maschera. È un traditore! Tutto è scoperto! I soldati della Repubblica sono al campanile, all' arsenale. Fuggite! perché in cinque minuti sarà qui il Consiglio dei Dieci. Carte, dadi e mateagia. Per l'ultima volta! (Esce rapidamente.)

Renault. (Battendosi la fronte.) Per l'ultima volta !... Bedmar! (Voltandosi ai compagni.) Salvatevi compagni!

Jacques Pierre. Eufrosina, alla riva di Rialto ci sono le

nostre gondole, salvatevi. (I congiurati nella massima confusione fuggono.) Eufrosina, ci hai rovinato! Io corro alla mia galera e cercherò di far fardello, ma se mi raggiungono la mando in aria. (Esce a furia.).

Eufrosina. Jaffier ci tradisce!

Renault. Maria Valier vendica la morte di suo fratello. (Pigliando due congiurati pel braccio.) Venite meco dall'ambasciatore di Francia. Eufrosina, ci rivedremo in altro luogo. (Esce.)

Dimitri. (Gettandosi a' suoi piedi.) Padrona, fuggiamo.

Eufrosina. Hai tu paura?

Dimitri. (Trascinandola a forza.) In nome di Dio, salviamoci! (Escono.)

Voci di dentro. In nome dei signori Dieci, aprite. (A queste parole cala la tela, rimanendo vuota la scena.)

### ATTO QUINTO.

Sala nel palazzo dell' ambasciatore di Spagna.

#### SCENA I.

BEDMAR, vestito riccamente, e DON JOSÉ. Varj gruppi di Spagnuoli ai servigi dell'ambasciata, armati, stanno presso gli usci in diversi atteggiamenti.

Bedmar. (Ai famigliart.) Vigilate attentamente e difendete gli usci, perchò la nostra vita potrebbe essere in pericolo. Che nessuno esca dal palazzo senza la mia permissione, e voi, don José, tenete pronta la lettera pel collegio.

Don José. La è già scritta, Eccellenza; ma permettete vi dica che si vuol provvedere risolutamente, giacchè il popolaccio grida e minaccia di porre a fuoco il palazzo. Il consiglio sotto mano lo va istigando, senza che paja la cosa venga dall' alto. Tutti sono contro di noi.

Bedmar. Che cosa si dice di nuovo?

 $Don\ José$ . Il collegio ha la persuasione che tutta la pratica sia stata condotta dall'eccellenza vostra, ma non s'at-

tenta di dirlo apertamente, per non essere poi costretto di rompere la huona armonia che vorrebbe con la nostra corte. Vostra Eccellenza avrà già inteso la mente dei Veneziani dalle risposte ambigue date alle nostre lettere e alle nostre proteste.

Bedmar. Che cosa avete saputo intorno agl' inquisiti?

Don José. Il Consiglio dei Dieci procede con la massima segretezza, ma tuttavia qualcosa mi riusci di scoprire a furia di danaro. Renault è ora nelle mani degli inquistroi di Stato, i quali vorrebbero confessasse il vostro nome. Esso fu arrestato, con altri due compagni, nel palazzo dell'ambasciatore di Francia.

Bedmar. E Jacques Pierre?

Don José. Jacques Pierre e Langlade cercarono il loro scampo salendo sulle galere, come nulla sapessero. Ma il Consiglio dei Dieci, avuti i loro nomi, mandò un ordine al capitan generale Barbarigo di farli morire. Jacques Pierre, còlto a tradimento, perchè avean paura di lui, fu gettato in mare, e Langlade moschettato.

Bedmar. (Pensoso.) A questo modo essi mancarono alla

promessa data al traditore Jaffier.

Bon José. Sicuramente. Ventidue congiurati, dati in nota da Jaffier, dovevano aver salva la persona; ma, dacche Juven e Moncassin pure palesarono la congiura, il Consiglio non tenne più la parola data al Provenzale.

Bedmar. Oh Renault! Renault!... tu la sapevi più lunga di me!

at me i

Don José. Pare che la morte di Renault avrà luogo alla sorda, quando gl'inquisitori abbiano perduta la speranza di fargli proferire il nome di Vostra Eccellenza. Sinora egli sta sodo, patisce la tortura con inflessibile costanza, ed è la marviglia di quelli che lo tormentano. Ma per suo malanno gli trovarono, insieme con due lettere di Vostra Eccellenza, il passaporto e la commendatizia per Milano, carte ch'egli dice false, o poste fra le sue robe per rovinarlo.

Bedmar. Oh! io aveva scelto bene; ma quel Jaffler!

quel Valier t

Don José. Di Jaffler non si sa nulla di certo. Dicono che Il Consiglio gli abbia comandato di uscir di Venezia, e ch'egli gridasse come forsennato d' essere stato ingannato... Chiedeva ad alta voco per tutte le piazze la vita de' congiurati, e la gente gli rideva sul viso!

Bedmar. Stolto! fidarsi nel Consiglio!

Don José. Il Valier avrebbe svelato ogni cosa, se non lo coglieva il pugnale d'Eufrosina. Quella donna pare fosse ispirata quando l' uccise!

Bedmar. È fuggita?

Don José. Non se ne sa nulla. (In questo odesi lontano gridare, Bedmar porge l' orecchio al rumore.) Gli udite, Eccellenza? Qui bisogna risolvere.

#### SCENA II.

#### UN FAMIGLIARE armato, e detti.

Il Famigliare. Eccellenza l una barca piena di soldati passa ora davanti al nostro palazzo. I soldati insultarono l'armi di Spagna che sono sulla porta, e minacciano di voler entrare a forza. Dalla banda della via, alcuni gruppi di plebaglia fanno lo stesso.

Bedmar. (Risolutamente.) Oh! per la vita mia, la vedremo. Signori Veneziani, voi volete violare il gius pubblico senza averne a render ragione e dandone tutto il carico alla vostra plebaglia : ma la non vi riuscirà. Don José, senz'aspettare mi si conceda l'udienza, io sono deliberato di andarmene al collegio.

Don José. Deh! non arrischiate uscendo....

tropp' oltre.... Oh ! io li conosco costoro !

Bedmar, so penso alla vita de' miei e alle villanie di cui si carica l'ambasciatore di sua maestà Filippo III.

Don Jusé. Il palazzo è guardato dalle spie del Consiglio. Bedmar. E dai soldati della Repubblica. Essi vogliono spaventarmi, ma non mette loro conto che le cose vadano

Don José. Se la Eccellenza vostra crede ch' io vada da me solo....

Bedmar. No. no. Gli è tempo che il vice doge m'intenda. Nessuno ha prove della mia partecipazione alla congiura. Io qui sono il re di Spagna, e viva Dio, prima di tirarsi addosso tutte le nostre armi, dovranno pensarci! (Chiamando alcuni famigliari.) Gonzalo, Alvaro! badate alle finestre, e se qualcuno di costoro mostrasse di voler far di buono, sparate. (I famigliari escono.)

Don José. Deh! non facciamo di peggio!

Un famigliare. (Entrando.) Eccellenza, un segretario del senato.

Bedmar. Fà che entri.

# SCENA III.

# SEGRETARIO DEL SENATO, e detti.

Il Segretario. (Inchinandosi.) Il collegio concede all' Eccellenza vostra l'udienza richiesta.

Bettmar. Sta bene. Intanto io vi dichiaro che tengo mallevadore il collegio per la sicurezza de' miei... Di me non parlo, perchè la serenissima Repubblica non vorrà farsi rea di lesa maestà, offendendo o lasciando offendere sua maestà estiolica Filippo III nella persona del suo ambasciadore.

Il Segretario. L'eccelso Consiglio dei Dieci, ha provveduto ad ogni cosa. Io avrò l'onore di accompagnare Vostra Eccellenza.

Bedmar. (A Don José.) Signor segretario, voi rimanete. Sono con voi, signore.

Don José, Che il Signore v'accompagni.

Bedmar. (Uscendo col segretario del senato.) Io sarò sempre accompagnato dalla mia qualità d'ambasciatore. (Sorridendo.) E per giunta dall'eccelso Consiglio dei Dieci.

# SCENA IV.

#### Palazzo Valier. - Sala.

MARIA VALIER, seduta ad una finestra: è nel massimo abbattimento. ANGIOLETTA le sta presso.

Angioletta. Fatevi animo, padrona! Maria. È tornato Nane?

Angioletta. (Sospirando.) È tornato, ed oggi pure tra le colonne di Marco e Todero....

Maria. Oh! intendo!... quanti morti!... quanti morti!

Angioletta. Altri tre giustiziati i Maria. E tutto questo sangue ricade su Jaffier..., Oh

sventura! Volli ch'egli salvasse Venezia, ed ecco in qual modo gli tennero la parola!

Angioletta. Ma! il Consiglio dei Dieci lo bandi, e guai a lui se torna a farsi vedere!

Maria. Ah! io l'ho perduto per sempre; appunto perchè tornerà!

#### SCENA V.

# JAFFIER, e detti.

Jaffier. (Cupo.) È tornato.

Maria. (Andandogli incontro.) Oh! Antonio, salvati, io verrò teco, Antonio! per misericordia!

Jaffer. (Furente.) Antonio?... Qui non c'è più Antonio, il mio nome è Giuda, ed anche il tuo, sciagurata! (Angioletta esce.)

Maria. (Piangendo.) Perdonami, Antonio, io feci il mio

debito, volli salvare la mia patria.

Joffer. (Battendosi la fronte.) Oht perchè ho dato retta al tuo infame consiglio! Perchè mi sono lasciato cogliere nella rete! Hai tu veduto la fede de fuoi inquisitori? (Con uccento desolato.) Tutti i miei compagni muoiono sul patibolo, o strozati nelle orribili prigioni del Consiglio de Diagio del Consiglio del Consiglio

Maria. Antonio! tu hai salvato la Repubblica; il tuo nome....

Jaffier. (Fuor di sè.) Il mio nome è l'ôbbrobrio degli uomini. I miei compagni lo proferiscono in mezzo ai tormenti dei vostri inquisitori. Si, nei loro spasimi essi rispondono: Jaffier!... Jaffier!... e il capestro taglia loro la parola.

Maria. Tu non puoi più star qui. Hai fatto ammenda del

tuo fallo, e ora....

Jaffer. Che mi parli d'ammenda ? Ho giurato e spergiurato, e il Consiglio volle pagarmi... intendi, Maria, pagarmi la mia delazione, ed ora mi caccia via, e forse per darmi la morte di nascosto... ma questa morte mi verrà data in breve e pubblica!

Maria. (Spaurita.) Che dici, Antonio? fuggiamo.

Jaffer. Non fuggo più io. Non ho nulla a salvare. Odio

eterno a tutto ciò che sa di veneto... Si... odio eterno! Vengo di Brescia, là pure si congiurava, io voleva riparare il mio errore, e la mi andò fallita; fummo scoperti, e il tuo Consiglio de' Dieci mi cerca.

Maria. (Piangendo.) Sálvati, Antonio, o io morrò teco!

Jaffier. (Esaltato.) Non dissi tutto!

Maria. (Chiudendogli la bocca con la mano.) Taci, Antonio, taci!... Ti hanno pagato, ma non perdonato, taci!

Jaffer. (Furibondo.) Si, mi hanno pagato... Maria, io dividerò teco il prezzo del sangue. Il delatore Jaffer non fu solo a paffare. L'amore, l'amore lo trasse nell'abisso, e anche a te si conviene la tua parte. Lo voglio vedere i miei compagni che sono ancora in vita, voglio che mi ricoprano d'ob-brobrio; tra la polve, davanti ad essi io voglio togliermi...

# SCENA VI.

# EUFROSINA, e detti.

Eufrosina. (Pallida, con le vesti scomposte, entra frettolosamente e va a pigliar per mano Jaffier.) Vieni meco dagli Inquisitori che ti fanno cercare. Maria. (Inorridita.) La Greca viva ancora!... voi qui?

Eufrosina. Da per tutto, gentildoma. Che avete voi fatto di quest' nomo? Un traditore dispregiato da quelli che l' han comperato. Antonio Jaffler, vieni meco a celebrare le nostre nozze. Io pure sono cercata, ed è qui che mi troveranno.

Maria. Voi siete rea di morte.

Eufrosina. (Freddamente e con amaro sorriso.) E mi credete voi viva, fanciulla?

Jaffier. Vattene, Eufrosina, e lasciami solo.

Maria. Si, andate, salvatevi pure, ma ch' io non v' abbia davanti agli occhi.

Eu/rosima. Salvarmi, poiethè non ho potuto perder Venezia Maria, lo vi ho tolto il fratello che mi aveva ucciso il padre, voi mi toglieste Antonio, e lo ricopriste d'infamia; me lo toglieste, ed ora me lo restituite traditore. Egli è mio adesso, mio per il suo fallo, mio per la fine che lo attende.

Nane. (Entrando.) Eccellenza, Eccellenza! I fanti del Consiglio dei Dieci.

Maria. (Spaventata.) Dio di misericordia!

Eufrosina. Sta bene. Dimitri ha mantenuta la sua parola. Povero Dimitri!

#### SCENA VII.

## MESSER GRANDE, e detti.

Messer Grande. Da parte dell'eccelso Consiglio dei Dieci, si comanda a voi, Antonio Jaffier, di venir meco.

Jaffier. Non ho più nulla a dire. Che si vuole da me?

Messer Grande. lo comando e non rispondo... Voi . Eu-

frosina, siete pure richiesta.

Eufrosina. V' ho fatto sapere io stessa dove mi trovava. Maria, venite voi pure a veder le mie nozze.

Jaffier. Vedrò i miei compagni. Sono con voi. Maria. Io pure ho molte cose a dire.

Messer Grande. Con la permissione dell'eccelso Consiglio, parlerete.

Maria. Per l'ultima volta. (Escono.)

#### SCENA VIII.

# Sala degli inquisitori di Stato parata a nero.

I TRE INQUISITORI, seduti in luogo elevato dietro una tribuna che li copre quasi intieramente; più basso un tavolino ed una seggiola. Un uscio coperto da una tenda nera in fondo. Altro uscio a dritta.

Primo Inquisitore. Signori, credo saranno della mia opinione, giacchè non veggo nessuna buona ragione per aspettare.

Secondo Inquisitore. Da questo Renault noi non caveremo più nulla d'importante. Io stesso l'interrogai dopo tre ore di tormento, e tenne duro come al solito.

Terzo Inquistiore. Oramai colle lettere dell' ambasciatore di Sapuna che gli abbiamo trovato in casa egli è bello e giudicato. Credo altresi, signori miei, di gran pericolo alla salute della patria il tirare in lungo questo processo. Non bisogna dare agio al popolo di parlare continuamente di questa congiura. Sono d'accordo, signori?

Secondo Inquisitore. Ma se questo Renault proferisse il nome di Bedmar?

Primo Inquisitore. Vedranno che tacerà. L'avogadore Valerio per mia commissione gli fece le più larghe proferte, ma tutto inutilimente. E poi, se anche confessasse, non ci sarebbe nulla a guadagnare. Pur troppo sul Bedmar non possiamo mettere le mani, e quel furbo non ci teme. Perciò bisogna simulare. (Scolendo un campanello.) Renault!

Secondo Inquisitore. Quella Greca è arrestata?

Primo Inquisitore. Ci fecero sapere che era in casa Valier; e si trovava pure Jaffler, tornato di Brescia, il quale voleva vendicarsi della fede nostra consegnando quella città agli Spagnuoli.

Terzo Inquisitore. Dalle confessioni de' suoi compagni di Brescia colui è reo di morte.

Secondo Inquisitore. Bisogna farlo tacere.

#### SCENA IX.

RENAULT, accompagnato da due messi. Ha le mani legate e il corpo affevolito dal tormento; dietro a lui NICOLA VALERIO, avogadore dei Dieci, che si mette a sedere al tavolino.

Primo Inquisitore. Nicola Renault d'Arnault, noi vi esortiamo per l'ultima volta a dire la verità; se la confesserete, vi promettiamo che avrete salva la vita e che nessuno saprà mai quel che avrete rivelato. Pensate al fatto vostro.

Renault. Io non ho nulla a dire. Della vita non so più che farmene. Sono vecchio, e quella poca che ancora mi rimaneva, me l'avete guasta.

Secondo Inquisitore. Noi saremo obbligati per iscoprire il vero d'interrogarvi infino a tanto che vi resterà flato di vita, giacchò le vostre stesse parole potranno salvare alcuno de vostri compagni, forse manco rei di voi. Perche v'ostinate a tacere ? E chi volete salvare a questo modo ?

Renault. Chi ? E me lo chieggono I II mio nome. Voi, inquisiori di Stato, credete di avere il diritto di tormentarmi, ed io, vedete, debbo lasciarvi fare. Ma, per Dio i Il vostro potere non arriva fino al mio spirito. Tormentatemi il corpo, e hasta; quando avrete finito, farete portare altrove il mio cadavere. Avogadore. Voi eravate tutta cosa dell' ambasciatore di Spagna.

Renault. Di Francia volete dire, perchè sono suddito

Primo Inquisitore. Gli uomini della vostra indole sono sudditi di tutti gli Stati quando mette loro conto, e finiscono col non esserlo veramente di nessuno.

Renault. Inquisitori di Stato, voi non potrete mai essere altro che Veneziani. Siate certi che non sarete mai presi in iscambio.

Avogadore. E se lo stesso ambasciatore di Spagna avesse già detto....

Renault. Avrebbe mentito. Orsù, lasciatemi finire in pace, e se volete rimettermi sulla corda, fate pure.... ma non m'interrogate.

#### SCENA X.

#### Un MESSO, poi JAFFIER, e detti.

Il Messo. Antonio Jaffier.

Jaffier. (Vedendo Renault, dà indietro coprendosi il volto.) Ecco uno del venduti. Renault I... Dio! Dio! (Renault guarda sbadatumente dall' altra banda e fa mostra di non lo riconoscere.)

*Henault.* Ah! siete voi, capitano Jaffier? Perche nascondete il volto?

Jaffier, (Disperato.) Ah! perdono, perdono, Renault!
Renault. Io non ho nulla a perdonarvi, perchè voi non

Henaull. Io non ho nulla a perdonarvi, perché vol non potete avermi accusato. Vi vidi a mala pena due o tre volte col nostro amico Jacques Pierre, e sempre alla sfuggita. Se m' avete messo nella lista de' congiurati, l'avete sicuramente fatto per errore.

Jaffier. Oh! non mi dispregiate: io son qui a morire.

Renault. La è cosa difficile a saper morir bene; tuttavia se la vostra coscienza vel permette, imparate da me, che, a quel che pare, non son qui a vivere.

Primo Inquisitore. Signor capitano Jaffler, ella ha indegnamente abusato della clemenza del Consiglio pagando con un nuovo tradimento la grazia che le fece la serenissima Repubblica. Perdonato e rimunerato, ella cercò di farci perdere Brescia. I suoi compagni scontarono il loro delitto; ora dica quel che sa per sua discolpa.

Jaffer. Io non ho nulla a dire. M'avete vilmente mancato alla parola quando io, stolto, credetti alle vostre promesse; questo è il mio fallo, e sono qui a scontarlo; toglie-

temi alla mia vergogna.

Secondo Inquisitore. Vergegna è tradire la città che si giura di difendere. Vergegna, anzi colpa, si è stendere l'una mano per ghermire la mancia, ed afferrare con l'altra la fiaccola e il pugnale dei traditori; sicchè noi non abbiam bisogna di prove per condannarvi. Preparatevi a morire, e de la Ivostro sangue cada su chi veramente è colpevole di tante morti!

Inffer. (Prorempendo.) Morire?... credete voi questa parola spaventosa per me, Inquisitori? E che m'importa delta vita ora che ho perduto l'onore?... ora che i miei poveri compagni morirono per le mie parole?... O Veneziani, ora v'intendo a pieno.... A questo modo pagate chi vi tolse al via morte sicura.... Che dico io alla morte?... al giusto castigo de' vostri infami portamenti, al vendetta di tanti che soffrono della vostra fredda, inflessibile tirannia.

Avogadore. Per morire basta la vostra colpa; tacete.

Renault. Povero Jaffier I questa è una nuova maniera di
tortura l

Jaffier. (Cadendo a terra.) Perdono, Renault, anima invitta! Perdono! ed insegnatemi a spregiare costoro.

Renault. Capitano Jaffier. mi fate compassione: ma se

Jacques Pierre m' avesse dato retta....

Avogadore. (Da sé, cogliendo le parole.) Che dice costui ?
Renault. (Ridendo guarda l' Avogadore.) Se Jacques
Pierre m' avesse dato retta, v' avrebbe mandato ad un
lungo viaggio, sicchè non vi trovereste ora a questo termine. (Voltandosi agli Inquisitori.) Inquisitori, io non posso
più reggermi sulle gambe. Vorrei mi si lasciasse andare a
morire in pace, perchè vi prometto io che non dirò nulla di
più di quel che ho già detto.

Secondo Inquisitore. Gabriele Moncassin e Baldassarre Juven dissero tutto quel che ci faceva bisogno. I vostri disegni sono noti all'eccelso Consiglio. Jacques Pierre è morto; ma le sue carte parlarono per voi e per lui, ed erano di vostra mano. (Levando un foglio dal tavolino.) Questa è la copia della lettera scritta da Jacques Pierre al duca d'Ossuna al 7 d'aprile. Nelle vostre carte si trovarono pure lettere che voi stesso scrivevate al duca di Guisa, e nelle quali si parlava del vostro incredibile disegno.

Renault. Le avran poste i miei nemici, le avrete fatte mettere voi stessi, inquisitori, per condannarmi. Su quelle carte non ho nulla a rispondere.

Avogadore. Tutte le vostre risposte sono smentite dai fatti. I vostri complici ebbero la debita pena del loro misfatto. Antonio Jaffier qui presente....

Renault. Antonio Jaffier fu comperato per dire quel che vi faceva bisogno.

Jaffier. Oh! io credeva di salvar Venezia e i miei compagni!... Maria! per te sola sono spergiuro e traditore!

Avogadore. Eccellentissimi! ora che tutti i rei sono in nostro potere, e che le fila di questa scellerata congiura sono scoperte, direi....

## SCENA XI.

# Un MESSO, EUFROSINA, e detti.

11 Messo. La Greca.

Eufrosina. (É pallida, e ne' suoi moli e nelle sue parole v' ha quasi un esaltamento febbrile.) Non tutti i rei sono nelle vostre mani, inquisitori: uno de' più pericolosi poteva fuggirvi, ed lo ve lo conduco.

Avogadore. Voi siete Eufrosina, greca. Cortigiana! Renault. Povera Eufrosina!... Cortigiana!...

Eufrosina (Accorgendosi di Renault.) Che, cavaliere? ancora in vita?... Vi credeva già nel Canal Orfano.

Renault. Oh! non mi faran morire annegato, perchè avran bisogno del mio cadavere. (Ridendo.) Credo lo vogliano interrogare anche dopo che sarò morto.

Primo Inquisitore. Si conduca quella donna ne' piombi insino a tanto che....

Eufrosina. (Esallata.) Questa donna sa schemirvi, inquisitori, e sidal tutte le vostre prigioni e le vostre torture. Essa, in mezzo all'agonia della morte, ride delle vostre paure... sì, delle vostre paure. Voi vi celate per non farci vedere il pallore dei vostri visi e le vostre membra tremanti. Sì, voi tremate più di me, più di questo vecchio (accennando Renault.), più di questo traditore. (Accennando Jaffer.) Tremate, perchè una voce arcana vi grida dentro di voi ; che l' ora suprema della vostra vituperosa Repubblica è vicina a hattere.

Renault, Impara, Jaffier,

Jaffier. (Coprendosi il volto.) È tardi. (I tre Inquisitori parlano fra loro, poi sottoscrivono un foglio.)

Secondo Inquisitore. Si faccia entrare Maria Valier.

Jaffier. (Furente.) Oh! ch' io non la vegga! datemi la morte, e dipoi mostratemi a lei.

# SCENA XII.

## MARIA VALIER, e detti.

Maria. (Cadendo ginocchioni.) Perdona, Antonio. Inquisitori. jo sono rea di morte.

Primo Inquisitore. Non lo siete, donzella; se lo foste, il tribunale non avrebbe bisogno d' intenderlo da voi.

Maria. (Esaltata.) Io sapeva della congiura di Brescia, e non venni a scoprirla.

Jaffier. Ella ha smarrita la ragione.

Renault. (Ad Eufrosina.) La condanneranno a vivere.

Maria. Questa donna muore... ed io sono condannata a vivere! Oh! Antonio, vedi come sara lunga la mia pena!...

Jaffer. (Chinando il cano e andandole vicino.) Sfor-

tunata!

Eufrosina. (Vacillando, s'appressa a Jaffer pigliandolo per mano e tirandolo verso gl' inquisitori.) Oh I lo s' intedo, Maria; voi invidiate le mie nozze... ma io sola debbo esserci. (Raccoqliendo le sue forze.) Io sola. (Rizzandosi sulla persona.) Voi siete innocente, e il vostro Antonio non era degno di voi.... ora egli è degno di me, perchè non seppi compiere la mia vendetta e la guastai... ma mi snon anche penita; il veleno che m'arde per la persona è greco, come l'odio che ancora non mi lascia, greco come la mia moribonda e dispregiata bellezza. Jaffer... eccoci alle nozze; te lo predissi, e la predizione si compie... vieni meco. (Accemando la tribuna.) Ecco il nostro altare... i nostri sacerdoti... Oht terra di Grecia I padre mio; lo muojo ancora degna di te! Il tuo uccisore è caduto di mia mano... il patrizio che insultò a quel sangue... che ora s' trigdidese nelle mie vene... Inqui-

sitori.... fatemi parlare.... datemi il tormento! (Dando un'altissimo grido.) Terra di Grecia!... patria mia!... addio!...

Primo Inquisitore. (Dando un foglio all' Avogadore.)
Fate menare altrove i rei, signor Avogadore.

Avogadore. Ho inteso.

Renault. Jaffier, questa e la morte: rendiamone grazie a Dio.

Jaffer. (Guardando ad Eufrosina moribonda, che vien sostenuta da alcuni fanti dei Tre.) È l'infamia, o Maria. Guarda come si muore.

Secondo Inquisitore. Maria Valier è innocente, e sarà tale sino a tanto che tacerà.

Eufrosina. (Morente, raccogliendo le poche forze che le rimangono e cercando della mano Jaffer.) Antonio!... con me!... per tutta l'eternità! (Muore, e i fanti del Consiglio la trasportano dietro la tenda.)

Primo Inquisitore. Donzella, il giorno che vi venisse in capo di ridire ciò che avete udito e veduto qui, tornereste in questa sala per uscirne di poi al modo di quella Greca.

Jaffier. (Condotto dai fanti dietro la tenda.) Sfortunata! muoja dunque in te la memoria de tuoi dolori se ti è cara la vita. Ogni tua lagrima sarebbe una colpa. Vivi ed oblia. (La saluta della mano ed esce.)

Renautt. (Uscendo dietro a Jaffer, e condotto allo stesso modo.) Se volete vivere, fanciulla, bisogna non ricordiate i casi vostri nemmanco col pianto; i vostri, o inquisitori, li dirà la storia; io morendo vi accuso a quel tribunale, e i tempi non lontani esequiranno la sentenza. (Esee of fanti.)

Maria. (Rimasta per alcuni istanti come stordita, vorrebbe seguire Jaffier, ma n'è impedita dai fanti che la conducono fuori della sala a dritta. Uscendo, si volge agli inquisitori, ed esclama): Ohl io ridirò tutto, tutto... e così mi condannerte al silenzio.

#### SCENA XIII.

Un MESSO, indi BEDMAR, e detti.

Il Messo. (Entrando.) L'ambasciatore. Primo Inquisitore. Entri.

Bedmar. (Arditamente.) Signori, sono stato all' udienza; ho parlato alla Signoria, e sapendo che siete radunati, ha

chiesto a sua serenità la permissione di parlarvi. Vengo qui a ricordare agli inquisitori di stato che io sono l'ambasciatore di Sua Maesta cattolica, e, come tale, domando sicurezza per la mia vita e per quella de' miei famigliari. Provvedete dunque, se non volete tirarvi sopra le armi di tutta la Spagna, quelle armi che voi temete.

Primo Inquisitore. (Interrompendolo.) Signor ambasciatore, le minacce le vanno male in questo momento. La Signoria le avrà detto il bisogno per la sua corte, e noi non nossiamo aggiugner parola; ma ben dobbiamo dirle che noi la rispettiamo più di quel ch' ella non abbia rispettato la Serenissima, e ci crediamo obbligati, poichè ella è qui, di mostrarle il frutto maledetto delle sue opere tenebrose.

Bedmar. (Punto.) Inquisitore!

Secondo Inquisitore. (Prosequendo.) La conservazione di questa Repubblica tanto odiata dalla Spagna, che abborre tutto ció che porta un nome italiano ; la nostra inflessibile e meditata giustizia, per la quale da si gran tempo resistiamo alle macchinazioni dei tristi; la nostra cosclenza infine che c' impone di badare a trasmettere lo stato ai nostri successori come l'abbiamo ricevuto dai nostri padri, ci fecero giudicare e condannare i rei : ma di queste morti voi solo, signor marchese di Bedmar, renderete ragione davanti a Dio. Bedmar. (Offeso.) Signori, questi insulti....

Primo Inquisitore. Ella solo, signor ambasciatore, ella solo, che se non fosse qui in tal qualità, in cambio di starsene in piedi davanti ai tre inquisitori, si troverebbe, come i suoi ingannati complici, steso a terra dietro quella tenda. (Ad un cenno degli inquisitori s' apre la tenda che tosto si chiude.) Bedmar. (Inorridito.) A che mi fate vedere i vostri mis-

fatti, inquisitori?

Primo Inquisitore. (Con forza tranquilla.) I vostri, signor marchese. Renault, Jaffler, Eufrosina, ecco il vostro vero carnefice; la sua mano vi leva dal mondo, e noi sventuratamente non possiamo mettere su lui la nostra. Signor ambasciatore, voi ci calunnierete davanti al mondo come avete fatto sinora. Manderete attorno la voce che abbiamo inventato una congiura per far abborrire in Europa il nome di Spagna e per forzarvi a partire; ma il tempo dirà alla fine il vero più giusto di voi, e la vostra memoria, se non la vostra persona, ne porterà la pena.

Avogadore, (Entrando.) È stata fatta giustizia!

Il Popolo. (Dalla piazza tumultuando.) Morte agli avventurieri! Morte a Bedmar! Viva San Marco!

Bedmar. Inquisitori, io sono stanco de' vostri insulti e di quelli che mi fa il vostro popolo. Protesto e intendo....

Primo Inquisitore. Se il popolo grida, noi possiamo farlo tacere. Signor Avogadore, che il popolo sappia la nostra volontà. (L' Avogadore esce.)

Là voce del Messer grande. [Du una finestra della sald cicina.] Popolot da parte degli Eccellentissimi Signori inquisitori, vi si fa sapere che è stata fatta giustizia. Che ognumo se ne vada cheto pe fatti suoi. Pena la vita a chi non obbediose. (Il romore cessa.)

Secondo Inquisitore. Vede, signor ambasciatore, ch'era cosa difficile distruggere ad un tratto l'opera di dodici secoli.

Bedmar. (Da sè.) Schiavi! (Forte.) Io debbo uscire, voglio essere sicuro dagli insulti della vostra plebaglia, e intendo...

Primo Inquisitore. Ella può andarsene senza timore alcuno per ora; ma sarà bene la si faccia richiamare al più presto dal suo re Filippo III.

Bedmar. (Pensoso.) Farmi richiamare?.. (Da sé.) Non aspetteró il richiamo per Dio! (Voltandosi agl' inquisitori.) Sta bene: signori Veneziani, abbiam giocato, e voi avete guadagnata la partita.

FINE.

## INDICE.

| A NICCOLÒ TOMMASEO                                     | Pag.  | I-XV  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|
| Lorenzino de' Medici                                   |       | . 1   |
| Note ed Illustrazioni storiche                         |       |       |
| I Piagnoni e gli Arrabbiati                            |       | . 145 |
| Nota storica                                           |       | . 32  |
| Sampiero                                               |       | . 339 |
| Nota storica                                           |       |       |
| II Marchese di Bedmar, o Venezia e gli Spagnuoli nel f | 618 . | . 409 |





## Ullime publicationi.

| Poesie di Giuseppe Nicolini, nuovamente ordinate, e<br>precedute da un Discorso del Prof. Daniele Pallaveri. — Un<br>volume Lire ital.                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scritti varj del P. Viuceuzo Marchese, Domenicano<br>Seconda edizione, riveduta e accresciuta dall'Autore. — Du<br>volumi.                                                             |
| Le Novelle di Franco Sacchetti, pubblicate secondo la<br>lezione del Codice Borghiniano, con note inedite di Vincenzio                                                                 |
| Borghini e Vincenzio Follini, per Ottavio Gigli. — Vol. 1°. 4  I Martiri della Libertà italiana, Memorie raccolte de                                                                   |
| Atto Vannucci. — Terza edizione accresciuta e corretta. —<br>Un volume                                                                                                                 |
| La Fiera; Commedia di Michelangelo Buonarroti i                                                                                                                                        |
| giovane, e La Tancia, Commedia rusticale del medesimo<br>con annotazioni di Pietro Fanfani. — Un volunie diviso ir<br>due parti 8                                                      |
| Nuova Istoria della Repubblica di Genova, del suo                                                                                                                                      |
| commercio e della sua letteratura dalle origini all'anno 1797,<br>narrata ed illustrata con note ed inediti documenti da<br>Michel-Giuseppe Canale. — Vol. 3º.                         |
| Dizionario di Pretesi Francesismi e di pretese Voci                                                                                                                                    |
| a Forme erronee della Lingua Maliana composto da Pro-                                                                                                                                  |
| e Forme erronee della Lingua Italiana, composto da Pro-<br>spero Viani; con una Tavola di Voci o Maniere aliene o<br>guaste. — Volume secondo                                          |
| Gemme straniere raccolte dal Cavaliere Andrea Maffei                                                                                                                                   |
| Un volume,                                                                                                                                                                             |
| Racconti popolari di Pietro Thouar. Nuova edizione,<br>con aggiunta di due Racconti e d'una Commedia.— Un vol. 4                                                                       |
| Le Vite parallele di Flutarco, volgarizzate da Marcello<br>Adriani il giovane. — Vol. 2°                                                                                               |
| Scritti di Giovita Scalvini, ordinati per cura di Niccolò<br>Tommaséo, con suo proemio e altre illustrazioni. Un vol 4<br>Martirologio italiano dal 1792 al 1847. Libri dieci, di Giu- |
| seppe Ricciardi. — Un volumetto                                                                                                                                                        |
| Paolo Emiliani-Giudici. — Seconda edizione, riveduta dal<br>traduttore. — Due volumi                                                                                                   |
| Cantiche e Poesie varie di Silvio Pellico. — Un vol. 4                                                                                                                                 |
| Epistolurio di Giuseppe Giusti, ordinato da Giovanni<br>Frassi, e preceduto dalla Vila dell'Autore.—Due volumi, col<br>fac-simile d'un abbosso poetico.                                |
| La Famiglia del Soldato, Racconto di Luisa-Amalia Pala-<br>dini. — Un volume.                                                                                                          |
| Storia dell'autica Grecia, del Dottor Tommaso Sanesi. —<br>Un volume                                                                                                                   |
| 04 1 - 4850                                                                                                                                                                            |

Ūn

Ollobre 1860











